

# Passerini 510





### IL COSTUME

# Antico e Roden

.....

#### STORIA

Del Governo, della Milizia, della Religione, delle Arti, Scienze ed Usanze di tutti i Popoli Antichi e Moderni provafa coi Monumenti della Antichità e rappresentata con analoghi Disegni

DAL DOTTORE

#### Giulio Ferrario.

EUROPA

TOMO IV.

LIVORNO

1834.

.0: n

construction Garagia

#### COSTUME

DELL'

#### IMPERO OTTOMANO

DESCRITTO DALL

AB. CARLO MAGNETTI.

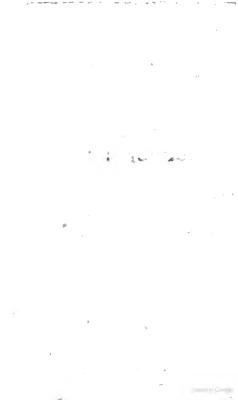





#### IN TRODUZIONE

ALL' IMPERO

## OTTOMANO.

A rendere meno imperfetta, che per noi sia possibile, la descrizione del costume della cos, detta Turchia Europea, o più propriamente dell'impero Ottomano, alla quale ci accingiamo, è necessario premettere un succinto raggnaglio e degli uomini e dei fatti principali che maggiormente contribuirono a far cadere sotto il dominio di una straniera nazione una delle più rinomate porzioni dell'Europa. La cosa non è per avventura guari difficile, stante che di molto ci fu agevoltata la fatica dall'autore delle lettere intorno la Morea, e Costantinopoli, e dei Costumi degli Ottomani, le cui pedate ci proponiamo di seguire ancor più compendiosamente.

Ontoine dei Turchi incenta.) La culla dei Turchi al pari di quella di quasi tutte le altre nazioni è involta nelle tenebre, collocandola alcuni presso i Tartari del Caucaso, altri fra gli antichi Parti, ed altri fra gli Sciti o Tartari-Nomadi, cioè erranti, possessori del passe situato tra la Sarmania e il Tanai, i quali, scorsa l'Asia intera, soggiògarono il Turkestan donde loro derivò il nome di Turchi, che più non vorrebbero, amando esti

er meglio di esser chiamati Ottomani. Comunque sia, egli è certo che ai tempi di Maometto erano i Turchi confusi colla moltitudine immensa dei Barbari, i quali rigurgitavano gli uni su gli altri nei vasti deserti della contrada della Tartaria nominata Turkestan, e i quali alla rinfusa si distruggevano senza lasciar traccia per ravvisar questi da quelli; nè, se non dopo aver abbracciate le leggi e la religione di si ardito novatore, si unirono a formare un corpo di nazione. Carle qui troppo in acconico il far pochi cenni del Profeta e conquistatore insieme, i cui seguaci gli guadagnarono tanta celebrità ed impressero tanto terrore eziandio nell' Europa.

( PRINCIPII DI MAOMETTO. ) Maomed-Abul-Casem, che gli Italiani appellano comunemente Maometto, nacque alla Mecca il 10 novembre l'anno 570 da una delle primarie antiche famiglie, e restò orfano in tenera età. Dotato d'un avvenente aspetto esteriore e di un animo coraggioso, e dominato da una smisurata ambizione, attese ad apprendere varie lingue, a studiare i costumi de' popoli, a conversare cogli Ebrei e co' Cristiani, tanto che ne trasse l'idea dell'unità di un Dio, e questa dottrina riguardò come la migliore. Di quattordici anni aveva già fatto un viaggio nella Siria in compagnia del suo zio Abu-Taleb, e portate le armi contro due tribù nemiche di quella de' Corasiti che era la sua. Povero di beni di fortuna fu poscia allogato in casa d'una vedova per nome Cadidiaa che esercitava un ricco traffico in Siria; e questa gli affidò la cura e la condotta de' suoi cammelli, e come sarebbe a dire, lo creò suo agente. Le sue buone maniere, la sua assiduità, la sua prontezza incontrarone talmente il genie della vedova, che la determinarono a dargli la mano di sposa. Fino all' età di quarant'anni parve dedicato unicamente al commercio, al ben essere e alla fortuna della sua benefattrice. In si lungo intervallo visse ritirato, ostentando un'apparenza che incantava e abbagliava la folla volgare: in ciascun anno egli passava un mese in una grotta del monte Erà, e di la sovente scompariva daudo a credere che avesse intime relazioni coll' Eterno e co' suoi ministri. Un procedere esemplare cotanto conciliandegli qualche astendente su le principali tribù fu la molla che lo spinse a seminare le sue intenzioni, le quali si dilatarono a misura che la situazione dell' Asia le secondava e favoriva.

In fatti gli Arabi viventi per la maggior parte sotto le tende, contenti della coltura di pochi spazii di terreno e delle rendite delle palme e delle greggie, non aventi una stabile religione, alla cognizione di un Essere supremo frammischiavano tutti gli errori che sanno generare l'ignoranza ed una cieca credulità. S'aggiunga che ciascuna tribù aveva il suo proprio linguaggio e la sua propria Divinità; tra le nozioni di paganesimo loro insi-nuate dagli Egiziani, e tra le violenti dissensioni delle sette dominanti fra i Cristiani di que' paesi, sorgeano continuamente perniciosi novatori: da' tempi remoti poi e universalmente era considerato il tempio della Mecca qual santuario della religione degli Arabi; là erano diretti i loro pellegrinaggi; la custodia di esso apparteneva alla tribù de' Corasiti: Maometto membro di tale tribu aveva fatto di tutto per distogliere dall' idolatria gli abitanti della Mecca; ma i suoi primi tentativi riuscirono però infruttuosi, sebbene i popoli dell' Arabia vivessere nell' aspettazione d'un Riformatore mandato

dall'alto: alcuni versi profetici attribuiti a Caleb, antenato di Maometto, annunzianti che l'Inviato sarebbe un Corasita, trasmessi da padre in figlio e nei quali tutta quasi consisteva l'educazione di quelle orde di pastori, furono le concause favorevoli di cui si giovo l'avveduto Maometto a spacciare ch'esso era l' Inviato celeste.

I suoi congiunti e i suoi schiavi furono i primi suoi discepoli. La sua sposa Cadidiaa non esitò punto a tener qual Profeta quello che già le pareva un Dio, e vie più la confermò nella sua credenza coll'averle dato ad intendere che una notte sul monte Erà una voce celeste gli aveva detto : O Maometto, tu sei l'apostolo di Dio, ed io sono Gabriele. Non contava finora che sedici discepoli, tra i quali cinque femmine, sua moglie, una sua cugina, una sua schiava e una ricca ed onorata cittadina della Mecca. Essendo queste perseguitate in patria, le mandò a predicare la sua religione in Etiopia. Egli solo rimase alla Mecca, si affrontò co' nemici e fece nuovi proseliti. Il suo stesso persecutore Omar convertito fu un altro valido sostegno della sua nascente setta : la confessione di costui, che non v'ha che un Dio, il quale non ha ne compagno ne socio nella sua Divinità. e che Maometto è il suo servo e il suo Profeta, riscosse sì fatti applausi e si vive voci di giubilo che penetrarono sino al tempio degli idolatri, e che furono autenticate dal Profeta rispondendo con una misteriosa calma: « Già da lungo tempo nella mia preghiera io aveva veduto quanto accade al presente ». Prevaleva nondimeno tuttavia il numero de' suo nemici, allorquando i suoi discepoti si sparsero in Medins e vi formarono una imponente fazione. Magmetto seresto a morte nella Mecca si riparo a Medina. Qui incomincia la data dell' Egira dei Musulmani o fuga di Maometto l' anno 621 16 luglio dell'era Cristiana, come pure la serie dei trionfi e della gloria di lui. Le disgrazie si cambiano in suo favore, in avvenimenti straordinarii, in miracoli.

Ma abbandoniamo ormai il Profeta che propaga il suo Islamismo col ferro e col fuoco, col fabbricare moschee, col trucidare le carovane, col rendere terribili i suoi soldati mercè la persuasione del fatalismo, col prescrivere una cieca osservanza del suo Alcorano, col nominare Emiri o Principi i discendenti del suo cugino Ali e di sua figlia Fatima, lasciamolo in preda agli amori di quindici mogli e di un numero ancor maggiore di schiave, lasciamolo spirare con quelle parole che: « l'angelo della morte era venuto a domandargli di permettere il ratto della sua anima come privilegio accordato a lui solo e non ad altre creature (1) »; e veggiamo in succinto la serie de' suoi successori fino al conquistatore della città di Costantino.

(CHI SUCCEDE A MAGMETTO.) Dopo la morte de Numara contenente i detti e i fatti più notabili del Profeta, libro venerato quanto l'Alcorano dai Maulmani. Abubeker annientò il partito di Mosaimalaa ultimo rivale del Profeta, sottomise il restante dell'Arabia, l'Irac e la Siria al di là di Damasco, e sconfisse Eraclio. Abubeker dopo quatto anni e mezzo muore lasciando a Omar la suc-

<sup>(</sup>i) Maometto morì dopo lunga agonia a Medina l'anno 631 dell'era Cristiana e l'ii dell'Egira, e fu, secondo la uluna sua volontà, seppellito sotto il letto nel fiquale era spirato.

cessione all'impero dei Califfi, ossia vicarii del Profeta. Omar al titolo di Califfo aggiunse quello d'Imperatore dei Credenti. Sotto Omar vengono conquistate la Palestina, la parte rimanente della Siria, l' Egitto, Tripoli col suo territorio nell' Africa, una parte della regione di Barca, del Corazan , dell' Armenia, e della Persia ; nè senza fondamento si crede che fosse incendiata la celebre biblioteca d' Alessandria fondata dai Tolomei, o almeno quel che vi poteva esser rimasto dall'incendio avvenuto ai tempi di Cesare. Omar regna dieci anni, e viene assassinato da uno schiavo, e non avendo indicato successore alcuno, lascia il diritto di eleggerne uno ai sei compagni del Profeta tuttora viventi. Gl' intrighi di Assaa, che di nove anni circa era divennta sposa di Mao metto, diedero una nuova esclusione ad All, e fu eletto Otman. I suoi successori finirono di conquistare il Corazan e la Persia, presero Rodi. ove rovinarono il famoso colosso, invasero la Nubia. ed ebbero guerra coll'Imperatore dei Greci cacciandolo da Alessandria.

Otman perisce per opera di quella stessa che lo aveva promosso, e gli occhi di tutti sori rivolti verso Alì, il quale in apparenza con ripugnanza salì sul trono dei Califfi. Assaa di lui giurata n'emica fece esporre nel tempio della Mecca la veste insanguinata di Otman, accusando Ali d'esserne stato l'assassino. Assaa tenuta qual mudre de' credenti e la sposa diletta del Profeta facilimente trae al suo partito un buon numero di gente da farne un esercito; che comanda ella stessa. Vengono i due concorrenti a battaglia presso a Bassora. Nulla valsero lo straordinario valore e la rara intrepidezza mostrata da quella guer-

riera nella micidiale giognata, essa fu presa e condotta avanti il vincitore Califfo; questi ben lungi dall' oltraggiarla le usò quei riguardi che si richiedevano alla vedova del suo maestro e signore. obbligandola nondimeno ad una vita privata ed oscura. Anche Ali nel suo regno burrascoso fini assassinato in una moschea in età di settantrè anni nell'anno quarantesimo dell' Egira.

( DIVISIONE DEI MAOMETTANI IN DUE SETTE. ) Qui ha principio la divisione dei Maomettani in due sette, l'una degli Alidi, dei Sunniti l'altra. Nella prima son compresi i Persiani e varii altri popoli Musulmani che tengono, essere Alì il solo e legittimo successore di Maometto e trattano di usurpatori i primi tre Califfi rigettando ar Sunnaa composto già da Abubeker. L'altra comprende i Turchi e i Musulmani che riconoscono i tre, stati Califfi prima di Alì, e ammettono in conseguenza il Sunnaa. Da Ali fino ad Atman o Otman primo Imperatore Turco si contarono venti Califfi, sotto i quali, malgrado delle intestine dissensioni e del rapido succedersi gli uni agli altri, furono da una parte sottomesse la Persia, la Siria e sino le vicinanze di Costantinopoli; dall' altra traversando l' Egitto, scorrendo l' Africa, le isole del Mediterranco e la Spagna si estesero fin nella Francia (1).

Cost. Europa

<sup>(</sup>i) D'onde derivi il nome a questi popoli dato di Saraeini o Saraceni , non è si facile il definire. Pare ch' esso sia antichissimo, volendo alcuni derivarlo degli Arabi discesi da Ismaele figliuolo di Agar, detti perciò prima Ismauliti e Agareni, che trovatolo non troppo decoroso, fosse matato in quello di Saraceni da Sara moglie d'Abramo, Così Sozom. Ifb. VI cap. 8. Altri vorrebbero derivarlo da Sarac una delle più nobili parti dell' Arabia detta Sarac; e altri lo dedacono dall' aver questi popoli abitato il paese rivolto all' oriente; ed alla loro opinione hanno favorevoli altri eruditi,

Non erano ancora discacciati il Musulmani dalla Francia e dalla Spagna, quand' ecco comparire i Turchi, o i popoli del Turkestan, barbari aucora ed idolatri, devastare l' Armenia, entrare nell' Iberia e nella Tracia, e far timore ai monarchi di Costantinopoli. Nel nono secolo divenuti essi pare i Turchi proseliti di Maometto vengono chiamati in soccorso dei Musulmani. Tale chiamata è come il suono foriero delle loro conquiste nell' Europa, poichè dopo sofferti alcuni rovesci dai Cristiani, e rese loro la Georgia e l'Armenia, si avanzarono fino alle porte di Costantinopoli. Quanto terrore infondesse tale avvenimento nell' imperatore Alessio e nei Cristiani della Palestina non è mestieri accennarlo, essendo cosa notissima per la celebre spedizione a Terra Santa deliberata nel concilio di Clermont, a cui fra gli altri popoli dell' Europa ebbero una principalissima parte i Francesi. I prosperi successi dei Cristiani furono alternati da vicendevoli perdite. Gerusalemme infine cadde in potere dei Turchi, e l'ultimo sforzo tentato dai Cristiani per ricuperare quei paesi è stato come sigillato colla acerba morte di Luigi nono re di Francia.

Quando Presero IL NOME DI OTTOMANI. ) A quest'epoca i Turchi posero la base del loro stato politico sotto la condutta di Athman, il cui nome cangiato in quello d'Ottomano, diventò insieme quello dei suoi successori e dell'impero Turco dal 1300 dell'era Cristiana e 700 dell' Egira e dura fino al presente. Ottomano con alcuni sol-

i quali tengono che Saraceni sia lo stesso che orientali. Il Ludewig in fatti in Vita Justiniani M. cap. 8, paragr. 438, n. 847, non dubitò di asserire: Sharak Oriens, Saracent Orientales universim incolae praesertim Arabiae.

dati allettati dalla speranza del bottino e del martirio toglie Cogni ai Tartari; e profitta della discordia insorta tra i due Andronici regnanti in Costantinopoli, privandoli dei mezzi di opporsi a' suoi progressi. La cosa finisce coll'inondare la Bitinia. Conviene avvertire che già fino dal 1248 i Saraceni o Maomettani Asiatici o Orientali erano stati distrutti dai Tartari, e questi già si erano accorti dalla corruzione della corte dei Califfi, che la dinastia degli Abbassidi toccava al suo termine. Orcano non inferiore di coraggio a suo padre Ottomano gli succede in età di trentacinque anni, porta il fasto e la magnificenza a un grado non prima conosciuto, assume il titolo di Sultano, fa battere moneta col sno conio, perfeziona la disciplina militare, raduna sotto le sue bandiere giovani Cristiani rinegati, che sono i migliori soldati e il sostegno del suo potere, assegna un soldo alla fanteria, e destina alla cavalleria que'suoi sudditi che possedono terre o ricchezze tali da mantenersi un cavallo, le quali formano quelle truppe a cavallo, distinte col nome di Spahi tutta volta sussistenti. 4

(Oacano e sue impaese.) Andronico Imperradore dei Greci si oppone invano alle incursioni dei Turchi, è sconfitto e ferito da Orcano che in questa congiuntura s' impadronisce di Nicomedia e di Nicea, della Natolia le delle coste dell' Ellesponto. Orcano anela ad abbattare i Greci nell' Europa, e Solimano suo figlio del pari abile guerriero è altrettanto coraggioso. Non avendo altro mezzo, giacchè i Turchi non possadevano per anco barca alcuna, con tre zattere fatte di notte tempo, imbarca con ottanta altri arditi compagni e mette piede in Europa. A forza di pro-

messe e di minacce cottiene le navi che erano sulle coste, e quelle favoriscono il tragitto di altri quattro mila Turchi; ingrossati di mano in mano costoro di altri, occupano una fortezza, cingono Gallipoli d'assedio e costringono quella chiave dell' Europa alla resa. In bieve profittando del mal umore nato tra il giovane greco imperatore Paleologo e il suo tutore Cantacuzeno, Orcano e Solimano si fanno padroni di tutta la Tracia o Romania.

(AMURAT.) Essendo di due mesi il primogenito Solimano premorto ad Orcano, succedette il secondogenito Amurat primo. I suoi primi passi per quanto riguarda l' Europa furono di accomodarsi con Paleologo a stabilire la sua sede in Andrinopoli, prendere la città di Seres, il baluardo della Macedonia, e debellare il deposta della Servia, a cui fa grazia chiedendo in ricompensa la mano della figlia. Ai nuovi sudditi Cristiani impone tasse personali, e crea Spahi quelli che essendo stati in guerra si fanno Musulmani. Nel 1361 eresse il corpo dei Giannizzeri traendone un quinto dai prigionieri che abbracciassero l' Islamismo. Il numero di questi, che sostennero talora, e fecero talora tremare i loro capi, non oltrepasso in origine i dieci mila, ma poscia variò e s'accrebbe notabilmente. (a) Un figlio di Amurat e un altro

<sup>(</sup>a) Quattrocento cinquantaquattro anni dopo la sua istituzione la milizia de Giannizzeri fu nel passato anno 1826 disciolta del regnante sulhano Mahmoud. Speriamo di far cosa grata ai lettori col dar loro una storica nolizia di questo corpo militare che per più secoli ebbe in mano i destini della regnante dinastia turca.

E comune opinione che alla già esistente milizia de' Giannizzeri desse la forma e gli attributi che poi sempre conservò, il Sultano Amurat il figlio d' Orcano nel 4372. Il corpo de' (iiannizzeri era sotto il eomando d' un Agà, 1

di Paleologo inorgoliti da alcuni vantaggi si rivoltano contro i loro padri, e cadono in potere dell'inesorabile lor vincitore Amurat, al figlio di Paleologo vien cavato un occhio, all'altro non è che leggermente offesa la vista, quantunque amendue dovessero esser privati degli occhi. Emanuele in luogo del fratello Andronico ribelle e associato all' impero, ma cospirando contro il Sultano, ritirasi in Tessalonica, ma con qual pro? sfornito di soccorsi cerca di amicarsi Amurat coll'abbandonere a un suo generale la città, e col presentarsi supplichevole a lui. Tessalonica è ceduta, e Paleologo sopraffatto dai progressi dei Musulmani in Europa portasi a impetrar sussidii dai Principi d'occidente; e non altro ritrae che negative e rifiuti. Intanto cadono in suo potere l'Albania

quale annoveravasi fra i principali ministri dell'impero : divisi come lo sono tutte le milizie musulmane in asiatiche ed europee; le principali loro residenze erano quelle di Damasco e di Costantinopoli, onde dicevansi Giannizzeri di Damasco.o di Costantinopoli.

Came of Services

Nel giorno del Ramazan ricevevano ogni anno un nuovo abito di panuo di Salonicchio come un dono del Gran Signore. Le loro armi in tempo di guerra erano la sciahola e lo schioppo, ma portavano in cintura anche pistole. Arruolandosi giuravano fedeltà al Gran Signore, e di fare quel che piaceva ai loro commilitoni; onde non vi era como di milizia più unito che quello de' Giannizzeri. Di uni ebbe origine la loro forza, che era tale da tener sempre in timore il Sultano, Quindi deposero nel 4542 Bajazet II , affrettarono nell' anno 1595 la morte d' Amurat III, nel 1622 strozzarono Osman II , fecero morire Ibrahim nel 1649 ; e per non andar tessendo un inutile catalogo delle loro prepotenze anche nel presente secolo mutarono due volte il sovrano.

Il loro scioglimento costò molto sangue, e non sono ancora cessati i timori di nuovi movimenti e di segrete trame per parte d'una milizia da cui l'impero turco riconobbe il mo ingrandimento. Nota dell'editor fiorentino.

e la Servia per la ribellione di Lazzaro desposta di questa provincia, fatto prigioniero e immolato all'ombra del Sultano ucciso a tradimento da un Serviano che già mordeva il terreno.

( BAJAZET I. ) Bajazet I, primogenito d' Amurat vien acclamato Imperatore dall' esercito, il quale tosto a principio si scuopre ambizioso e d' umore sauguinario. Dall' Asia vien nell' Europa per far fronte a Stefano principe della Moldavia già vittorioso dei Pollacchi, degli Ungheresi e dei generali di Amurat. Data la battaglia, son vinti i Moldavi e fugati; ma Stefano insofferente della vergogna di una sconfitta, ritorna a' suoi, raccoglie i fuggiaschi, e ancorche inferiore in numero va in traccia dei nemici, e li sorprende mentre erano intenti a bottinare, li taglia a pezzi e li discaccia dai paesi occupati. Nondimeno Bajazet in seguito s'impossessa di varie città lungo il Danubio e di quasi tutta la Valachia. Sigismondo re di Ungheria inquieto per un vicino si tremendo invita i principi Cristiani a porre un argine ai progressi del Sultano. Cento mila nomini armati condotti da Sigismondo, e sessanta mila da Bajazet, si affrontano; vengono i primi interamente sbaragliati, e Sigismondo a stento si saiva travestito e col favore delle tenebre. Pareva che tutto aridesse perchè questo conquistatore avesse a vie più dilatare il suo dominio in Europa: l' impero d' Oriente era ormai ridotto alla città di Costantinopoli: Giovanni aglio d'Andronico invocava contro suo zio Emanuele la protezione di Bajazet colla promessa di cedergli Costantinopoli. Emanuele prevedendo vicina la caduta del Greco impero aveva già consegnato a Giovanni le chiavi di quella capitale o uesta ridondava già di nemici e di padroni

stranleri; ma nel più bello egii è costretto a rivolgere le armi contro il famoso Tamerlano. In tale guerra per quanti prodigii di valore abbia mostrato il feroce Ottomano, gli fu forza cader vivo nelle mani dei Tartari e morire di rammarico, quantunque regalinente trattato nella sua prigionia da Tamerlano.

( SOLIMANO E MOUSSA. ) Solimano che era stato salvato per ordine di Bajazet prima di esser vinto, gli succedette nell'impero e nella sede di Andrinopoli per concessione di Emanuele; ma resosi odioso pel disprezzo della legge di Maometto e pe' suoi stravizzi, abbandonato da' suoi partigiani che si dichiararono per Moussa di lui fratello, fu ucciso in un villaggio. Assumendo Moussa l'impero ne divide col suo fratello Maometto i possessi, e e a lui lascia tutti, quelli dell' Asia, a condizione che rinunziasse ad ogni pretensione su quelli d'Europa. Intanto che egli in battaglia regolare seonfigge Sigismondo re d'Unglieria, occupa diverse piazze della Morea, sottomette la Servia, e stancatosi dei disagii della guer-ra ne incarica i suoi generali per darsi in preda alla mollezza nel palazzo di Andrinopoli, Maometto attendeva a procurare il riposo e il ben essere ai popoli dell' Asia. Il confronto odioso per l'uno e glorioso per l'altro invoglio due generali di Moussa a cangiar disignore. Consigliato da essi e jutato anche dal pretesto di vendicare la morte del comune fratello Solimano vola in Europa; Moussa costretto alla fuga finisce coll'avere troncato un braccio e col perdere insieme col sangue la vita.

( MAOMETTO. ) L'avvenimento al trono di Maometto sparse un raggio di belle speranze. Conciossiachè riconosciuto Sovrano tanto in Asia che

in Europa quivi restitui ad Emanuele quanto gli era stato ingiustamente usurpato, accolse benignamente i deputati della Valachia, Bulgaria e Moldavia, e accetto i loro tributi assicurandoli della sua protezione; ivi ridusse al dovere alcuni Principi, di altri occupò gli Stati, quali rese tributarii e soggetti al suo dominio, e non pochi principi Greci, che si credevan già quasi indipendenti, vide umiliati a'suoi piedi onorarlo de' loro omaggi. Tanto, come per terra, non ebbe Maometto favorevole la fortuna per mare: la repubblica Veneta allora potentissima assorbiva tutto il commercio dell' Europa dal capo d' Istria fino a (Costantinopoli), e contrariava le piraterie dei Turchi colle sue galee che distrussero la flotta Ottamana. Di mezzo a queste vicende un novello dottore per nome Percligia, mettesi a mano armata a predicare contro i Maomettani chiamandoli bestemmiatori e infedeli, e coll'ammazzare quei che erano renitenti a dichiararsi per lui giunge costui ad avere tanti proseliti, che già Maometto crede necessario di debellarlo. Sessanta mila uomin comandati da Amurat suo figlio in età di dodici anni movono contro di lui, si sparge molto sangue, ma infine il preteso invitato vien preso e messo in croce. Spento appena costui, un altro impostore comparisce a contrastargli il trono, e somigliando appuntino al fratello stesso di Maometto Mustafa figlio maggiore di Bajazet lor padre, ma che era stato già ucciso nella battaglia d'Ancira, credeva facendosi conoscere col nome di Mustafa, di riuscir nell'intento; onde radunate alla meglio che potè alcune truppe, si presentò sotto le mura di Tessalonica per aspettarvi Maometto. Ma la fortuna nol secondo: le truppe furono disperse .

trucidate, e il finto Mustafa e Sineis suo seduttore si salvarono presso l'Imperatore Greco, che poi per consenso del Sultano furono rilegati in m'isola dell' Arcipelago. Appena cominciò a respirare dalle guerre, un flusso di sangue in poco tempo lo condusse alla tomba in età di quarantasette anni, dopo aver segoslato il suo regno colla crudeltà e col versare senza risparmio il sangue umano al pari dei suoi predecessori, è colla giustizia e col lustro che procaccio all'impero Ottomano.

( AMURAT II. ) Prese le redini del governo Amurat II già avvezzo a comandare sotto la direzione di Maometto suo padre. Sulle prime ebbe qualche contrasto con Emanuele, il quale mandò a chiedergli i due di lui fratelli minori, siccome loro tutore espressamente nominato da Maometto medesimo. Avuta Emacuele la negativa, gli suscitò contro un potente avversario nel 'poc' anzi nominato falso Mustafa. Questi seppe guadagnare al suo partito non che il Visir destinato a combatterlo. ma si bene anche le truppe da lui comandate; e la fortuna gli fu propizia a segno che da Gallipoli, di cui era già padrone, essendosi avanzato verso Andrinopoli, vi entrò in mezzo agli evviva del popolo. Ma allorchè si venne al merito di cedere alcune piazze patteggiate per soccorsi a lui prestati dai Greci, egli fece il duro e irritò Emanuele; cosa che originò la totale di lui rovina. Perciocche, oltre il maneargli il sussidio dei Greci. venne abbandonato altresi da Sineis altro suo valido appoggio, e da gran parte dell' esercito subornato con esibizioni da Amurat, e infine ridotto a fuggire con pochi de' suoi, e a chindere i suoi giorni con una morte ignomigniosa in quell'

Andrinopoli stessa ove poco tempo prima era entrato glorioso. Liberato cosi Amurat da un competitore mnove guerra ad Emanuele, e invadendo la Tessaglia, la Macedonia e la Tracia minaccia Costantino poli. A Giovanni Paleologo succeduto ad Emanuele toghe d'assalto Tessalonica; Fa la pace coi Veneziani: debella i vassalli rivoltosi: combatte con Ladislan re di Polonia e di Ungheria: stipula una tregua di dieci anni con Unniade Vaivodo della Transilvania; riprende le armi contro Ladislao, che in onta ai trattati conduce in campo un esercito messo insieme da principi Europei, viene a giornata nelle vicinanze di Varna, e ne riporta una compiuta vittoria, merce la fermezza dei Giannizzeri che stesero morto a terra il re d' Ungheria. Dopo ciò, disgustato del governo, abdica in favore di suo figlio Maometto che era nel quindicesimo anno, facendolo riconoscere imperatore nella città di Andrinopoli : egli si ritira a Magnesia per passarvi la vita nel riposo e nei piaceri. Ma breve ne fu la durata: la pace interna fu turbata da' faziosi che si prevalsero della gioventù del novello imperatore abbandonatosi ad ogni sorta di stravizzi. Amurat viene eccitato a risalire sul trono, e sua prima cura è di ridurre a partito i faziosi e di inviare a Magnesia il figlio perchè meglio apprenda a comandare. Intanto gli dà molto a pensare uno che gli fu già assai caro, cioè il famoso Scanderberg, figlio di Castrio Principe dell' Epiro, il quale sdegnato di essere stato dimenticato in occasione, che era vacante il principato di Epiro, si rivoltò apertamente e recò ai Turchi danni incalcolabili. L'amarezza di Amurat è in parte rattemperata da un'umiliante ambasceria di Constautino Paleulogo imperator Greco per chiedergli l'assenso della sua assunzione al trono, e dalla vittoria riportata a Cassovia colla sconfitta degli Ungheresi e del prode Unniade. In appresso ritornato in Andrinopoli celebra le nozze di suo figlio, e subito dopo preso da una malattia violenta ne muore in tre giorni contando appena quarantanove anni di vita e più

di trenta e mezzo di regno.

( MAOMETTO II. ) Era riservato a suo figlio Maometto II il portare la sede dell'impero Turco nella. sede dell' impero d' Oriente già si possente. Costui che avea segnalato il primo anno del suo regno col far morire un suo fratello ancor bambino, si era procurata una formidabile artiglieria e assicurata una importantissima posizione fabbricando un forte sullo stretto dei Dardanelli, ciò che aveva provocato le laguanze del Greco imperatore, ma invaiio. Poichè Maometto non che dargli soddisfazione mandò le sue truppe a devastare la parte della Morea che era ai Greci rimasta, e poscia con immense spese fatta trasportare la sua artiglieria su le eminenze chedominavano la città di Costantinopoli, la investicon trecento mila momini. Veneziani, Genovesi soldati, cittadini, l' imperatore stesso in persona hanno da opporre la più valida e coraggiosa resistena che sanno e possono, Maometto non fa che vie più incalorirsi nell'impresa; si piantano quattordici batterie dalla parte di terra, non riuscendo gli assalti da questa parte, si rivolgono alla parte di mare, trovando impedita l'entrata nel portos, viene in parte l'ostacolo compensato colla presa di Galata subborgo situato in faccia a Costantinopoli. La costernazione vi si fa generale alla vicina vista delle barche e galee Turche condotte di notte cariche di baliste e di terri di legno da.

cui piove un incessante fuoco di moschetteria e una grandine di dardi. Da ogni parte in fine sono aperte le brecce; i Greci oltremodo indeboliti e di forze e di numero non bastano alla difesa delle mura, le fosse già stanno per colmarsi, il popolo è senza coraggio, e il timore della fame imminente lo riduce alla disperazione. Co-. stantino straziato dalle miserie de' suoi discende alle preghiere ed offre di pagare un tributo: non è ascoltato. Da tale istante ei prende la risoluzione di combattere gloriosamente per l'impero o di sacrificare i suoi giorni con lui. Maometto ostinato ad esterminare ogni minimo avanzo del Greco dominio s'accigne ad un assalto generale, stringe sempre più la città, ne promette lo spoglio a' suoi soldati, espone i meno valorosi pei primi onde stancare gli assediati, e destina i Giannizzeri a compiere l'opera. Costantino preso in mezzo a due fuochi sulla breccia dove operava prodigii di valore, lasciata la sua armatura, si precipita nel folto dei Gianuizzeri dai quali senza essere conosciuto è tagliato a pezzi. Da ogni lato è inondata Costantinopoli dai nemici vittoriosi. Le conseguenze sono il saccheggio, la schiavitù dei prigionieri, gl'incendii, le profanazioni d'ogni genere, la morte del primo officiale dell' impero Greco e quella del Visir caduto in sospetto di qualche intelligenza coi nemici del Sultano. In tal guisa cadde Costantinopoli sotto il dominio Turco il 29 maggio del 1453, 1123 dopo la sua fondazione. Quando vi entrò Maometto non vi era più un Greco; la prima sua andata fu a Santa Sofia, che tosto converti in una moschea, facendovi fare le preghiere giusta la legge Maomettana, indi al palazzo imperiale, e quivi spiegò la sua indole

brutale e crudele. Tanti orrori per lui esgionati nea impedirono che da un Dervis, Profeta o Santone prezzolato, venisse Maometto preconizzato quale inviato da Dio. Ma appena conquistata Costantinopoli, perchè non rimanesse un deserto, gli convenne richiamarvi sollecitamente i Greci, e loro accordare alcune chiese e libero esercizio della loro religone.

( MAOMETTO USA MOLTE CHUDELTA'. ) Disposte così le cose, Maometto riparte per Andrinopoli onde proseguire le sue conquiste. Trova qualche resistenza in Scanderberg, il quale poi muore: si tenta in Europa di formare una lega di principi per opporsi al suo ingrandimento, ed egli prende prima di essi l' offensiva assediando Belgrado; respintone con perdita dal valoroso Unniade, rivolge le armi verso la Morea, se ne impadronisce in- . teramente aggiungendovi altresì la provincia d' Atene. Indispettito che i cavalieri di Rodi contrariassero il commercio dei Turchi determina di assicurarsi delle Isole di Lesbo e di Negroponte da cui i cavalieri potevano avere soccorsi onde in seguito snidarli più facilmente da quell' isola. Per via di tradimento mette piede nella prima, ed obbliga la seconda, che allora apparteneva ai Veneziani, a capitolare. In amendue uso crudeltà inaudite contro gli abitanti; tra gli altri contro la fede giurata; il comandante e i primarii ufficiali di Negroponte stretti fra due assi furono segati per mezzo. Non trascurano intanto i cavalieri di rinforzarsi nell'isola: e conchinsa poi la pace coi Veneziani, fu pure accordata loro dal Sultano una tregua di tre mesi. In questo intervallo accorsero a rinnirsi in Rodi i cavalieri chiamati dai paesi Cristiani e Manmetto cominciò a gustare il

riposo, per amore del quale affidò l'assedio di Rodi al pascia Paleologo Greco rinnegato e della famiglia degli ultimi Imperatori. L'assedio ebbe tosto luogo con una flotta turca fornita di una formidabile artiglieria, non men terribile e ben diretto era il fuoco degli assediati, e i Turchi furono i primi a perdersi di coraggio. Disperando il pascià di vincere colla forza, e fall togli il disegno di avvelenare il Gran Maestro d'Aubusson. e respinto per la seconda volta tento le vie d'un accomodamento. Non essendo piaciute le condizioni, il d'Aubusson alla testa de'suoi si oppone ad un secondo assalto, rimane ferito, e i Turchi entrano in Rodi. A tal vista i cavalieri, i soldati e gli abitanti inaspriti si precipitano addosso ai Turchi, li cacciano dalla città e dai trinceramenti, e gli obbligano a rimbarcarsi. Il rinnegato Paleologo perduto di coraggio e di speranza ritorna con pochi avanzi a Costantinopolipensieroso sulla maniera di persuadere al suo signore che Rodi era inespugnabile. Ma altro che persuasione? Maometto nel trasporto del furore voleva strangelati e il condottiero e gii utficiali che ebbero parte nella mal riuscita spedizione; non pertanto in fine si contento di togliere al Paleologo il suo grado e di rilegarto a Gallipoli, Desioso però di riparare allo scorno riportato dalle: sue armi raduno Maometto due poderosi eserciti, disegnando coll' uno di conquistar l'Asia, e di mandar l'altro sotto i suoi generali della Europa.

(Muore.) Quand' ecce la morte venne a troncare il filo de' suoi giorni e insieme quello dei suoi vasti progetti nell'anno 1481, a adivinglio in età di cinquantatrè anni e di trenta di regno. Esso è riguardato dai Turchi come il più grande de'loro. imperadori, e tale fu in fatti per chi lo considera qual conquistatore di due imperii, di dodici regni e forse di trecento città; ma a chi lo considera qual principe, egli fu certo uno dei più perfidi e più sanguarii che facciano orrore alla umanità.

Veduto così in abbozzo il carattere, l'indole e il costùme in generale dei Turchi divenuti Europei collo stabilimento della loro capitale in Costantinopoli, noi ora lasceremo l'andamento storico, e diani mano a lumeggiarne, quei particolari che col nostro scopo hanno più diretto relazione (1).

Già la Turchia Europea è limitata giusta la descrizione nella Geografia del Guthrie ad nord dall' Ungheria e dalla Russia Europea: all' ouest dal mare Adriatico: al sud dal Mediterranco: e all' est dal mar di Marmara è dal mar Neco Perche non generi confusione il frammischiare i passi dipendenti dalla monarchia Ottomana, e perche altronde nulla sia omesso di ciò che riginarda a farne conoscere l'estensione, daremo distintamente il prospetto si dei paesi dell'Europa, che di quelli del-l'Asia e dell'Africa.

(4) Chi amasse di vedere più diffusamente e più diligentemente trattata e scritta la storia dei Turchi può riconvere agli Annali Musulmani compilati da Gio. Batt. Rampoli, Milano, tipografia di Felice Rusconi, 1823.

ياود او در د الحا

C....

PROVINCIE EUROPEE.

PER. CITTA' PRINCIPALI.

| -                                                                                 | ~~~                                                                                                                                    | ~~                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sulle coste<br>nord del mar<br>Nero.                                              | La Crimea antica,<br>Chersoneso Taurico.<br>Tartaria,<br>Budziac (†).                                                                  | Precop. Bochaserai. Caffa. Oczakow. Bender.                    |
| Al nord<br>del Danubio.                                                           | Bessarabia.<br>Modavia, anticamente Dacia.<br>Vallacchia, altra parte della<br>antica Dacia.                                           | Bialogroc.<br>Jassy                                            |
| Sul mare<br>Adriatico.                                                            | Croazia.<br>Dalmazia.<br>Ragusi repubblica.                                                                                            | Vihitz.<br>Mostar.<br>Ragusi.<br>/ Vidino.                     |
| Al sud<br>del Danubio.                                                            | Bulgaria parte orientale del-<br>l'antica Misia.<br>Servia parte occidentale della<br>Misia.<br>Bosnia parte dell'antica II-<br>liria. | Nicopoli.<br>Silistria.<br>Scopia.<br>Belgrado.                |
| Sul Bosforo<br>dell' Elespon.                                                     | Romania anticamente la<br>Tracia.                                                                                                      | Costantinopoli.                                                |
| Al sud del<br>monte Rodope<br>o Argento par-<br>te nord<br>dell'antica<br>Grecia. | Macedonia.<br>Tessaglia , or Januina.<br>Acaja e Beozia, ora Livadia.                                                                  | Strimone. Contessa. Salonicchi. Larisso. Atene. Tebe. Lepanto. |

<sup>(4)</sup> Nel 1783 i Russi s'impadronirono della Crinica, e per trattato firmato l'anno 1784 ai 9 gennajo chbero per la cessione di i Trachi la Crimera con l'isole di Tamane e la parte di qua dal finune Coban, costechè i Turchi di là dal finune Cuban et di qua del mar Nero non hamo che nazioni Tartate. Nel 1792 i Turchi dovettero cedere alla Russia auche Oczakow e il paese compreso tra il Bag e il Diniesta.

PROVINCIE EUROPER. CITTA' PRINCIPARI.

Sal mare Adriatico, o golfo di Vene- Epiro. zaa antica Illiria.

Albania.

Chimera, Butrinto.

Nella Morea antico Peloponneso.

Corinto, Argolide. Sparta. Olimpio. Arcadia.

Escodar. Durazzo. Cotinto. Argo Nap. diRomania. Lacedemone, or Misitra. Olimpo, o Langanico. Modon. Coron.

Patrasso.

Elide o Belvedere.

La Grecia venne divisa in quattro provincie o giurisdizioni di Bascia a tre code nella maniera seguente:

SITUAZIONE.

PROVINCIE EUROPEE. La Macedonia ove sono

Giurisdiz one del Baseià di Salonicchi. Del Bascià di Giannina.

L' Yamoli. La Verra. Tessaglia. Epiro. Albania.

Del Bascià d' Egrippo.

Focide. Beozia. Livadia.

La Morea ove sono:
La Corintia,
L' Argolulo,
L' Elide,
L' Arcadia.

Del Pascia di Tripolizza.

E in queste sono comprese le isole della Grecia, quelle dell' Arcipelago vicino alla Turchia e una volta eran pure comprese le isole del mar Jonio cedute al governo Francese nel 1798, e poi riprese dai Russi e dai Turchi; nel 1799 si unono sotto il nome di repubblica delle estte Isole sotto la protezione della sublime Porta e della Russia, Al presente però vivono sotto la protezione di S. M., il re della Gian Brettagna (\*).

(\*) 'Come altrove abbiamo accennato e precisamente parlando della Grecia, adesso ripeteremo, che i paesi componenti l'antico pascialilk di Morea, la maggior parte del sangiaccata di Livadia, l'isola d'Negroponte le Gicladi, e le Sporadi, oggi formano un regno indipendente con un re patticolare eletto il 5 ottobre (832, e divise come segue: Argolite, Arcadia; Laconia, Bassa Messenia, Alta Messevia Elide, Acaja, Grecia Orientale, e Occidentale, Eubea, Cicladi settentrionali, Meridionali, Sporadi Oseldentali (E. L.).

La Turchia Asiatica confina al nord col mar Nero e colla Tartaria Russa: all est coll Persia: al sud coll Arabia e col mar di Levante: e all'ouest coll'Arcipelago e col mar di Marmara che lo separano dall'Europa. Essa poi viene divisa come segue:

| C.TO | ZIONE. |  |
|------|--------|--|

#### PROVINCIE.

CITTA PRINCIPALE

| ~~                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| All' ouest Natiolia divisa in sche governi.  All' est.                     | Coste di Natolia.<br>Kutaich.<br>Siras.<br>Trebisonda,<br>Konich.<br>Marasch.<br>Adena.<br>Armenia,<br>Turchia.<br>Curdistan.<br>Irac-Arabi. | Sinirne, Kutaich, Sivas, Trebisonda, Konich, Matasch, Adena, Etzetum, Kars, Betlis, Bagdad. |
|                                                                            | Diarbeck o Aldgezira.                                                                                                                        | Bassora. Diarbekit.                                                                         |
| Al sud-onest<br>Siria divisa in<br>quanto giuri-<br>sdizioni di<br>Bascia. | Aleppo. Tripoli. Damasco. Acri.                                                                                                              | Aleppo. Tripoli. Damasco. Acri.                                                             |
| Nel mar di                                                                 | Palestina o Terra Santa.  Isola di Cipro.                                                                                                    | Gerusalemme. Nicosia. Famagosta.                                                            |

Oltre le dette provincie nell' Asia, la Turchia ha qualche possesso nel paesse abitato da piecole popolazioni del Caucaso e del Cuban, una partè del quale è stata ultimamente ceduta alla Russia, e in parte della Circassia, essendo una parte soggetta alla Russia, e un'altra indipendente. La Circassia è celebre per la deformità degli uomini e per la rara avvenenza delle donne che si vendono ai Turchi e ai Persiani. Nè vuol già qui tralasciarsi di nominare la parte che ha pure nelle l'Africa la Turchia. Primieramente è ciò ch'ella tiene sono l'alta sua protezione le reggenze di Marocco, di Fez, d'Algeri, di Tunisi e di Tri-

poli: e secondariamente esercita un'assoluto dominio sull'Egitto che vien compartito in tre parti, e queste suddivise in tredici provincie. Il Basso Egitto o Bahri già Delta, che comprende Alessandria, Rosetta, Damiata, Mehellet o Elkebir: Egitto di mezzo o Vostani che conta il Cairo-capitale di tutto l'Egitto e Suez: Alto Egitto e Said, già Tebaide, che abbraccia Girge, Siutte già Nicopoli, e Asnagià Siene: indi vengono la Nubia settentrionale, la Barca orientale e la costa settentrionale d'Ahex.

( DIFFICILE È IL SAPERE LA POPOLAZIONE DEL-LA TUCHIA ) Alcuni s'aspetteranno forse qui di trovare il numero della popolazione della Turchia, conforme sogliono praticare tutti gli scrittori di geografia, ma a nostra giustificazione su questo punto ci piace di riferire la saggia riflessione del Signor d'Ohsson, da cui abbiam tratto la massima parte delle notizie che siam per riferire. « I pregiudizii, così egli dice, della religione non permettono che si tengano i registri delle nascite e delle morti, e quindi del numero degli abitanti soggetti all' impero Ottomano. I seguaci di Maometto crederebbero, ciò facendo, sindacare di certa maniera le operazioni della providenza, e di peccare contro il dovere di una cieca rassegnazione a'suoi decreti » Stante ciò non si sa capire con qual fondamento nella Geografia del Guthrie si voglian dare alla Turchia Europea sedici milioni d'abitanti.

Siccome nelle parti dell'Asia e dell'Africa non meno che della Grecia si sono già date quelle opportune cognizioni che sono più atte a rappresentare il costume dei popoli che le abitano sosi ora non faremo altro che dare una rapi scorsi onde esaminare l'Indole del paese che più da vicno riguarda propriamente i Turchi Europei, ebrevemente accennare le particolarità più meritevoli di osservazione.

(CLIMA.) La Turchia gode i benefizii più preiosi che abbia saputo profondere la natura: un'aria sublime e pura che risveglia l'immaginasione, e che invano grida contro la maniera immonda del vivere turco: un suolo oltre modo fecondo, benchè mal coltivato, stagioni regolari e ridenti, acque limpide e fresche, sono doni che a ben pochi paesi il cielo comparte. E quali pertanto ne saranno le produzioni?

(VEGETABILI.) Erbaggi di ottima qualità, agrumi di ogni specie, melogranati, uve e fichi di quisito sapore, maudorle, ulive, molte droghe che son allignano nel rimanente dell'Europa e cotoni stimatissimi, cave di marmi assai ricercati, e ogni

sorta di miniere.

(ANIMALI.) Quanto agli animali i cavalli Tessali, o Turchi non la cedono in bellezza e nel
servigio, che prestano, ai cavalli delle più rinomate
contrade: i bestiami vi crescono robusti; ogni
genere di pollame, i quadrupedi, e specialmente
le capre vi somministrano carne e lana. Le grosse
aquile dei contorni di Bagdad vi si comprano a
carissimo prezzo dai Turchi per le penne di che
armano le loro frecce. La Turchia mette poi in
commercio diverse qualità di seta, di lana, di
pelo di capra e di cammello, cotone greggio e
filato, cera, olio, sena, noci di galla, bestiame,
legnami per manifatture e per fabbriche: e trae
ua utile grandissimo dalle conce del cuojo, delle
pelli e dei zigrini; dalle tinture in lana ed in sefa di una durata e lucidezza inestimabile, dai tap-

peti ed arazzi, che se non sono i migliori per disegno, son però per la loro qualità e fattura pregiabilissimi. Prescindiam qui dai preziosi monumenti, perchè grandiosamente già da altri descritti e rammentati, che di belle arti o pochi o tanti tuttora formano l'ammirazione degl'intelligenti, dai fiumi, dai leghi e dai mari, dai monti e dalle valli della Grecia, di cui tanto parlano i poeti e gli storici e i viaggiatori, e scorriamo rapidamente per altre contrade.

(FIUMI. ) Sono le contrade della Turchia bagnate e intersecate dal Danubio, dalla Sava, dal

Dniester, 'dal Nnieper' e dal Don.

(BESSARABIA. ) Nella Bessarabia si trova Bender città capitale e residenza di un Bascià: è dessa celebre pel soggiorno ivi fatto da Carlo XII dall'anno 1700 fino al 1713 dopo di aver per-

duta la battaglia di Pultava.

(CITTA'. ) La città e forte, grande, e popolalata in gran parte da Ebrei ed Armeni che vi trafficano ogni sorta di mercanzie. Akerman o Biologrod città posta sul mar Nero, all' imboccatura del Dniester ha un porto, ove possono svernare i piccioli bastimenti, e alcuni cantieri. All' imboccatura settentrionale del Danubio sorge Kili o Kilia Nuova, ove ogni anno approda un gran numero di vascelli provenienti dalle città del mar Nero, dall'Egitto, da Venezia e da Ragusi, onde estrarne cera e cuojo. Naturalmente il commercio e la situazione favorevole vi mantengono persone che ne sanno profittare, e di fatto vi sono Ebrei, Armeni e Turchi. Una volta vi aveva un porto sicuro', ma la negligenza dei Turchi ha fatto che ora in molti luoghi non trovano fondo bastante le navi : auch' essa ha provato dal 1770 al 1774 il dominio Russo. Ismail vide nel 1790 sotto il comando di Suwarow trucidata la guarnigione turca per averne fatta una valorosa difessa. Abitata da Tartari, Persiani, Armeni ed Ebrei, che vi hanno, chiese, sinagoghe e moschee, è la cit-

ta di Kawehan o Cauochan.

( MOLDAVIA. ) Tra la Valacchia, e l'Ungheria, la Transilvania, la Polonia, e le provincie di Bessarabia e di Bulgaria giace la Moldavia. L' aria vi è calda e poco sana, cosicchè vi regnano febbri maligne e contagiose, fatali forse quanto la peste. Verso l'ouest sulle frontiere della Bucovina e. della Valaccina essa è dominata da alte montague, e venne detta perció Dacia montuosa dai Romani, sulle quali crescono alberi fruttiferi di varie specie irrigati al piede da ruscelli scorrevoli dalle cime de' monti con fgrato mormorio, e che convertono il luogo in un delizioso giardino. Il mezzo della montagna biancheggia sempre di neve, non così la cima che si giudica più elevata che le nuvole. Verso i confini della Moldavia, della Polonia e della Transilvania scorgesi il monte Juent, ove il marzo, aprile e maggio innanzi il levar del sole raccogliesi una manna o rugiada spessa come il burro : e i fiumi che ne hanno la sorgente, portavano paglinole d'oro, ch' andavand a profitto dei Tsigueni per cui essi pagavano un annuo tributo di qualche migliajo di dramme destinato alla sposa dell' Ospadaro.

(Minemali,) Vi ha miniere abbondanti di sale, che nello spazio di venti anni tornano a colmersi come prima, e montagne pure di sale, da cui levato lo strato di terra che le cnopre, rassembrano di vetro: quasi da per tutto visi attende a far salnitro. I contadini per unger le ruote dei loro carri si servono di un bitume o resina grassa che esce insieme con l'acqua da una sorgente.

(GRANI.) Più che i monti fertili sono i luoghi piani; giacche si riferisce che il formento vi rende il 15 per cento, la segale il trenta, l'orzo il ses-

santa, e fino al trecento il miglio.

(Animali.) Il terreno è ombreggiato a luogo a luogo da eccellenti vigneti e da foreste di alberi fruttiferi : e i boschi danno ricovero e pascolo a daini, camosci, volpi, lupi cervieri e lupi, e le montagne all'ouest, al tsimbro, animale grosso quanto il toro, ma colla testa più piccola, collo allungato, ventre smilzo, gambe lunghe, corna sottili e dritte, appuntatissime e alquanto curve in fuori; ha una agilità straordinaria e sfida le camozze a rampicar sulle balze. Sulle frontiere si da la caccia ai cavalli selvatici che si prendono o vivi o morti. Vi si allevano buoi di montagna piccioli, e grossi alla pianura, de' quali molte migliaja all' anno passano a Danzica ; e bestie lanute di cui una grande quantità se ne vendeva a Costantinopoli, senza computare quelle che consuma il paese, ove un castrato non valeva più di tre franchi.

[Tyrachi pu' Destrai de' Moldavi. ) Peccato che i Moldavi fossero poco amanti dell'agricoltura e infingardi e poco portati pel commercio ! Quai mezzi di così prosperare e arricchire non son questi? Così in confronto di loro convien chiamare più destri i Turchi che ne abboccarono tutto il commacclo. Essi trafficavano le loro lane, il burro, il sego, il lino, le canape, il bestiame, le caro salate che si smaltiscono in tutte l'estensione del mar Nero, le pelli, il legname, il catrame e ha

cera di nna bellissima qualità. Questa parte si favoria dal 1769 fino al 1774 fu occupata da Rusi; indi ceduta fu la Bucovina nel 1777 al-l'Austria, ed il resto nel 1806 tornò in potere della Russia che vi ha posto un governo la cui capitale è 19si, e con ciò vi fu finita pei Turchi ogni relazione di commercio. Malgrado che il principe s' intitolasse: Noi N. N. per la grazia di Dio Oppadaro della Moldavia, quando era dipendente dalla Porta non aveva più il diritto di far la guerra e la pace, di conchiudere alleanze di mandare per sè ambasciatori alle potevae. Quanto non si vide decaduta! di cento mila uomini che una volta poteva mantenere: sull'armi, negli ultimi tempi stentava ad averne otto mila.

La Valacchia che dal 1774 fino al 1812 vivea soggetta alla Russia e che nell'anno stesso riconobbe l'antico suo padrone, confina al nord colla Mollavia e colla Transilvania, all'est e al sud col Danubio, e all'ouest colla Transilvania.

( VALACCIIIA. ) Era essa anticamente una parte della Dacia, ed ereditò il nome di Valacchia dai Valacchi o erranti che la conquistarono ai Romani. In geuere di grani e di animali non la cede alla Moldavia, e vi si respira un'aria più temperata e migliore. Vi ha bagui, miniere di sale e di molfo e qualche fiume che porta grani d'oro mesolati coll' areua. Un principe particofare la governa col titolo di Ospadaro tributario della Porta, e fa la sua residenza in Buckarest. Questa città è vasta e forte, contiene un monastero di monaci, un'accademia, una casa d'adunanza pei Luterani, begli edifizii pubblici, e magnifici albergiò occupatti da ricchi mercanti presso i quali si Irovano merci d'ogni sorta e d'ogni paese del

Cost. Europa

mondo, ed è la sede di un arcivescovo Greco. I Valacchi sono assai aggravati de imposizioni, e tranne la religione, nel vestire e nella maniera di

vivere sono in tutto simili ai Turchi.

( Croazia. ) Della Croazia non ha il Turco che la parte al di qua della Sava che è compresa nella giurisdizione del Bascià di Bosnia. A piè d' un monte in un' isola formata dal fiume Unna si vede la città di Bihacs, la quale, prima che nel 1592 v'entrassero i Turchi, era piazza forte. Anche nella Dalmazia sotto il Turco non havvi che l' Herzegovina, la cui capitale Mostar è la residenza d' un Bascià.

(BULGARIA.) La Bulgaria tutta di un padrone, così ora denominata dai Bulgari del Casaneh vi si stanziarono nel settimo secolo, confina al nord col Danubio, al sud colla Macedonia e Romania, all'est col mar Nero e all'ouest colla Servia. Il territorio, conueche paludoso, nelle valli e pianure produce grano e vino in abbondanza, e le montagne stesse danno pascoli, eccellenti; anni dano le aquile in tanto numero nelle vicinanze di Babadaghi che vi vaono gli armajnoli della Turchia e della Tartaria per acquistarne penne da mettere alle freccie. Vicino a uno dei monti che separano la Bulgaria dalla Servia scaturisce una sorgente d'acqua chiara e fredda quanto il ghiaccio.

(OSPITALITA' ESEMPEARE DI ALCUNI ASITANTI.)
Una cosa da ricordarsi ad esempio si narra di
uua specie di Tartari venuti dall'Asia, i quali abitano il tratto di paese che si estende da Silistria
o Dristra sino ulle bocche del Danubio, ed è una
straordinaria ospitalità coi viandanti. Quando ne
passa alcuno di qualsivoglia paese e religione sia,

i padri e le madri di famiglia gli vanno incontro, e nella maniera più affabile lo invitano a fermarsi presso loro ed a gradire la provvisione quale Dio l' ha data loro. Accettato l'invito, vengono per tre giorni mantenuti anche i suoi cavalli non sono più di tre, e all'ospite di buon cnore si dà un trattamento di mele, uova e buon pane, cotto sotto la cenere e una picciola capanna sempre a tal uopo disposta e provveduta di letti per riposarsi con tutto il comodo. Vi, si contano varie città; ma quelle che meritano qualche osservazione sono Nicopoli celebre per la vittoria che riportò Bajazet I imperator dei Turchi sopra Sigismondo re d' Ungheria, per la strage di molti nobili Francesi andati in soccorso dei Cristiani, e per la emigrazione di quei letterati Greci che si ritirarono in Italia; Silistria per i suoi contorni ove scorgonsi le ruine della muraglia fatta costruire dagl'imperatori Greci contro le scorrerie dei Barbari, e Temiswar, già Tomis, per l'esiglio di Ovidio, il cui luogo dipinse egli forse con troppo odiosi colori per aver la fantasia piena delle grandezze e delizie di Roma.

( Servia. ) Che cosa diremo della Servia, che avendo scosso il giogo della Porta per esserne indipendente, ora dopo il 1821 per la pace conchiusa tra le due potenze Russa e Turca, fu abbandonata a sostencrsi colle sue proprie forze? Null'altro se non che gode di un clima'molto salubre, che il suolo sarebbe assai più fertile se fosse coltivato, che vi si alleva un numeroso bestiame, e che non vi mancano miniere d'argento.

Bosnia è chiamata quella provincia che confina al und colla Schiavonia, all'est colla Servia al sud

coll'Albania e all'ouest colla Croazia. Per la qualità del suolo e per le miniere può stare al pari colla Servia. La capitale è Bosna Serai, e le rendite sono assegnate alla madre del Sultano: nè queste devono esser tenui, poichè gli abitanti sono assai ricchi in grazia del vivo commercio che fanno.

( ROMANIA. ) Più delle provincie finora nominate e per l'estensione e per la celebrità merita di esser conosciuta la Romania o Roumili. Dall' aver essa cambiato il nome antico di Tracia nel presente di Romania si adduce più d'una ragione, cioè o perche vi fu fabbricata Costantinopoli detta nuova Roma, o perchè fu l'ultimo paese che i Romani possedettero in Oriente. Che che ne sia del nome, essa riconosce per confine al nord il monte Emus o Emo, al sud l' Arcipelago, all' est il mar Nero, l' Ellesponto o stretto de' Dardanelli, e la Propontide o mar di Marmara, e all'ouest la Macedonia e lo Strimone. Nel la provincia ergono la cresta alcune montagne, di mezzo alle quali i luoghi rinserrati sono freddi e poco fertili; ma dove il paese diventa piano e verso i mari circonvicini si trovano un cielo ameno, e un suolo ove in copia biondeggiano tutti i grani e principalmente il riso, e vi cresce la vite non avara di uve: ove in sonima veggonsi raccolte le migliori derrate dell' Enropa e dell' Asia, e la seta e il cotone: sebben questo essendo di qualità inferiore non si metta in commercio, ma se ne faccian tele che si adoprano per le vele dei vascelli.

(COSTANTINOPOLI.) Costantinopoli, cui gli Arabi, i Persiani e i Turchi chiamano Stamboul è la capitale dell'impero Ottomano, la residenza

del Gran Signore e di un patriarca Greco. S'innalza essa sulla costa Europea del Bosforo in un luogo il più magnifico e delizioso che immaginar si possa: la sua figura è triangolare; colla base è unita alla terra ferma d'Europa, cogli altri due lati e col vertice, nel quale fu fabbricato il serraglio, si avanza nel mare verso l'Asia, e domina da una parte sul mar di Marmara e dall'altra sul mar Nero, e all' est sull' Asia. Il suo porto, che ha tre leghe di lunghezza ed una di larghezza è uno de' più grandi e de' più sicuri del mondo. Questa città fondata già da Costantino il Grande salle rovine di Bisanzio, voglioso di renderla emula e anche superiore a Roma, quanto non ha perduto della sua grandezza e del primiero suo splendored Fra i tanti monumenti antichi di cui andava adorna può contarsi ancora la insigne colonna che dal tempio di Delfo vi fu trasportata dal fondatore. Si dice che fosse dai Greri stata dedicata ad Apollo in memoria della scontitta di Serse, e che consiste in tre serpenti intraiciati che con teste egregiamente scolpite sostengono un tripode d'oro. Del resto ora la città è divisa in tre parti: una detta Costantinopoli che abbraccia due vastissime labbriche, il palazzo del Sultano e il serraglio, il mi recinto equivale a una città, comprendendo uno spazio di due leghe con nove entrate, l'una delle quali vien chiusa da una porta di bronzo a bassi-rilievi stimatissimi per la finitezza dell'arte (1). lvi sono pur anco le sette torri, forte castello ove son custoditi i prigionieri di Stato. La seconda

<sup>(1)</sup> Da questa porta di bronzo pretendesi da alcuni che abba preso la corte Ottomana il nome di sublime Porta, Altri la pensano diversamente, e noi più invanzi ne abbama accusante le opinioni.

4;

parte detta Galata è abitata da' negozianti, la terza detta Pera dagli ambasciatori Europei. Il munche circonda il serraglio ha trenta piedi di altezza con merli, cannoniere e torri; e la città intera è cinta da un grosso muro elevato, munito esso pure di torri difese da un fosso rivestito, ma poco profondo:

( L'INTERNO NON CORRISPONDE ALL' ESTERNO. ) A guardarla dall'esterno l'occhio vien tosto allettato a contemplare or questo ora quel gruppo di palazzi, di moschee, di torrette su cui grandeggia la mezza luna, e gira da questa a quella guglia lo sguardo incerto e incantato per la maraviglia. Ma inoltrandosi nella città l'immaginazione rimane ingannata: le strade sono strette, sporche, male illuminate, le case di legno, e mal costrutte quantunque dipinte, i piani superiori sporgenti in fuori tolgono la luce ai piani terreni, e quasi la comunicazione coll' aria; s' incontrano anche vasti spazii ma sono ingombri di avanzi di edifizii o consumați dalle fiamine, o rimasti senza proprietarii, morti di peste. Onde respirare un'aria litera conviene portarsi o al Besestin, ove i mercanti hanno le loro botteghe disposte con bell' ordine, o all'Ippodromo ove i Turchi si esercitano a cavallo, o al Meidan o piazza della parata assai spaziosa, ove concorrono generalmente le persone di tutte le classi. L'affluenza di persone di nazioni diverse sia pel traffico, sia per relazioni politiche. sia per amor di viaggiare o altro, portò che vi siano stabilimenti pubblici per l'esercizio dei vari culti, e oltre le tante moschee vi furono erette sinagoghe per gli Ebrei e chiese pei Cristiani. V si conserva ancora il sepolero di Costantino M. e benchè convertita in moschea, la Chiesa di S. Sofie

edificata dall'imperator Giustiniano, alla quale si danno 185 piedi d'altezza e 44 di dimiatro, vogliono alcuni che per qualche capo superi in magnificenza e architettura S. Pietro di Roma. Ne per quanto si dicano i Turchi inclinati all'ozio e avversi allo studio, non è però che non si pensi a somministrarne i mezzi, perciocche in Costantinopoli si annoverano varie biblioteche pubbliche, e segnatamente quella fondata dal Visir Raghib, molto elegante, e quella di Santa Sofia: anzi il rito prescrive che ogni moschea debba avere una biblioteca ed una scuola pubblica o Aledras. La peste, che per un fatalismo ammesso nella religione non è curata, e i frequenti incendii che vi succedono tanto per la sirettezza dalle contrade e per la struttura delle case, quanto per gli artificii dei Giannizzeri, non permettono che vi cresca di troppo la popolazione, la quale alcuni dicono ascendere al numero di seicento mila abitanti, altri di cinquecento mila, e altri qualche cosa meno.

(SCUTARI. ) In faccia al serraglio, sulla costa di Asia, poco più di un miglio e mezzo distante di là dallo stretto solleva Scutari la fronte, città gloriosa di contenere una moschea reale, una casa di delizial del Sultano : è invidiabile per avere all' intorno un'amena verdura a vista d'occhio, e una collina da cui si dominano i mari del Bosforo e della Propontide e le belle villeggiature che campeggiano sui due opposti lidi.

( ANDRINOPOLI. ) Nella Romania propriamente infra terra fu dall'imperatore Adriano, di cui porta il nome, o fabbricata o ristorata Andrinopoli, in Turco Andranah , al confluente dell' Arde nel fiume Moritz. É questa città fortificata all' intorno con muro e bastioni: vi si osserva il pa-

lazzo, residenza altre volte di alcuni Sultani, posto in un amenistima prominenza, da dove si contemplano più ridenti pianure è il fiume Arde che le divide dalla città. Alcune sue muscher ricoperte di rame con torri elevate e unaestrevolmente fabbricate, con gallerie adorne di colonne ricche per fregi di bronzo, le porte assai ben lavorate, le fontane, i portici, le palle dorate, i tappeti pinttosto di buon gusto, la navigazione sul fiume Maritz che vi facilità il concorso dei trafficanti di nazioni diverse, e un vivissimo e continuo commercio, la rendono sommamente rispettabile.

(FILIPPOPOLI.) La stessa cosa non può dirsi di Filippopoli che, quantunque vanti per suo fondetore Filippo il Macedone, è mal fabbricata, e di considerabile ora altro non conserva che la sede di un arcivescovo Greco e un fondo ne' suoi contorni ove raccogliesi una quantità prodigiosa di riso.

(Gallipoli) Maggior merito ha da esser rammentata Gallipoli per essere una citta ben popolata con vasto porto. Da essail nome al celebre stretto effamato anticamente Eliesponto che l' Asia separa dall' Europa: tra le città d'Europa ela prima di cui siansi impadronitti Turchi, i quali ora vi tengono di stazione il grande Ammiraglio. Quivà, l'ingresso all'Ellesponto, "più comunemente noto agli Europei sotto il nome di stretto di Dardanelli, è difeso da due castelli, detti di Romeina edi Natolia l'uno in Asia e l'altro in Europa, detti altre volte Sesto ed Abido. Gallipoli fa un grosso commercio di lane e di cotone, e comprende una torre sopra uno scoglio, o a dir meglio due torri, che servono di guida ai naviganti e di vedetta a un presidio Tur-

ALL'IMPERO GTTOMANO

co. A piè del castello de' Dardanelli del suolo Europeo giace il borgo di Dardano, ove si costruiscono piccole barche e si fabbricano stoffe per le vele. Quell'amore di brevità che ci è stato finora e ci sarà anche nel tratto successivo di porma principale nella presente descrizione, ci mette in dovere di tralasciare ogni dicsorso intorno alla Macedonia e alle tante isole all'ouest, al sud Turchia Europea, come intorno a quelle dell Arcipelago, parte delle quali spettarono già, parte spettano tuttora all'impero Ottomano. E tanto più volentieri ci siamo determinati a seguire un tal pensiero in quanto nel Costume della Giecia antica e moderna è già stato compreso quanto ne rignarda gli abitanti, e in quanto all'isole e la parte continentale dell' Asia al Turco soggetta se ne è già parlato nel Costume particolare dell'Asia. Cosicchè la cosa è ridotta per noi a cercare di far conoscere qual sia il governo, la religione, le usanze e i particolari costumi dei Turchi in qualunque regione del mondo.

## GOVERNO DEGLI OTTOMANI

Il capo supremo dei Musulmani deve professare la dottrina dell' Alcorano, essere maggiore di età (1', sano di mente, libero di condizione e di sesso maschile.

(QUAI DIBITTI CODE IL CAPO SUPERMO DEI MUNSULMANI?) Come vicario del Profeta e Imam supremo esso è depositario del codice sacro e conservatore delle leggi canoniche: come unsiguito della dignità sacerdotale ei presiede alla preghiera pubblica nei venerdi e nelle due feste del Beyram: come incaricato della generale tutela Velayet ammè, con assoluta autorità regna sui fedelà. A lui spettano la nomina degli ufficiali pubblici, sia degli agenti del potere coattivo, Zabits, sia di quelli del potere giudiziario, Stakims, l'amministrazione delle finanze, il comando delle truppe, il farela guerra e la pace; il vigilare alla sicurezza dello stato e il conservar l'ordine pubblico. Dal momento che

(1) L'età maggiore tanto pei Principi che pei privati in-

è assunto all'impero, la sua autorità dev'essere rispettata in tutto ciò che concerne la religione, la giustizia distributiva ed il governo, fosse anche usurpatore (1), e viziosi fossero irreligiosi . moi costumi. Per quanto grande sia il potere di cui gode, non gli è permesso di fare innovazione veruna nella legislazione canonica, massime qualora dessa fosse d'aggravio alla sorte dei popoli e dei servi di Dio affidati alla sua custodia e protezione. Nel resto, cioè nell'ordine civile e politico e nell'amministrazione dello stato è in suo arbitrio il fare quei cambiamenti che la prudenza e le circostanze possono suggerire siccome opportuni al pubblico bene, alla gloria e alla verità dell' Islamismo. Malgrado che la persona del capo supremo sia, per legge, inviolabile, la storia accenna sette Califfi assassinati, cinque avvelenati, dodici periti nelle sommosse popolari, e parecchi altri privati della vista, o condannati a

faire i loro giorni in una prigione. (L' IMPERO INDIVISIBILE. ) Osmano secondo e lbraimo primo furono i soli tra i Sultani Ottomani che perdettero la vita per ordine dei loro successori. Secondo la sentenza di Maometto, che un fodero non può contenere due sciabole. l'impero e il potere deve essere indivisibile e presso di un solo. (Inde è che i dottori Maomettani si opposero costantemente a qualunque divisione e alla coesistenza di due Califfi, e abbiamo esempii del Sultano Mahamoud I, che sece ogni sorzo perchè il principe Aglivan padrone della Persia riconoscesse la supremazia del monarca Ot-

<sup>(2)</sup> Così è stabilito in forza della sentenza sacra pei Maomettani che dice: Il supremo comando appartiene al rece-

tomano; e 'di Abul-Amid che tenne fermo nel 1774 nella pace colla Russia contro l' indigera denza dei Kan della Crinea. E questo sistema di unità, per avviso dal signor d' Ohsson (1), dura tuttora, talchè i Maomettani Sunniti dell' Asia e dell' Africa già fino dai tempi di Selim primo tributano i loro omaggi all' autorità spirituale dei Sultani di Costantinopoli investiti della dignità del Califfato. In oltre condizione indispensabile è che il sovrano abbia ad esser visibile; e questo è pre disingannare dalla loro opinione i così detti Schiyis, i quali, essendo nel terzo secolo dell' Egira scomparso Imam-Mohhdy, stanno in continua aspettazione di vederlo ricomparire.

(LE LEGGI NON HANNO PROVVEDUTO PER LA SUCCESSIONE DEL TRONO.) Ove par che le leggi non abbiano provveduto, è intorno alla successione al trono. Qualche volta fu supplito a tale omissione con leggi speciali, ma in pratica si ando variando. Nella maggior parte degli Stati Maomettani il trono si mantenne ereditario nella famiglia nucdesima, senza però che venisse osservato un ordine di successione, perciocchè alcuni sovrani mentre erano ancor vivi usarono di far riconoscere i loro principi da loro eletti per eredi, mia avvenue talvolta che tali disposizioni non furono dopo la loro morte rispettate, e che gli altri principi tenendo il governo di qualche provincia loro assegnata per appannaggio, si trovsrono in grado

<sup>(1)</sup> Era questi un incaricato degli affari per il Re di Svezia alla corte di Costantinopoli, si quale serisse un' opera col titolo: Tableau General de l'Empire Othomari, insigne per nuti i riguardi, ma specialmente per le belle novizia che ha soumninistrate e pei rami' grandiosi e bene incis; onde noi pure abbiamo agricchita questa nostra descrizione.

di contrastare il trono. Quindi nacquero le taute turbolenze che sconvolsero si di sovente l'impero e che si diffusero eziandio dopo che regno la dinastia degli Ottomani. E la cosa non ebbe fine . che allorquando i Sultani presero la risoluzione di chiudere nel serraglio i figli dei loro predecessori. E nou si contentarono neppur di questo, riferendo la storia, che i primi quattordici sovrani della suddetta famiglia hanno regnato di padre in figlio prendendo la crudele precauzione di togliere dal mondo i principi del sangue che potevano dar ombra. In tal guisa operò Osmano I con suo zio Dundar-Elb. Bajazet I con un suo unico fratello, Amurat II con quattro suoi fratelli, Selim I con cinque suoi fratelli e nipoti, Amurat III con cinque suoi fratelli e con diciannove suoi fratelli Maometto III.

( QUANTI TITOLI SI TRIBUTANO AL SULTANO. ) La residenza in Europa dei Monarchi Ottomani non ha mai fatto loro dimenticare lo strascicante, fastoso apparato dei titoli proprio degli Asiatici : eccone in prova uno ricavato dal protocollo di un firmano o rescritto imperiale. « Io che per l'eccellenza dei favori infiniti dell' Altissimo, e per l'eminenza dei miracoli operati merce la benedizione del capo dei Profeti (al quale eguolmente the alla sua famiglia e a'suoi colleghi si desideri una pienissima felicità) sono il Sultano dei glonosi Sultani , l'imperatore dei potenti imperatori, distributore delle corone ai Khostren che sono assisi sui troni, l'ombra di Dio sulla terra, il servo delle due illustri città della Mecca e di Medina, lughi augusti e sacri ove tutti i Musulmani indinzzano i loro voti; il protettore e il padrone della santa Gerusalemme: il Sovrano delle tre grandi

Cost. Europa

città di Costantinopoli, Andrinopoli e Brousse, e medesimamente di Damasco, odore di Paradiso; di Tripoli, di Siria, dell' Egitto, la rarità del secolo e celebre per le sue delizie; di tutta l'Arabia, dell' Africa, di Barcaa, del Kesroan, d' Aleppo, degli Irac Arabo e Perso, di Bassora, di Lassan, di Dalein, e particolarmente di Bagdad capitale dei Califfi; di Racca, di Mossul, di Cheerezor, di Diarbechir, di Zout-Cadrieh, d'Erzerum la deliziosa, di Sebasta, d'Adanah, della Caramania, di Kars, di Tchildir, di Vau; delle isole Morea, Candia, Cipro, Chio, Rodi; della Barberia, dell' Etiopia, delle città forti Algeri, Tripoli. Tunisi: delle isole e coste del mar Bianco e mar Nero ; dei paesi di Natolia e dei regni di Romelia, di tutto il Curdistan, della Grecia, della Turcomenia, della Tartaria, della Circassia, di Cabarta e della Georgia . delle nobili tribu dei Tartari e delle orde dipendenti, di Caffa e altri luoghi circonvicini, di tutta la Bosnia e dipendenze, della fortezza di Belgrado piazza di guerra, della Servia e delle fortezze e castelli che vi si trovano; dei paesi di Albania, di tutta la Valacchia, della Moldavia e dei forti e fortini posti in tali cantoni ; possessore in fine di città e fortezze, di cui è superfluo indicare e vantare i nomi; io che sono l'Imperatore, l'asilo della giustizia e il re dei re, il centro della vittoria, il Sultano figlio del Sultano; io che pel mio potere, origine della felicità, sono fregiato del titolo d'Imperatore delle due terre, e per colmo delle grandezze del mio Califfato sono illustrato del titolo d'imperatore dei due mari ec. ».

(Conteggio Paoricioso.) Corrispondente al ugno strascico dei titoli è pure il corteggio del

Gran Signore. Si vuole che a ordinare la corte Ottomana sia stato il primo Maometto II, comunque alcuni suoi successori vi abbiano fatto dei cangiamenti. Noi lungi dall' entrare in una minuta disquisizione di essi ci atterremo al saggio avviso di dare il quadro della corte Ottomana qual trovasi attualmente, e darem principio col serraglio. Il teste nominato Sultano non giudicando ben fatto l'abitare nell'antico palazzo dei Cesari innalzo un vasto edificio su le ruine d'un convento nel centro della città, e poscia dopo alcuni anni getto le fondamenta d' un altro nuovo palazzo nella parte più orientale sopra un promontorio bagnato da una parte dalle acque del Bosforo, dall'altra da quelle della Propontide dicontro alla città di Scutari; il luogo era ombreggiato da alberi e in ispecie da o.ivi. Vi alloggio egli stesso con alcuni suoi ufficiali, lasciando il rimanente della sua corte e il sno Harein nell'altro edifizio, che allora prese il nome di antico serraglio, e così pure vi alloggiarono Bajazet II, e Selim I. Ma Solimano il Grande trasferi nel nuovo palazzo la corte e l'Harem abbandonando l'antico serraglio alle Cadine, e alle figlie schiave che, eran vissute cogli antecessori del sovrano regnante. Ingrandita e abbellita successivamente la novella resisdenza occupa ora un vasto. terreno rinchiuso da un muro guernito di torri.

(SERRADIO.) L'entrata del recinto, appellata, pour imperiale, guarda sopra una piazza circo-tenita da un lato dalla Moschea di Santa Sofia, e nel mezzo alla quale alzasi una fontana per uso pubblico coperta di fregii dorati. Entrando nella prima corte del palazzo si scorge alla dritta il tensor pubblico, il giardino degli agrumi, lo spedalee i forni: alla sinistra l'alloggio dell'esattore

delle contribuzioni arretrate, il cantiere, l'armeria, la zecca, il padiglione del soprantendente generale alle fabbriche, quello del segretario del Kizlar Agu, l'antica sala del divano, le grandi scuderie e l'abitazione del primo scudiere. Per entrare nella seconda corte si traversa una galleria lunga quindici piedi circa, chiusa alle due estremità da porte, di cui l'esterna è chiamata porta intermedia, onde la galleria è nominata l'intervallo tra le due porte. Dai muri di essa pendono armi e armature antiche, trofei del valore Ottomano. É questo un luogo malaugurato pei signori disgraziati; perchė essendo invitati sotto qualche pretesto al serraglio vi sono arrestati in passando e ricevono la sentenza contro cloro intimata, la quale se è di morte sul lungo stesso viene eseguita. Sopra la galleria poggia una fabbrica destinata per alloggio agli uscieri di palazzo. Nella seconda corte l'ala destra è occupata dagli ufficii e dalle cucine, e la sinistra dal deposito degli archivii antichi, dalla nuova sala del divano, dall' abitazione del capo degli Eunuchi neri, dal ripostiglio delle tende e dei padiglioni e dal magazzino delle vesti d'onore. Una terza porta, e che ha nome Felicità, è posta in faccia alle già. dette, la quale mette nella parte interna del palazzo abitata dal Sultano, dai membri della sua famiglia e dalle dame del suo Harem, non che dagli ufficiali della sua casa, dai paggi e da due compagnie di Eunuchi bianchi e neri.

(HEFICIALI INTERNI DEL SERRAGLIO.) Altre fabbriche sono sparse in quel vasto recinto quali in mezzo ai giardini, quali alle rive del mare, ove come in luoghi di piacere passa il Sultano una parte del giorno. Tutti questi edificii coperti di piombo e disposti in anfiteatro torreggiano maesussimente fra i cipressi, i pini e i platani, e fermano lo sguardo a contemplare la magnificenza che
office l'entrata del Bosforo. La porta Felicità, separa la stazione degli ufficiali dell'interno addetti
inimediatamente al servizio del Sultano, da quella
degli ufficiali dell'esterno componenti la sua corte.
A questi è permesso verso il tramontare del sole
assentarsi dalla corte e ritornarsi la notte nelle
loro case; non così ai primi. Gli ufficiali dell'esterno hanno lalibertà di lasciarsi crescere la barba,
quei dell'interno devono raderla al mento, e tanto
gli uni quanto gli altri portano il nome di Agà,
cioè comandanti, o capitani.

( UPPIGIALI BSTERNI. ) Gli ufficiali dell' esterno che appartengono al corpo degli Ulemi, vale a dire , dotti , letterati e sapienti , sono prima il Khodia, precettore del Sultano, che non ha ora altra funzione che d' istruirlo nelle cose riguardanti la religione. Una volta ascendeva alle primarie cariche della magistratura, ma dopo il 1903 non la più tanto considerato, e si videro creati Khodia semplici ufficiali civili, ed Ennuchi commendevoli o per carattere, o per sapere. In appresso viene il primo Imam, o Imam del Sovrano che è come il grande elemosiniere di palazzo. Il giorno della sua nomina acquista il grado di professore (muderriss). Desso è il solo che ha il diritto di supplire al Sultano nelle due feste del Beyram. Il secondo Imam ne è il coadjutore, ed nificiano alternativamente sia nella cappella del serraglio, sia nella moschea ove il Sultano nel venerdi assiste al servizio divino. Amendue ad ottenere tal carica han bisogno d'avere una voce mélodiosa. Trentadue cantori sono pensionati per la cappella del serraglio, e nelle grandi feste seguono il Sultano alla moschea per salmeggiarvi insieme con l'Imam: Sommamente onorevole e lucroso è il posto di Hékim Baschi, medico primario. Alla sua inspezione soggetti sono i medici, i chirurgi, gli oculisti e gli speziali di palazzo; anzi dalla morte in poi di un capo degli Euguchi neri di Mustafa III succeduta improvvisamente dopo aver preso una droga prescrittagli da un empirico, comparve un' ordinanza che sottopone all' esame del medico primario chinnque nell' impero Turco intende esercitare qualunque ramo dell'arte medica. Se in caso di malattia grave del Sultano o di alcuno di sua famigha sono chiamati i migliori medici Europei stabiliti in Pera, questi devono essere introdotti nel serraglio dal medico primario, e a lui per l'approvazione esporre il loro Barere. I medici di palazzo sono in numero di circa diciotto, e di otto o dieci i chirurgi; due dei primi e due dei secondi stanno di guardia per ventiquattr' ore in una stanza vicina all'appartamento del Kizlar-Aga, capo degli Eunuchi neri. In appresso viene il Munedjim Baschi, primo astrologo e astronomo, essendo pei Turchi astrologia e astronomia una medesima cosa. Poco in ciò fedeli alla loro religione, che prescrive quanto ha relazione coll'arte divinatoria. Gli Ottomani di ogni classe e la stessa sublime Porta innanzi d'intraprendere checchesia, usano consultare quei che professano di conoscere l'influenza degli astri su gli eventi mondani. E la loro storia abbonda di fatti di Visir e di altri che vollero aspettare in certe circostanze il momento propizio indicato dagli astrologi per entrare nella carica a cui eran prescelti, o accettare qualche grazia distinta. Del resto l'utficio proprio del capo-astronomo consiste nel compilare il tacuim, o almanacco annuale, il quale dichiara i giorni di buono o cattivo augurio, seguatamente quelli che sono favorevoli per fintavolare un affare, comprare schiavi, contrar matrimonio, vestrisi d'un abito muovo, mettersi in viaggio e simili. Al Djerrali-Baschi, capo-chirurgo si aspetta circoncidere i principi del sangue ed esaminare gli Eunuchi innanzi alla loro ammissione al servizio del serraglio. Il Kaibal-Baschi primo oculista prepara il collirio per le dame dell' Harem, le quali l'adoprano non tanto per bisogno quanto per una religiosa imitazione del Profeta che ne fece uso nel clima suo nativo per fortificare la vista. I finora acccinnati ufficiali portano il costume di Ulemi che vedremo nella descrizione della Religione.

(AGA' DELLA STAFFA IMPERIALE.) Vengono ora gli Aga della staffa imperiale, così detti perchi on quelli che più degli altri si avvicinano alla persona del Sultano. Tra questi si annovera il Mir-Alem, il alfiere incaricato della custodia delle bandiere imperiali e delle sei code' di cavallo del Sultano: da lui dipendono i capitani degli uscieri e la musica militare di palazzo: egli consegna ai nuovi governatori di una provincia le bandiere e le code di cavallo, insegne del comando militare: egli solo gode il privilegio di assistere alla udienze che il Sultano accorda ai grandi personaggi.

(Bostandit e Loro incumentes.) Il Bostandji-Baschi, e capo dei Khassechis, guardie del serraglio di cui è governatore e delle case di delizia imperiali. Le rive del Bostoro e della Propontide, dall'imboccatura del, mar Nero fino allo stretto dei Dardanelli sono a lui soggette. Allorchè il Sultano va a suo diporto per acqua, questo capo tiene il timone della barca imperiale, «gli

presiede altrest all'esecuzione delle sentenze di morte pronunziate contro i grandi, quando essa ha luogo nel serraglio stesso; quindi ha pure la soprantendenza della prigione, ove sono torturati i ministri accusati di qualche delitto. Siecome inspettore dell'acque e dei boschi nei contorni della capitale esercita la vigilanza sulle cacce e sulle pesche, e del pari sul commercio del vino e della calce. Persuaso forse dell' odiosità di alcune sue incumbenze questo capo non esce quasi mai in pubblico, e d'ordinario solo di notte si porta a conferire coi primati dello stato e a render conto dei suoi doveri. Esso pure entra nel rango dei Bascià, e appalta le sue rendite agli officiali dei Khassechis. Il così detto Mir Akhour-Ewel o grande scudiere prende cura degli equipaggi del Gran Signore, delle praterie demaniali, e mediante un livello sta a lui di permettere che i privati mandino i loro cavalli all' erba. Ubbidiscono al suo comando i Salakhors, e i Khass. Akhourlus; vedi la Tavola i num. 4, o scudieri in numero di due mila, circa seicento palafrenieri, i sellai, i custodi dei cammelli, i mulattieri di palazzo, un corpo di sei mila Bulgari, i guardaboschi che hanno in affitto i boschi demaniali divisi in ventisette distretti. Il Capoudjiler-Kehayassi, vedi num. 1, capitano degli uscieri, vedi il nom. a riceve le suppliche presentate al Sultano nel comparire in pubblico. Nelle grandi solennità quest' ufficiale insieme col ministro di stato fa le veci di maresciallo di corte, e allora tutti e due portano le divise di capitani d'uscieri, ed hanno il bastone di comando guernito di lame d'argento. I capo uscieri sono in circa centocinquanta, e per essere ammesso in tal corpo fa d'uopo essere Bey. figlio di un Bascià o signore di primo ordine. Uno

di essi sta di guardia la notte alla seconda porta del seruglio. Fanno da ciamberlano nei giorni di cerimonia e allora portano una lunga veste di stoffa d'oro foderata di zibellino; vedi num. 3 un Capoudji semplice. I due soprannominati introducono gli ambasciatori stranieri all'udicaza del Monarca e lo corteggiano quando nel venerdi si reca alla moschea. I più distinti tra loro ottengono il comando di varii corpi di truppe, ricevono le più importanti e segrete commissioni, qual sarebbe di toglier per sorpresa la vita ai Bascià allorche è decisa la lor morte.

L'intendente generale delle fabbriche imperiali; quello della zecca e delle miniere; quello delle eucine e degli ufficii di palazzo, e il suo sostituto; quello dei foraggi assegnati alle scuderice pur di palazzo, che petvengono alle prime cariche nei ministeri di finanza e del gran Visir, vanno in ablito eguale a quello degli ufficiali civil Or che i Sultani haq disnesso di andare a caccia, di puro titoto sono diventati gli ufficii di gran falconiere, di capi di guarda-avoctoi, dei guarda-girifalch, dei guarda-sparvieri.

Di grande considerazione sono i due impieghi di capo degli Eunuchi neri, e degli Eunuchi bianchi del serraglio per avere da loro dipendente un

significante numero di altri ufficiali.

(CAPO DEGLI EUNUCHI NERI E SUE PERTINENZE.) Al capo degli Eunuchi neri va soggetto il capo di ottocento uomini incaricati della custodia delle tende e padiglioni imperiali: essi son divisi in quattro compagnie, e loro tocca di piantare i padiglioni ai luughi segnati, allorche il Sultano auna di passare la giornata o nei giardini del serraglio, o in qualche contorno delizioso di Costantinopoti. Qua-

ranta dei primarii tra questi formano la compagnia dei pesatori sotto un capo che ha l'inspezione del tesoro pubblico contenuto nella prima corte del palazzo. Gli altri di grado inferiore sono carcerieri o giustizieri, di cui quattro o cinque stanno assiduamente alla porta di mezzo, presso la tenda del capitano degli uscieri, ond'esser pronti ad eseguir gli ordini del sovrano o del primo suo ministro. Al detto Kizlar-Aghà obbediscono pare l'intendente del tesoro esterno, o deposito dei vecchi archivii del ramo di finanza, del magazzino ove si conservano le vesti d'onore, vale a dire, le pellicce che soglion distribuirsi nel serraglio, o al palazzo del gran Visir, le borse di raso, e di drappo a oro, ove si ripongono i dispacci firmati dal ministero; sotto lai sono altri venti magazzinieri: il provveditore delle staffe d'ogni genere occorrenti alla casa del Sultano: e il custode o il depositario dei doni a quello presentati tanto dai sudditi che dai ministri stranieri. Seguitano altri ufficiali che sono il soprastante alla mensa, capo di circa altri cinquanta siniscalchi e camerieri che servono a tavola il gran Visir e altri ministri di stato nei giorni di Divano: il direttore della musica militare, Mchter-Baschi. Tal musica o sinfonia è composta di sedici pifferi, sei tamburi, undici trombe, di otto nacchere, sette cimbali, e quattro taballi: d' ordinario non è adoprata al palazzo che nelle feste del Berram. in cui il capo sta innanzi alla banda ritto in piedi colle mani in cintura. Essa é il doppio quando il Sultano trovasi al campo di guerra. Degli stessi strumenti ristretti a nove, tranne i taballi. consta la sinfonia del gran Visir e dei Bascia a tre code; in guerra però, se il primo ministro comanda le truppe, ei gode il privilego di agginngervi

un grosso timballo. Il capo panattiere ha sotto di sè circa centocinquanta fornai, il capo di nfficio un centinajo di servitori, il capo-cuciniere altri duecento, il capo coppiere circa cento cinquanta. Il vestire dei tre ultimi, è in tutto conforme, e consi-ste in una veste di panno, in un berretto alto ed acuto di feltro bianco. Veili la Tavola i nuip. 5 e 6. Convien qui notare una cosa, ed è, che il bianco sin dall' origine della monarchia era di uso comune ad ogni classe. Nell' impero di Osmano I era quasi il solo usato il color bianco, malgrado che fossero d'arbitrio altri colori; in quello d'Orcano in cui prese consistenza la milizia dei Giannizzeri fu stabilito che loro, a distinzione dei cittadini , fosse riservato il berretto bianco. Bajazet I lo estese alle persone di palazzo e alle truppe regolari, lasciando alle milizie provinciali e ai servitori dei magnati il portare i berretti rossi. Regnando Maometto II, divenuto generale l'uso dei turbanti, le sole guardie del serraglio, i cucinieri, i confetturieri continuarono a portare l'antico berretto. Intorno alla stessa epoca prevalsero diverse usanze, e variarono le maniere di cuoprirsi il capo in ciascun corpo di soldatesche e negli ufficiali palatini; ma il berretto bianco ricamato in oro od argento ai comandanti unicamente dei Giannizzeri venue accordato. Circa altri trecento artigiani, cioè sartori, calzolai, legnajnoli e simili entrano pure ad accrescere il numero dei dedicati al servizio del palazzo.

(MILIZIA DEL GRAN SIGNORE.) Al gran Signore è asseguata una milizia, o guardia del corpo detta dei Solack divisa in quattro compagnie di Giannizzeri. Ogni compagnia ha un capitano e due luogotenenti: i quattro capitani e gli otto luogotenenti con

sessanta guardie camminano a'fianchi del cavallo del monarca quando esce in grande corteggio. Gli ufficiali Rekiab-Solack portano una veste di velluto verde soppannata di lupo cerviere, vedi num. 7 della tavola stessa, e i soldati son vestiti di una ricca stoffa e di un berretto fregiato alla cima di alto pennacchio. 'Alloggiano nella città come gli altri Giannizzeri , quattro per volta , che sono rilevati ogni ventiquattr' ore; fanno la guardia a palazzo: ricevono una paga più grossa di altri soldati e il giorno natalizio di Maometto una gratificazione di mille piastre. Obbligati a stare a palazzo quasi il giorno intero sono pure i cosi detti Peick che sono centocinquant' nomini comandati da un capitano. Nel corteggio del Sultano trenta Peick camminano a' suoi fianchi in mezzo ai Solach: la loro divisa non ne è men ricea noichè hanno un caschetto di bronzo dorato con un pennacchio nero e l'alabarda; vedi num. 8, quando lo accompaguano al passeggio in numero di dodici vestonsi di drappo d'oro con una larga fascia carica di pietre in cintura, una scimitarra guernita d'oro, un pennacchio sul turbante e una laucia. Tanto i Solach, quanto i Prick, che erano le guardie dei Greci Imperatori, non andavano mai armati che quando accompagnavano il Suliano alla guerra. Ma dopoche Baiaret II fu messo a morte nel 1492 da un Dervisch, essi ebbero ordine di portar sempre le armi. Il più anziano di tale compagnia adempie ogni anno il privilegiato uffizio di apportatore di buone novelle: ed è di andare in Arabia a ricevere dalle mani dello Sceriffo della Mecca una lettera nella quale notifica al Sultano il felice arrivo della carovana dei peregrini. Dovcudo egli rimettere al sovrano tal lettera nella moschea ove

si selebra con festa il giorno anniversario della nascita di Maometto, si richiede che il giorno stesso sia a Costantinopoli ritornato.

Vedute le guardie del corpo, vediano ora quelle di palazzo che sono due mila e cinquecentocirca, divise iu compagnie, che fanno parte della

milizia dei Giannizzeri.

(BOSTANDJI.) Il loro nome è Bostandji che si sospetta esser derivato da Bostan per essere stati in origine quelli che convertirono in orti e giardini i terreni incolti o boschivi, come indica quella voce, i quali erano nel recinto del serraglio. Fanno essi dunque il giardiniere, attendono alla guardia del serraglio, dei parchi, dei giardini e delle case di delizia imperiali, e guidano con remi le barche del Sultano e degli uffiziali di palazzo. Al loro uscirne fannosi tener dietro da due o quattro valletti a piede: vedi num. 9 il costume dei Bostandji. L'alto loro berretto è di stoffa rossa. Il loro capo ha sotto di se il Kassecki-Agu suo luogotenente e per lo più suo successore; il colonnello del corpo; l'inspettore delle foreste; l'esattore dei diritti uniti al posto di capo Bostandji, e delle rendite di parte del patrimonio imperiale; il proprio suo agente presso al governo, o Bostandjiles Oda-Baschi, per cui alloggia nel palazzo del gran Visir: vedi num. 10: il messaggiero tra il Sovrano e il suo primo ministro: l'ufficiale sugli incendii che dimora nel palazzo dell' Agà dei Giannizzeri, ove un' alta torre serve per osservatorio, ed ove alcune guardie vegliano giorno e notte; al primo indizio di fuoco l'ufficiale si porta immediantemente al corpo di guardia del rione ov'esso è scoppiato, e dal capo della compagnia riceve una relazione indicante la

casa in cui ha principiato l'incendio, e quando minaccia effetti funesti, corre a spren battuto a comunicarla al capo degli Ennuchi neri, il quale in qualunque siasi ora, tanto di giorno che di notte ne rende consapevole il Sultano. Una cappella eretta nel serraglio da Mustafa III con annessavi una biblioteca è tutta consacrata al comodo degli ufficiali Bostandit. Dal corpo dei Bostandii vengono scelti trecento sotto ufficiali detti Khusseki; alla loro ammissione devono pagare al capo un ducato per ciascuno e sacrificare colle loro mani nella caserma della compagnia che è nel serraglio, una pecora. Il loro vestire consiste in una stoffa di color rosso, in una sciabola e in un bastone che ricevono dal colonnello in presenza della truppa: vedi la suddetta tavola num. 3: il Khasseki al num 11 in abito di parata. Sessanta di questi entrano a parte nel corteggio dei Monarca, e quindi sono considerati quali guardie del corpo. Spesso vengono costoro incaricati del loro capo di qualche commissione nelle provincie. Gli ufficiali superiori sono il colonnello, l'appaltatore delle fabbriche di calce, dei cui frutti paga annualmente al capo Bostandji dieci mila piastre, l'intendente delle peschierere, del porto e dei contorni di Costantinopoli a lui affittate dal suo generale per quindici mila piastre annue, e l'intendente dei vini del paese, il quale ritrae una rendita notabile delle liceuze che rilascia ai Cristiani e agli Ebrei di potere fabricare il vino.

(BALTAINI.) Dall' Ascia Balta con cui spaccare le legna, che si vuole portassero una volta, sono nominati Baltadji gli nomini di guardia dei primepi, delle primipesse del sangur e dell'haren unperiale. Sono quatrocento e dipendono dal cano

degli Eunuchi neri, al cui servizio e a quello del suo luogotenente, del suo segretario e del capo in secondo, sono specialmente dedicati i principali del corpo, e portano il titolo di capo-coppiere. Quando andava il Sultano alla guerra accompagnato da alcune dame del suo harem, queste guardie camminavano vicino alle loro carrozze, e campeggiavano intorno alle loro tende. Ciascuna Cadina ne ha tre, e uno ciascun principe e ciascuna principessa del sangue. Vedi la tavola i num. 12. Tutti in corpo intervengono ai funerali del Sultano, d' una persona della famiglia imperiale, ed anche d'una Cadina, e ne portano, cambiandosi a vicenda, il feretro. Oltre il Kizlar-Agà hanno per superiori il capo della compagnia distinguibile in grazia d'un largo cinto di drappo d'oro: esso disimpegna l'ufficio di messaggiero di stato portando gli ordini dal Monarea al gran Visir: il segretario del Kizlar-Agà, e amministratore delle oblazioni della Mecca e di Medina : un calamajo a tre tubi messo alla cintura è il distintivo del suo ufficio. Il segretario del ridetto Kizlar-Agu presso al ministero del gran Visir, il ricevitore generale de danari provenienti dalle predette oblzioni , e il commesso di questo, al pari dei Bostandii, portano il berretto rosso. Una compagnia di centoventi uomini è assegnata al servizio degli ufficiali di camera, la loro assisa non diversifica in altro da quella dei Baltadji che nel berretto meno acuto e in due trecce di lana che discendono sulle guancie, omie hanno l'aggiunto di Zuluflu: vedi num. 13, e al num. 14 si rappresenta un Bostandji-Tchocadar, o valletto a piedi.

(ALTRE GUARDIE) Presiedono a questi il portaspada, il capo della compagnia, tre anziani in grado

eguale, e sei ufficiali o Conschulji occupati nei messaggi del Sultano o del Silihdar Agà. Di servizio al palazzo sta continuamente con un capitano una compagnia di Tchavousch, che sono un corpo di seicentotrenta uomini diviso in quindici compagnie, e fan l'ufficio come di mazzieri o araldi precedendo il Sultano nelle pubbliche solennità. Vedi num. 15 un Divan-Tchavousch, e al num. 16 un Alai-Tchvousch. Infine restant i Capoudji o uscieri in numero di ottocento creati per fare la gnardia alle due prime porte del serraglio. Quaranta di loro che hanno il soprannome di Baba sotto un capitano vegliano all' ingresso dell' harem, stazione degli Eunuchi neri. Uno de' più anziani porta uno sgabello guernito di lame d'argento su coi, allorche esce in pubblico, il Sultano poggia il piede nel montare e smontare da cavallo. Nella stessa occasione il Sultano è seguito da uno che porta l'acqua in una brocca smaltata, di gioje appesa alla cima di un bastone il suo nome è Coz-Bekdji-Baschi.

DEFICIALI DELL'INTERNO E PAGGI.

## Prima camerata.

servitori privati del Sultano sono distribuiti in sei classi: nella prima si annoverano i Khass-Odali: in numero di trentanove ufficiali, contando il Sulatano medesimo pel quarantesimo, numero creduto di buon augurio.

( Ufficiali Dell' Interno. ) Questi adempiono a più incumbenze l'una diversa dail'altra. Il Sithihdar-dgà o porta-spada pnò essere come il gran maggiordomo della cosa imperiale; comanda alle quat-

tro primarie camerate non esclusa quella dei Zuluflu-Baltadji: custodisce le armi particolari del Sultano: lo segue portando sospeso dietro alla spalla sinistra, e nelle solennità appoggiata sulla destra la sciabola di lui. Vedi la Tavola i num. 16. Il Tchocadar-Agu, o custode della guardaroba, nelle grandi feste va in seguito del Sultano alla moschea, e getta al popolo qualche manata di piccole monete d'argento nuove. Il Rekciabdar-Aga tiene la staffa allorchè il Sultano monta in sella. Il primo solo dei tre nominati gode il diritto di portare la pelliccia, e tutti e tre poi quello di portare il turbante, mentre gli altri che siam per nominare devono contentarsi di cuoprirsi il capo con un berretto trinato d' oro, e di una veste lunga fermata alla persona mercè una cintura di casimir. Tal è pel primo il Dulbeld-Agà che tien cura dei turbanti del suo Signore, e lo segue a cavallo nelle pompe solenni tenendo un turbante imperiale che a quando a quando inclina verso il popolo dal quale è salutato con rispetto. Alla sinistra di lui cammina un altro Kass-Odali avente un altro turbante cui parimente va inclinando. L'economo della camerata e siniscalco del Sovrano è chiamato Anathar-Agà o guarda chiave; il suo ajutante Peschkir-Agà custode degli sciugatoi, il sotto ajutante ha nome Binisch-Peschkir-Aga; chi versa l'acqua alle mani del Sultano chiamasi Ibrikdar-Agia ossia ufficiale della brocca. Due altri ufficiali Keusse-Baschi sono incaricati della mondezza nella camerata. Vi ha un gran cantore della cappella del serraglio Zin-Baschi deputato ad ufficiare nella moschea ove recasi al venerdi il Sultano ad intonare il canto che precede la preghiera pubblica. Il segretario privato del Sultano Sirr-

Kiatib entra nel suo corteggio, seco portando tutto l'occorrente per iscrivere in una gran borsa ricamata in oro. Nissun altro usa della facoltà di avere alla cintura un calamajo d'oro. Ritornato che sia dalla moschea il Sultano, ei gli legge le suppliche presentate strada facendo, e tien cura della sua privata biblioteca. Quaranta valletti, che appartengono a tre altre camerate, riccamente vestiti, armati di sciabola e pugnale in cintura, di una frusta e di una lunga catenella, il tutto in argento, costituiscono un altro corteggio del Sultano: il primo di essi Busch-Tchecadar cammina al lato destro del Sultano colla mano appoggiata sulla groppa del suo cavallo, avendo seco in una tasca della propria veste involti in un pezzo di raso i sandali dello stesso. Il vestire del capo ufficiale, tranne gli or namenti che sono d'oro, è simile a quello degli altri. Chi allestisce i turbanti del gran Signore guarnendoli di mussolina bianca ha il titolo di Scarikedji-Baschi. Pei turbanti ci ha una camera a bella posta ove sono collocati sopra sgabelli coperti di lainine d'argento e d'oro. Il coppiere Cahvedii-Baschi non fa altro che preparare il caffè per uso del suo Signore. Il Tufeukdji-Baschi o porta fucile, quand' egli sia a caccia e a tiro gli porge lo schioppo, e terminata la caccia, ricave dai cacciatori la selvaggina presa. Il Berbei - B :schi o primo barbiere gli rade la testa, ed è singolare la seguente circostanza. La prima volta che egli rade la testa d' un Principe figlio del regnante, la consuetudine richiede che in cerimonia si rechi a partecipare la cosa al gran Visir, dal quale viene regalato di una pelliccia di zibellino, di una borsa con cinquecento ducati e di un cavallo riccamente bardato. Questi diciassette ufficiali della prima camerata sono i soli che abbiano titoli particolari. Gli ultini sette e i cinque più anziani
passano a servire, nell'appartamento detto Mabein,
e prendono il nome di Mabeindji. Gli ufficiali
della prima compagnia sono obbligati a guardare
la cappella vicina al loro alloggio, nella quale si
conservano la veste, lo stendardo e altre reliquie
di Maometto, e due per volta nel giro di ventiquattr'ore ne fanno la sentinella, e non ne sono
dispensanti che i primi cinque graduati.

## CAMERATA BEL TESORO.

Gli ufficiali di tal camerata presiedono alla guardia dei tesori del serraglio rinchiusi in un vasto edificio consistente in quattro ampie sale a volta sotto cui girano spaziosissimi sotterranei, ov'è deposta una quantità prodigiosa di oggetti preziosi ammassati dall'origine della monarchia in poi, e specialmente acquistati nella presa di Costantinopoli e nella sommissione della Siria e dell' Egitto all' impero. Si suppone che vi siano nascosti antichi manoscritti Greci e Latini, ma ov'anche esistessero, la superstizione li fa riguardare talismani, cui sarebbe un sacrilegio il solo toconre non che esporre allo sguardo de' curiosi. Infine vi si conservano un ritratto e un abito intero di ciascun Sultano. Ogni cosa ivi rinchinsa è notata in voluminosi registri improntati colla firma del ministro di finanza, e affidati alla custodia del Silihithar-Agà e del Khazinè-Kehaja. Qualora quest' ultimo venga rimpiazzato, succede tosto l'inventario degli oggetti del tesoro coll'intervento degli addetti al ministero di finanza, il che domanda sovente l'opera di cinque e sei mesi: Un

6.

simile rigore fu dettato in forza di qualche Musulmano poco fedele che trvò la via di farvi un forte calo. In fatti sotto Maometto IV, morto il soprastante al detto tesoro, il quale era diventato Coubbe-Vezir, tra le sue suppellettili furon trovati giojelli e altre cose preziose spettanti al tesoro del serraglio. Il capo di detta camera è il Khazine-Kehara o intendente del tesoro interno. che veglia all' economia del palazzo, e alla fine di ciascun mese presenta il quadro generale delle spese al Sultano, dal quale viene approvato soscrivendosi: piaciuto alla mia maestà imperiale. Alla sua nomina egli riceve il sigillo di cui servissi Selim I allo stesso scopo nel ritorno dalla sua spedizione in Egitto, e lasciò scritto di sua mano che dovesse in avvenire essere sempre adoprata per l'uso medesimo, fuorchè qualche suo discendente nou avesse la fortuna di arricchire il tesoro di capi più preziosi che non son quelli da sè acquistati. Cotesto sigillo consiste in una corniola rossa incastonata, nel cui mezzo sono incise le parole: Schuh-Sultan-Selim, e nei quattro angoli: Tavekul- Ala-Kalik: rassegnazione al creatore. Oltre cio avendo questo intendente in custodia le pellicce e le suppellettili preziose per l'uso giornaliero del Sultano, ogni qual volta si tagliano nuovi vestimenti per lui, egli trovarsi deve presente e accompagnare tale azione con cerimonie e preghiere prescritte. Non potendo egli mai assentarsi dal serraglio, due altri ne fanno le veci, e massime uno va di servizio quando il Sultano passa la primavera nelle sue case di delizia. Gli altri ufficiali sono l' Anathar-Agà incaricato di mantenere la pulitezza nella camerata: il Baschi-Yazidji, o primo delegato che tien nota della

situazione del tesoro e degli individui componenti le quattro camerate: il Tchantadji derivato da Tchanta, sacco, il quale porta dietro al Sultano una specie di bisaccia di marrocchino ricamato a oro con entro monete d'argento e d'oro. Il Serghoutslidji che tien cura delle piume guarnite di pietre che fregiano il turbante del Monarca: il Capanitchadji, o conservatore degli abiti di gala foderati ordinariamente di volpe nera con cui si cuopre il gran Signore nelle grandi solennita; tali abiti non gli vengono presentati se non profumati di legno d'aloè e fra gli inni cantati insieme da altri servitori della camerata: il Tabac-Esch guardiano del vasellame di porcellana: i Tafenkdji due persone che portano in seguito del Sultano nelle passeggiate uno schioppo per uno guarnito d'oro e di pietre.

( CAMERATA DEL Kilec-Kehaya E BELATIVE IN-CUMBENZE.) Un'altra camerata, il cui capo ha il titolo di Kiles-Kehaya è composta di ufficiali subalterni che somministrano il pane, il pollame, le frutta, i confetti, i scherbet e altre bevande per la tavola del sovrano e dei suo harem, come pure i lumi o candele per gli appartamenti e per la cappella del serraglio. Questi fabbrican anche pezze di taffetta incerate di cui una mezz'auna per volta dispensano a' poveri piagati; con che hanno la fede di richiamare sulla persona del Sovrano le benedizioni di quegli infelici. La camerata così detta di campagna perchè una volta accompagnava alla guerra il Sultano e ne ammanniva la biancheria ora è diventata una scuola ove s'addestrano i musici, i cantori, i ballerini, i barbieri, i bagnajuoli e simili. Uno degli ufficiali di questa Basch-Coullokdji è obbligato a lavare due volte

la settimana in un capace bacino d'argento la mussolina dei turbanti pel sovrano e cio eseguisce al suono di cantici intonati da un coro di paggi della camerata stessa.

I capi dei tre ultimi Oda, compagnie o camerate son presi dagli ufficiali della prima, e fingurano sempre pei primi nella camerata in cui principiano ad essere di servigio, nè loro è dato di rientrare nella prima, altro che nel caso che sian promessi al grado di Silihdar-Agà. Ciascuna di esse dipende da dodici sotto-ufficiali autorizzati a portare in cintura un coltello guernito d'oro o d'argento, e in ciascuna si contano tre o quattro muti, sottoposti al più anziano di essi appartenenti alla seconda camerata, il quale sta alla porta del gabinetto del Sultano, quando ha conferenza segreta col primo ministro o col Maftà.

(MUTE DI SERVIZIO.) I muli portano un berretto ricanato in oro alquanto differente dai veduti finora. Vedi la Tavola I num 18: Eglino gestiscono con una rapida velocità, e il loro linguaggio è inteso dalle persone di corte, dalle dame dell' barem e dal Sultano, a eni sovente bastano pochi segni per fare intender loro i suoi ordini (1). Dopo lui non è permesso che al gran Visir, al Koheza-

<sup>(1)</sup> Avrebhero mai i Turchi preceduto l'abate de l' Epée enll' arte d'integnare ai sordi muti la manniera d'intendere, e di essere intest con gesti e segai? Se in questa relazione si fosse più chiaramente indicato il tempo e Rao a qual segui of portata ira i Turchi l'istruzione di cui si parla, forse l'Abate Sicard avrebbe avoto da dividete con aitti il glanzione dei sordi muti, con cui gli piscque onorare, il caltro sempre benemento e modesto, Abate de l'Epée, V. Calcehisme ou etc. à l'usoge des sourdes-muets, R. A. Sicard. Avertissement. Pairi: 1702.

Ber e ai Bascià governatori di provincia il tener mati al proprio servizio. Oltre i muti havvi in ciascuna compagnia tre o quattro nani sottoposti a un capo spettante alla seconda camerata. Divertono la corte e il Sultano colle loro buffonerie, etalora si prendono una licenza eccedente. Tre o quattro di questi perfettamente Eunuchi servono nell' harem, e fanno da referendarii tra il Sultano e le sue Cadine, Sono montati al pari dei Tchavousch o musici di cui un certo numero si fornisce da ciascuna delle tre ultime compagnie. Vedi la tavola 2 num. 1. Due di essi ubbidiscono ai cenni del Silihdar-Agà, e ne diramano gli ordini alle camerate. Varii di tai paggi attendono a servire particolarmente gli ufficiali dell'interno del palazzo, onde assumono il nome di Coulloudkji, e ciascuno a tenore del suo dovere è nominato; per esempio Tutundji, chi guarda la pipa, Cahredji, it coppiere ec. Infine in ciascuna delle ultime tre ripetute compagnie un officiale presiede alla economia, e pei mestieri più vili della camerata destina due galeotti con la catena ai piedi .

(D'ONDE SI TOCLIEVANO I PAGGI, DOVE SI ISTRUI
ADA Anticamente il corpo dei paggi era composto di giovani tolti a preferenza dalle provincie

Buropee e soprattutto dalla Bosnia e dall' Albania,
e ricevevano la prima educazione negli istituti
di Galata, di Costantinopoli e d' Andrinopoli,
donde passavano per compiere i loro esercizii al
serraglio in due camerate chiamate il grande, e
piccolo Oda: distribuiti in appresso nei tre Oda
inferiori per ordine d'anzianità giugnevano alla
pima camerata. Simili regolamenti praticati pure
eoi Giannizzeri nella loro instituzione vennero in-

sensibilmente alterati. Sotto Ibraim I, furono soppresse le scuole di Costantinopoli, e d' Andrinopoli, e sotto Maometto IV il grande e il piccolo Oda, e non restò che la scuo'a di Galata pei paggi del servizio imperiale. Sono essi pertanto divisi in tre classi sotto la vigilanza d'un Eunuco bianco subordinato al Silihdar-Agà. Ogni due o tre anni il Sultano suole visitare questo instituto, e giusta l'informazione del gran maggiordomo della sua casa ne sceglie dieci o dodici allievi che lo seguono al serraglio, ove sono posti in una delle ultime tre camerate. Sebbene si richieda di aver avuto la scuola in Galata per essere di tal numero, nondimeno il favore vi ha fatto ammettere direttamente alcuni giovani e orfani di famiglie illustri, ma senza beni di fortuna. Fino dalla loro tenera età sono inscritti nel registro, e giunti ai nove o dieci anni entrano in uno dei tre Oda inferiori ove in breve si 'vanno avanzando mercè la protezione del Silihdar-Agà. Una volta questi paggi annoveravano sino a mille, ora non sono che seicento, un terzo a Galata e il rimanente al serraglio. Si narra che Maometto II, e Selim I innanzi accettarli al proprio servizio ne consultassero l' Oroscopo. Il loro alloggio è presso l'appartamento nomato Mabein del Sultano. Toltone i principali ufficiali che godono un padiglione separato, gl' individui componenti ciascun Oda dormono insieme in una vasta sala detta Coghosch. Tali sale sono fiancheggiate da celle formate di cancelli, sopra cui sorgono tribune occupate dai più anziani. Uno dei primi ufficiali della camerata ha uno stanzino con invetriata al fondo della sala. L'essere qualche volta visitato dal Sultano fa si che si pensi a decorarie riccamente; tanto più che

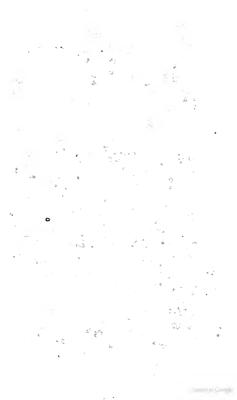



passa nella prima sala uno spazio della notte antecedente alla prima festa del Berram, ove ode reciare discorai su punti di morale e di filosofia, e assiste ai diversi giuochi eseguiti dai paggi delle ratie camerate. Vicino a questi alloggi sorge per uso dei paggi una moschea con una biblioteca, di cii Amet III nel 1719 mise la prima pietra alla presenza dei grandi di corte. V'ha un bagno particolare pei quatro Oda, e un quinto riscrvato

ai primarii ufficiali di essi.

(DISCIPLINA DEI PAGGI.) L'ora del levarsi e del coricarsi, il tempo della ricreazione e materia degli studii non deviano mai dalle regole anticamente prescritte. I giovani dei tre ultimi Oda in ogni stagione si levano due ore innanzi l'aurora, e son padroni di ricoricarsi dopo le preci mattutine soltano dal primo d'Aprile fino al primo di Luglio. Tocca all'ufficiale sopra la pulitezza della camerata il dare con tre colpi di martello su una piastra di ferro appesa a una colonna il segnale della levata, e col segnale medesimo annunzia l' ora del silenzio dopo la quinta preghiera della giornata, cioè due ore circa il tramontare del sole. Ogni camerata ha i suoi professori che danno lezioni pubbliche, un elemosiniere e tre cantori. Tutti i giovedì si porgono preghiere per la conservazione del monarca le quali si chiudono con anatemi contro i suoi nemici e i traditori della religione e dello Stato. I capi tengono man ferma intorno tutte le pratiche religiose e vegliano attenti agli studii e al mantenimento dell' ordine e della decenza eziandio nei momenti di ricreazione, perthe di quando in quando il Silihdar-Agia travestito ni fa qualche sorpresa. La paga degli Ufficiali della prima camerata è stabilita in mille piastre annue e

Cost. Europa

in una veste di stoffa d'oro; il giorno però della loro ammissione essi ricevono mille piastre, una pelliccia di zibellino, un' abito intero e un' armatura del valore di due mila piastre. I paggi delle tre altre camerate ricevono solamente sessanta piastre all' anno, e al loro entrare un dono in danaro regolato cosi: quei del secondo Oda quarantacinque piastre, quaranta quei del terzo, e trentacinque quei dell'ultimo, e qualche ricognizione, fra l'anno e all'ascensione di Maometto. È concesso ai paggi della quarta camerata di offrire al Sultano il 15 del Ramazan una bevanda d' ambra grigia, essenza d'aloè e d'ogni spezie di aromi, e riempiutane una quarantina di lunghe ampolle su d'un bacile gliene fanno un presente, e questo procaccia loro una gratificazione di mille aspri ossia otto piastre e un terzo per testa; e in ciò si prevalgono di un uso antico in forza del quale pongono sul bacile una supplica che in due parole scritte di suo pugno è approvata dal Sultano. Più semplice è l' offerta in vasi di porcellana della prima acqua piovuta nel mese d'aprile che vien fatta dai paggi della terza compagnia, perchè, a quell' acqua s'attribuisce una virtu salutifera ; e ise mai nou piovesse in aprile , i paggi suppliscono coll' acqua dell' anno antecedente che conservasi con tutta premura. Anche questa produce una rimunerazione di mille aspri a testa.

(I Pagei vivono nel celibato, occupano inpiegari di stato.) Gli ufficiali e paggi qui nominati vivono continuamente a palazzo e nei celibato, e non ci ha che il Silihdar-Aga e il custode del tesoro cni sia permesso di avere alloggio in città e quindi un harem a cui non hanno l'arbitrio di andare se non una volta la settimana e per poche ore nella notte del giovedì al venerdi. Da principio bastava ai paggi il servire per sette anni in un Oda per poi salire ciascuno secondo il suo grado agl' impieghi di Stato. Quei della prima camerata per lo più occupavano il posto di Capoudji-Baschi, gli altri ottenevan luogo nella cavalleria. Al presente con tutti i loro riclami per alcune sommosse nei corpi di cavalleria avvenute nelle catastrofi d' Osman II e Ibram I non godon più tai privilegii; al più i Kass-Odali infermi o decrepiti e altri dei gradi subalterni chiedono il congedo, e allora mediante la protezione del serraglio si accorda loro un piccolo impiego; non così succede agli ufficiali della prima camerata, i quali con facilità pervengono alle cariche più eminenti, e non è raro che fino il Silihdar-Aga vada à coprire il governo d'una provincia col distintivo di Bascia a tre code; taluni anche furono a dirittura onorati del posto di gran Visir.

(ENUCHI NERI GUARDIE DELL' HAREM') Di sentinella all'harem imperiale sono destinati circa duecento Ennuchi neri chiamati Agà, che sono sottoposti al Kizlar-Agà o Agà delle figlie, il qual comanda insieme anche al corpo dei Baltadji. Come si è detto la carica di questo gli acquista una stima assai grande, perciocchè egli amministra le obblazioni religiose fatte alla Mecca, e a Medina e tquelle delle moschee della capitàle e delle provincie; e pareggiato nei distintivi ai Bascià a tre code, ed è l'unico ufficiale di palazzo cui sia dato tenere figlie schiave al suo servizio, e solo col mezzo di lui vanno e vengono a vicenda i messaggi tra il Sultano e il gran Visir; succedendo che venga esiliato, si ritira sempre in Egitovedi la tavola 2 num- 2, e allora sottentra al

suo ufficio o il tesoriere, o il comandante del vecchio serraglio o quello di Medina. Il capo in secondo é nominato Khazinedar-Agà o camarlingo incaricato dell' economia dell' harem e della compagnia dei Baltadij : ogni tre mesi ne rende i conti al tesoriere capo della seconda camerata, e gode esso pure il rango di Bascià a tre code. In seguito un altro primario ufficiale si è il Busch-Mussahib, che sta sempre vicino al Sultano. e ne porta gli ordini al Kizlar-Agà. Otto o dieci officiali più auziani detti anch' essi Mussahib, due per volta nello spazio di ventiquattr'ore sono di stazione nell'appartamento del Sultano che loro commette gli ordini per la gran Signora : essi diventano per lo più comandanti di Medina. Altri quattro di grado inferiore finiscono sovente coll' essere governatori del serraglio vecchio. Questi Africani nella loro infanzia soggiacciono alla totale mutilazione delle parti genitali : ed essendo l'operazione per lo più mortale, il rimedio più abbracciato per guarirneli consiste nel tenerli sepolti fino alla cintura nella sabbia per ventiquattt'ore. Per cavarne un prezzo assai vantaggioso i genitori medesimi si contentano che i loro figl uoli vengano in tal guisa sacrificati all' improvida gelosia dei voluttuosi Musulmani. I governatori di provincia e segnatamente quel d'Egitto si tengono in dovere d'inviarne in dono al serraglio. Anche i primarii personaggi hanno la prerogativa di averne due o tre per servigio del loro harem.

(Eunuchi Bianchi ) Gli Eunuchi bianchi che hanno avuta l'operazione meno pericolosa sono ottanta circa. Ubbidiscono questi al loro capo Capout-Agà e ad un altro distinto ufficiale Kassu-Oda-Baschi depos tario di uno dei tre sigilli imperiali

in forma di anello, di cui si serve per sigillare le cose più pregevoli che nell'appartamento del Sultano si conservano, quali sono le ampolle dell'acqua, benedetta coll' immersione di un pezzo di mantello di Maometto, la quale per volere del Sultano si dispensa ai magnati il 15 del Ramazan. Di più egli mette indosso il Caffettano in presenza del Monarca alle persone cui viene tal distinzione accordata: e sta a pora distanza dal sofa colla destra sur un bastone guarnito di lame d'argento e d'oro tutte le volte che al Sultano si radono i capelli, in tempo che gli ufficiali di servizio vi assistono schierati colle mani in cintura. Gli altri ufficiali della stessa compagnia sono il Serai-Agà che comanda nel serraglio , allorchè il gran Signore trovasi a qualche casa di delizia ; i Khaziaedar-Baschi che essendo l'economo ne rende i conti al capo della seconda camerata, e i Kilerdji-Baschi registratore delle spese di cucina degli ufficii di palazzo.

(Loro alloggio e avanzamento.) L'alloggii degli Eunuchi neri è presso l'harem; quello de bianchi dietro alla porta del palazzo detta Felicità Non essendo loro permesso ad assentasi dal seritaglio vi soggiornano sino alla morte. Gli Eunuchi bianchi non hauno altro avanzamento a-sperare che quello di diventare comandanti in Galani della scuola dei paggi e di succeder pui al Capous Agà. Per tre secoli fu questi il primario ufficial del palazzo, e lasciando tal grado passava al governo d'una provincia e per lo più dell' Egitto parecchi Kadim o enuchi pervennero fino al gra Visirato per aver mostrato capacità e sapere nel arte militare. Il più celebre forse tra tutti fi Ghazanfer-Agà nativo Ungherese. Fatto prigio

5

niero in giovane età su educato tra i paggi del serraglio, e abbracciò il Maomettismo; secondando il desiderio di Selim I aderi alla dura coperazione, ond' essere creato ufficiale degli Eunuchi bianchi, i soli in allora scritti all'immediato servigio del Sovrano: presto si vide Capou-Aga. e continuò ad esserlo pel corso di trent'anni sotto Selim II. Amurat III e Maometto III finchè godendo di un alto credito e di una forte preponderanza nei pubblici affari perì nel 1603 in una sommossa militare. D' allora in poi la carica del Capou-Arà ando perdendo della sua preferenza e presero l'ascendente due altri maggiorenti, il Kizlar- Agu, e il Silihdar- Agu, le cui cariche ebbero più o meno di superiorità a tenore che il vento più o meno favorevole spirava alle persone che ne erano investite. Due Silihdar - Agà , l' uno nel regno di Amurat IV e l'attro in quello d' Ibraim senza perdere la loro ingerenza al palazzo riuscirono ad essere Coubbe Visir , e l' ultimo fatto grande ammiraglio comando la prima spedizione contro l' Isola di Candia, non cessando con tutto ciò d'essere subordinati ai Capou-Agà, i quali decaddero dalla loro preminenza ultimamente nel 1710 per una cagione meritevole d'essere conosciuta. Osman-Agà capo degli Eunuchi bianchi . uomo barbaro ed arregante tento di ricuperare l'antico splendore della sua carica. Geloso del favore di cui godeva il Silidhar-Ali-Aga cercò di perderlo, e un giorno che Acmet III divisara di fare una corsa a Sad-Abad o a luogo detto le Acque dolci, Osmano ebbe l'audacia di vietare al Silihdar di entrare nel Cotchi, o carrozza del Sultano, colla minaccia se non ubbidi-· va di farlo scorticar vivo. Acmet arrivato in barca

ev' era aspettato dal suo equipaggio ode che Ali adduce varii pretesti per non accompagnarlo, ma invano; ei lo obbliga a montare in carrozza e a spiegare d'onde nasceva la sua insolita ritrosia. Irritato quel sovrano per l'insolenza di Osman appena mette piede in terra che firma un ordine, con cui leva il comando della corte al Capou-Agà, e lo conferisce al Sclibdar-Agà, disposizione tuttora osservata da suoi successori. Questo medesimo Silihdar sotto il nome di Damad-Ali-Paschù si rese in appresso famoso, poiche innalzato al gran Visirato sposò una delle figlie del suo Signore, tolse la Morea ai Veneziani, e nel 1716 peri nella giornata di Petervaradino tanto gloriosa pel principe Eugenio. In tempo del suo ministero non risparmiò di lavorar di soppiatto all' abbassamento e alla ruina degli Eunuchi neri, e ne fece anche vive istanze ad Acmet , ma egli non istimò couveniente di derogare a una consuetudine già stabilita. Morto il loro potente avversario, i Kizlar-Agà occuparono il posto dei Capou-Agà, e li rimpiazzarono nell' amministrazione generale dei beni sacri, tanto delle due sante città glà accennate, che di gran parte delle moschee, Considerar dunque si dee il Kizlar-Agit come il primo ufficiale del palazzo, e infatti or gli si dà l'aggiunto di grande Agà, e vien subito dopo il gran Visir e il Mufit, e nella minorità dei regnanti, che non sappiano tener fermo, esso la fa da padrone e non di raro avviene che attacchi brighe assai escandescenti col gran Visir.

La nomina del Kızlır-Agit, del Capou-Agit dei Silihdar, Tehocadar, Rekiabdar-Agit, e dei capi delle tre ultime camerate spetta all Sultano, egli istituisce nei loro ufficii facendoli in sua presenza coprire d'una pelliccia di zibellino; e in tal guisa, diversamente da tutti gl'altri, la cui nomina spetta per diritto al gran Visir, essi da lui più non dipendono, e direttamente comunicano al Sultanò gli affari relativi alla loro incumbenza. Per esser la corte compinta bisogna che formi un corpo di dodici mila uomini chiamati Kilidji della sciabola, che indica conduzion militare, e Maometto II appunto a dodici mila aveva stabitito il numero dei Giannizzeri in grazia d'un' opinione religiosa, che rende sacro il numero di dodici mila Musulmani armati per la fede Nondimeno esso varia come il numero della militzia a norma delle circostanze e delle mire economiche del sovrano.

## HAREM IMPERIALE.

Per quanto procuriamo di andarci restringendo, ci sembra che la presente descrizione non abbia a riuscire tanto corta quale da prima ce l'avevam figurata. Tali e tante sono le particolarità, che l'una omettendo o l'altra, temiamo di far torto all'aspettazione dei lettori, i quali esigono auzi che no esattezza e diligenza; e d'altra parte tale e tanta è la dissomiglianza del costume di questa nazione da quelli delle altre in generale, che non se ne può far paragone, nè dal più al meno fidarsi alle congetture che a una maniera piuttosto che all'altra siano le cose, com'è di fare permesso in certi casi senza rischio d'errare. In tale situazione trovandoci or noi, crederemmo di mancare al'nostro preciso scopo, se, anteposta la brevità, lasciassimo nella relazione qualehe laczna o vuoto notabile. Per la qual co-

Total Car

sa proseguendo nel modo che abbiamo cominciato ci rifaremo dal par!are dell' harem. Il vocabolo Harem che significa lungo interdetto, vale a indicare tanto l'abitazione separata delle femmine quanto le femmine stesse che vi dimorano, e l'aggiunto imperiale determina di quali femmine s' intende. I primi Ottomani monarchi sposarono prinespesse Maomettane o Cristiane. Orcano sposò Nil'ufer-Khatoune figlia di un principe Greco, e Trodora figlia dell' imperatore Giovanni Cantacuze ro. Amurat I si uni con una principessa di Bisanzio figlia di Emanuele II. Bajazet I si collegò con tre donne, colla figlia del sovrano dei Kermeyan, con una principessa di Bisanzio e con Maria principessa di Servia che cadde in potere di Tamerlano insieme col suo consorte. Maometto I prese una principessa dell'Elbistan, ed Amurat Il una principessa di Castemoni, ed Irene figlia di Giorgio despota della Servia: in fine Maometto Il s'accoppiò con una principessa dell' Elbistan e con un' altra della Caramania. Tre sultani accordarono la loro mano a figlie deil proprii sudditi; Osmano I alla figlia del Mufit-Scherkh-Edebali: Osmano II alla figlia del Mufii Essad-Effende, e nel 1647 Ibraimo a una delle temmine del sno harem a cui fu dato il nome di Scah-Sultana. Altri sovrani non contrassero più da poi matrimonio, ma certe unioni dette di coscienza, ragione per cui presentemente nei loro harem non tengono che giovani schiave. La massima par. te di esse vongono comprate con danaro; alcune sono doni fatti da sultane, da grandi magistrati, da governatori di provincie.

(SCHIAVE DELL'HAREM.) Quelli che hanno l'inlenzione di tributare al sovrano simile omaggio,

fanno allevare accuratamente quelle figlie cui favori la natura di bei pregii; e giunte che siano ai dieci o agli undici anni magnificamente abbigliate si conducono al serraglio. Le schiave che si comprano per conto regio sono scelte dal capo della dogana di Costantinopoli e la scelta cade su quelle che mostrano maggiori attrattive, e sono alloggiate ai posti vacanti nelle classi inferiori del harem; siano poi elleno comprate, siano mandate in dono non vi sono ammesse se non dopo esaminate da una donna a ciò destinata : il minimo difetto corporale basta perche vengano escluse. Le schiave comprate dalle maestre apposite ricevono istruzioni nella religion Maomettana, nel leggere, scrivere, cucire e ricamare, ed anche nella musica, e nel ballo quendo ne manifestano inclinazione. Al termine del noviziato principia il loro servire nell' harem , distribuito in cinque classi : delle Cadine, delle Guodikli, delle Ouste, delle Schaguirde e delle Tjuryè.

(CHT SIENO LE CADINE.) Le Cadine sono come le dame predilette dal Sultano, e perciò al pari delle antiche spose sultane godono di un' trattamento distinto. Il loro numero stabilito comunemente è di quattro; malgrado che alcuni abbiano deviato: come Maometto I che ne ebbe sei, Abdul-Amid sul fine del suo regno ne contò sette, il quale appunto per tale abuso e per l'eccessiva spesa del suo harem in tempi calamitosi incontrò la censura del pubblico. Esse sono contrassegnate coll'aggiunto di prima, seconda ec. giusta la loro anzianità. Innanzi Amet III la Cudina che dava alla luce un principe portava il nome di Khasseki Sultano, se una principessa quello di Kasseki-Cadina. Quando una schiava è inualzata al grado di Cadina, viene

introdotta nell' appartamento del Sultano all' harem e vestita d' una pelliccia di zibellino dalla grande camarlinga, e così ammantata la novella favorita portasi a baciare la veste al suo padrone, il quale vicino a sè la fa sedere. Nel giorno stesso ella prende possesso d'un alloggio separato, è servita da giovani schiave e da ufficiali senza però avere il piacere di poterli vedere. Varii sultani innanzi dichiararle Cadine usarono sposare le loro schiave, d'un tal mezzo prevalendosi per acquietare gliscrupoli di coscienza; poiche non permettendo la legge di religione di trarre in ischiavitù una persona nata libera e Maomettana, l'unione d'un padrone con una schiava non è considerata legittima che fino al momento in cui si ha la certezza che la schiava non è nè Maomettana, nè libera. Qualora poi se ne abbia la prova e nondimeno voglia convivere von lei, il padrone per non avere rimorsi è in dovere di manometterla e sposarla. Allora senza apparato alcuno il Sultano sposa in presenza del Mulit la sua schiava fatta libera, Così non è gran tempo praticarono Mustafa III, e Abdul-Amid. Ma simili congiunzioni non danno a una Cadina la preferenza sopra le sue compagne; sebben ella gode di un più grande riguardo.

(LE GUEDISLI DIVENTANO CADINE.) Le Guedikli o stipendiate sono giovani dedicate a servire la persona del Sultano, e portano secondo il loro ufficio sopranuomi diversi, d'intendenti della tavola, della guardaroba ec. Ciascuna delle dodici più giovani attendono a un impiego analogo a quello degli ufficiali dell'interno detti Kass-Odalik, cica desinate al servizio particolare del sovrano, e appartenenti alla camera. Tra queste che sono il fiore dell'harem il, Sultano stesso sceglie quella che in-



tende sostituire a una Cadina o morta o rilegata nel vecchio serraglio, e non ha scrupolo talora a commettere qualche anticipata infedeltà. La prediletta allora è intitolata Ikbal o favorita, o Kass-Odalik o figlia della camera del Sultano: segue tuttavia a vivere in compagnia colle altre, fuorche non comparisca qualche frutto, passando essa allora nell'appartamento imperiale. In quanto al numero di queste non sempre mantennero i Sultani una regola stabile; avendone alcuni avuto un numero indeterminato e cambiandole frequentemente, e avendone altri contate più che trecento nel corso del loro regno; ne si accorda la prerogativa di Cadina che a una o due da cui abbiano avuto figliuoli. Nella dinastia Ottomana il più passionato in questo genere si dice essere stato Amurat III, il quale si vide padre di centotrenta figli, e lascio morendo ventisei figli e venti figlie. Ma egli manteneva quaranta Cass Odalik, e a stento si appago di questo numero pregato da súa madre che ne viveva inquieta. Ormai dopo Maometto I i Sultani si moderarono d'assai ne'loro desiderii, ne s'allontanarono punto da una data regola mirando a risparmiare il tesoro e ad acquistarsi il pubblico concetto.

(LE ALTRE SCHIAVE.) Le Ousta o Klafa seron la sultana madre, le Cadine e i loro figli,
e divise in compagnia delle venti alle arenta portano il nome della persona cui ubbidiscono. Le
Schaguirde o novizie riempiono i posti vacani
nelle classi delle Gaedikli e delle Ousta. Le altre femmine dell' harem Djariyè o semplici schiave
son sacrificate ai mestieri più dozzinali, ed è ben
raro che mutino condizione.

( QUANTE SONO LE PERMINE DELL' HARRE E QUA-

at i nono upricii. ) L' harem imperiale adunque è composto di cinquecento o seicento femmine schiave delle varie nazioni d'Asia, Africa ed Europa, le quali non sanno nemmen esse chi sieno i lor genitori, I nomi diversificano da quelli delle femmmine libere, e una sarà nomata Hareti o vivificante, Safar o la piacevole, o Dilpestes, quella che innamora il cuore, Nourisaba, o l'aurora, Gulbahar, o la rosa di primavera e via discorrendo. Stanno soggette a una diremo, gran maggiordomo appellata Kehaya-Cadina scelta per lo più tra le più anziane Guedikli dal gran Signore. Le distinzioni di lei sono un baston di comando con lamine d'argento, e un anello imperiale per sigillare diversi mobili nell' appartamento del Sultano. Le Cadine medesime la trattano con tutti i riguardi e ove non viva una Sultana madre, ella è onorata del titolo di madre o Valide. É sjutata da una sottogovernante col titolo di tesoriera, Kocazienedar-Ousta, a cui sono affidate la guardaroba, l'economia dell'harem, e l'accompagnare le dame del serraglio alla casa di piacere o villeggiatura ove passano l'estate, dovendo la grande governante rimanere in città col restante dell' harem. L'abitazione per le femmine nel serraglio è cinta da un grosso muro, avente un solo passaggio per un'apertura chiusa da due porte di bronzo e due di ferro. Giorno e notte vi fanno sentinella gli Eunuchi neri, e senza un ordine espresso del Sultano non vi penetra il loro capo medesimo. Nel centro dell' harem sorge il padiglione del Monarca, i cui luoghi principali sono la stanza da letto e la sala del trono: nella prima un andito elevato porta il letto soperto con coltre di raso a oro e

Cost. Europa

perle fine, il rimanente addobbo consiste in un sofa con stoffa d'oro.

(Sala DEL TRONO.) Nella sala del trono hanno luogo i ricevimenti presso il Sultano delle principesse del sangue, delle Cadine e la celebrazione in gran parte delle feste civili e religiose. Tal sala con volte dorate e ricca di preziosi sofà tramanda un vivo splendore dai quattro angoli ove sono collocati altrettauti troni fiammeggianti d'oro e gemme a profusione. Dietro il padiglione s' innalza una fabbrica con tredici stanze per uso di guardaroba, nomato il tesoro dell' barem, e n'è custode la sottogovernante. Da questa non è gran che distante una sala di bagno lastricata di marmo e sostenuta da colonne di porfido. Ivi il Sultano è assistito dalle sule Guedikii (1).

( ABITAZIONE DELLE CADINE. ) Una vasta rotonda conduce da una parte al padiglione imperiale, dall'altra a quelli delle Cadine. Questi delle Cadine posti intorno alla suddetta sala banuo dieci o dodici stanze, e ciastuna vi alloggia per ordine d'anzianità. Alquanto indietro giacciono gli alloggi della maggiordomo e della sotto-governante; più lungi le case separate delle Guedikli, delle Ousta, delle Schaguirde e delle Djarre. La maggiordomo e ogni Cadina hanno un bagno loro proprio: per tutte l'altre donne dell'harem ci ha un bagno comune a libera disposizione, e caldo notte e giorno. Raramente tra loro si vedono le Cadine che l'etichetta non permette di farsi visita che in certi giorni, e dipende dal volere sovrano o dall'approvazione della maggiordomo che abbiano a con-

<sup>(1)</sup> Nei hagni del Machin, e del Sunnet-Oda è assistito invece dagli ufficial, e dai paggi.

versare frequentemente insieme. Eguale a quello delle principesse dei sangue è il loro vestire; giardè e l'une e le altre portano fibbie diamantate, maniche al di fuori fino al gomito coperte da altra stoffa, una ciocca di capelli sulla fronte, quale abbigliamento viene anunentato da bei sciall di Cachemire che loro servono e per veste e per cintora e per cuoprire la testa e le spalle. Le Ikbale vestono di ricche stoffe, e nell'inverno foderate. Le Guedikli e le Ousta usano lunghe vesti, e per divieto non foderate, fasciano le reni con uno sciall come le sopra dette, ovvero con un cingolo assicurato con fermaglio d'oro talvolta gioiellato.

'Assegno Delle STESSE E DELLE SCHIAVE. L'assegno per le Cadine è proporzionato al loro rango: la prima in dignità riceve dieci borse al mese. o sessanta mila piastre (1) all'anno, le altre gradatamente una borsa di meno ; cinque borse la governante, e la sotto-governante tre. La cassa dell' entrate della Mecca e di Medina amministrata dal capo Eunuco nero paga tali somme: oltre cio la maggiordomo dall' anno 1689 in poi ritrae una pensione di sette mila e cinquecento piastre annue conceduta da Solimano II. Le Guedikli fossero anche Ikbale ogni tre mesi ricevono una pensione di duccentocinquanta piastre, di ducento le Ousta, di cinquanta la scaguirde e di trenta le Djariye; e tutte sono pagate dalla dogana di Costantinopoli. Tutte le classi poi dell' harem hanno qualche gratificazione nelle due feste del Beyram, nel di natalizio di Maometto, e quando il Monarca va alla residenza d'estate e quando ritorna in città.

<sup>(1)</sup> Il nostro autore ci fa sapere che la piastra Turca al presente vale poco più d'un franco, o d'una lira tornese.

ch' ei batte (1).

Se una Caidina diventa madre, senza contare i magnifici presenti, il suo appannaggio si aumenta di trenta o trentacinque mila piastre all'anno di più. Chi tra i Monarchi si mostro più generoso col suo harem fu Abdul-Amet; egli prodigalizzo alle Cadine tanti giojelli quanti ne sapevano esse variare per adornarsene; e cotal lusso prese piede eziandio negli harem dei privati; na esso scomparve alla morte di quel principe, il quale sul principio dell'imperio aveva forse in simili oggetti speso un quindici milioni di piastre.

(QEANDO IL SULTANO VISITA LE CADINE.) Il Sull'ano vede in giro le Cadine una per giorno, e ove quella cui tocca la sua voita fosse indiaposta, per ventiquattr'ore non ne vede più altre: quando pussa la notte all'harem, ei dorme nel suo appartemento, ove essendo invitata si reca nel giorno la Cadina, la quale se è chianata avanti la cena siede a una tavola separata, non venendo ammesse a quella di lui altro che le Sultane. Di rado egli va a far visita a una Cadina, fuorchè ella o qualche suo figlio non sia inalato. Qualunque volta entra nello interno dall'harem, porta ai calzari talloni d'argento, onde il suono anticipatamente annunzi al le femmine di schivere il suo incontro; chè sareb-

(FORMALITA' DI COSTUME ALLORCHÉ UNA CADINA PARTORISCE.) Una perpetua uniformità regna nell'harem, nè è mai interrotta che nel caso in cui una Cadina partorisce. Allora si praticano alcune formalità volute da un'antica consuetudine. La Cadina

be un mancar di rispetto il trovarsi sulla strada

<sup>(4)</sup> Altrettanto si costuma di fare anche quando il Sultano passeggia nei giardini del serraglio, e la trasgressione in ciò sarebbe soveramente punita.

na tre giorni dopo il parto prende possesso d'una stanza magnificamente per lei addobbata con tappezzeria di raso cremesino e con un sofa di raso celeste splendidamente ricamato, ove s'adagia in un letto chiuso da cortinaggi di raso cremesino doviziosamente forniti di rubini, smeraldi e perle fine, sostenuti in alto agli angoli da quattro pomi d' argento carichi essi pure di pietre preziose e sopra il quale discendono dal cielo dodici grossi fiocchi di perle e rubini. Ma l'abitarla non passa le sei settimane, finite le quali, il tutto è deposto in un magazzino, d'onde non si trae più fuori che nei successivi parti della stessa Cadina essendo per lei riservato dal primo parto. Le spese per tali oggetti non riescono molto gravose attesochè le gioje che fregiano tai mobili restano sempre al tesoro (1).

(VISITE ALLA MEDESIMA.) Ecco il cerimoniale di visita: appena la Cadina è trasportata nella
descritta stanza, la maggiordomo, mediante biglietto accompagnato con vasi di porcellana pieni di
scherbet, manda ad invitare le Sultane maritate e le
mogli de principali personaggi. Le dame invitate,
tronne le Sultane, si trovano insieme presso la moglie del gran Visir e insieme son condotte in carrozza all' harem imperiale. Accolte che sono nella
stanza della puerpera fanno le loro congratulazioni posando i labbri sul lembo della copertina, quin
disi accomodano sul soft. Poco dopo entrano le Sultane e le altre Cadine, ma fatti i loro complimenti, salgono una tribuna in faccia al letto, luogo lora assegnato, o onde uno sian confuse colle

<sup>(1)</sup> L'autore da noi seguito, presso il giojelliere del serlegio dice d'aver vedute nel 1679 ottanta i camatrici quasi tutle Gristiane a lavorare in tali fatture.

altre donne. Durante tal funzione due giovani schiave tengono divise letende del letto: a piedi del superbo talamo sta assisa la levatrice vicino alla balia che porta in braccio il bambino e intanto alcune schiave cantatrici incantano l'orecchio con la dolce armonia. Nel tenpo stesso l'harem e il rimanente del palazzo è tutto illuminato quale indizio della pubblica gioja; i 'umi però in copia profusi scintillano nella vasta rotonda testè nominata.

( ALLEGRIE DELL' HAREM IN TALE CIRCOSTANZA. ) E quello è appunto il luogo ove le giovani dell'harem s'abbandonano a ogni sorta d'allegrie. Ora alcune travestite da Ottomani e altre da Europei imitano l'udienza pubblica data dal gran Visir a un ministro straniero per dichiarare l'intimazione di guerra della Porta alla sua corte: figurano d'arrestarlo e l'accompagnano a furia di ridere e di strida: ora comparendo vestite da sacerdoti, con l'incensiero in mano, e cantando chirie, che altre van ripetendo con iscoppii di risa, deridono i funerali de' Greci: ora si fingono da ufficali di giustizia che fan bastonare sotto le piante dei piedi i malaccorti colti in delitto. E la loro licenza giunse alle volte a schernire la stessa albagia Sultanesca. Abdul-Amet per una mira economica avea proibito alle femmine di portare certi mantelli con lunghi collari: un giorno andando a diporto incognito sorprese alcune dame che aveau trasgredito la sua legge, e se ne alterò a segno da volere egli stesso cimentarsi ad accorciarne di sua propria mano i collari. Scorso poco tempo, nasce la prineipessa Kabia Sultana nell' anno 1780, ed ecco le giovani del serraglio a porre in burla quel Sultano. Una in abito da Sultano s'avventa sopra un gruppo di compagne in atto di tagliare i loro collari, e

fatto questo si danno a fuggire chi qua, chi là mandando gridi spaventevoli. Alla scena erano presenti le dame dalla tribuna delle Cadine, e lo stesso Abdul-Amet che n' era spettatore da una tribuna ingraticolata, ne ebbe assai divertimento.

( FINE DELLE ALLEGEIE: RICEVIMENTO DELLA CUNA. ) Il gavazzare dura anche al domani, ma poi il sesto giorno dopo il parto si viene al serio, cioè alla cerimonia prescritta pel ricevimento della cuna, Chi ne presta l'omaggio è il gran Visir: esso la invia al serraglio con un treno imponente di ministri di stato e di uno stuolo di ufficiali. La cuna che è tutta a oro tempestata di gioje, e sè il bambino è un principe, fregiata di una rarissima piuma, viene fino alla porta dell' harem portata solennemente dagli ufficiali della prima camerata e dai paggi della seconda con abiti quali da Giannizzeri, quali da Sipahs e quali da Levcodji per rappresentare la fanteria, la cavalleria e la marina. Il Silihdar-Agà, che cammina innanzi loro la consegna al Kizlar-Agàt e questi avanzandosi qualche passo dentro l' harem la presenta alla maggiordomo, la quale la fa inoltrare nella stanza della puerpera, ove tutte le dame radunate si alrano in piedi per riceverla. La madre postasi nel l'angolo del sofà avendo alla dritta le Sultane e le Cadine e alla sinistra le mogli dei primati getta nella cuna una manata di ducati; le dame astanti ne seguon l' esempio gettandovi dell' oro, e la levatrice vi corica l'infante pronunciando voti e preghiere a cui l'adunanzo risponde amen, lo culla tre volte, indi se lo toglie in braccio: allora le dame fan di preziose stoffe coprire la culla ; e ogni cosa donata resta a pro della levatrice. Compinta cosi la cerimonia, compariseono alcune giovani

se niave avecedute da cantanti tenenti in una mano un cereo acceso, nell' altra un piatto colmo di frutti e paste dolci, ovvero un Makhl, piramide formata con fili o lamine d'oro e di argento carica di mazzi di fiori Tali cose si pongono innanzi alle dame invitate che lasciando nel di seguente il serraglio se le fanno portare a casa. In questi tre giorni di festa hanno elle l'alloggio nell'appartamento delle Cadine e delle due governanti, e alla loro partenza la convenienza vuole che offrano considerabili regali alla partoriente, al bambino, alle dame presso cui alloggiarono, non che al Sultano e a' figli di lui. Simili omaggi alla moglie del gran Visir costeranno da circa settantamile piastre, e all'altre a proporzione; la sposa del Muftì ne è la sola esente. Ciascuna dama però vien ricambiata dal Sultano in giojelli, sciali, stoffe, pellicce e rotoli di ducati. Per evitare tante spese Abdul-Amet verso il fine del suo regno aveva pensato di non invitare che le principesse del sangue.

in conto di divertimento che richiede subito grandi preperamenti. Da prima i Bostandji di guardia al padiglione disegnato ricevono l'ordine di allontanarsene; vi si spiega intorno una tenda guardata esternamente da Eunuchi. Le Cadine vi si recano al mattino, ed il Sultano all' ora del pranzo, il quale immancabile all' etichetta ha una tavola separata. In simili circostanze l'uso vuole che il gran Visir tributi omaggio al suo principe coll'esibirgli un grosso numero di vivande cucinate in sua casa. Ventuno capacissimi bacili contenenti centocinquanta piatti circa vengono in pompa trasportati, e i piatti contenuti in nove dei detti bacıli essendo. destinati alla mensa del sovrano e a quella delle Cadine sono involti in una tela rossa sigillata per mano del ministro di stato, che a tal effetto si reca nel corridoto delle cueine del gran Visir. L'ufficiale che accompagna questo pranzo, consegna al Kizlar-Agà una lettera del gran Visir relativa alla faccenda. Il primo ministro che a un tauto omaggio sovente unisce un cavallo suntnosamente bardato, si crede ricevere una segnalata dimostrazione di favore se il Sultano si degna aggradire alla sua tavola due o tre di quelle vivande. Al tempo stesso anche le Sultane maritate e abitanti in città, ile grande ammiraglio, l' Agà dei Giannizzeri, il grande doganiere si fanno premma di mandare al serraglio vasi di porcellana con entro frutti e fiori. Siffatti passatempi nomati il ritiro del sovranosuccedono quattro o cinque volte l'anno, ma non tiescono troppo piacevoli per la presenza di quello che crede essenziale alla suprema dignità lo starse ne anche allora severamente accigliato, quantunque l'alora per lasciar libere queste donne dalla soggezione ami dispensarsi dal troversi in loro compagnia. Di consueto le Cadine passano col Sultano la bella stagione in un palazzo denominato Beschi-ktasch edificato su la riva Europea del Bosforo, e quando vi vanno, incredibili precauzioni si adoprano perchè non siano vedute. Avanti lo spuntare del sole partono, e in carrozze, chiuse con gelosie, traversano il serraglio in mezzo a tende tirate dall'harem sino al luogo ove s'imbarcano imbacuccate interamente in uno sciadl. Il camerino della barca ove giace seduta la Cadina co'suoi figli e colle serventi è serrato da un graticcio, e di fuori guardato da Eunuchi neri. Le guardie del corpo in barchette poco lungi con un bastone fra le mani scortano il convoglio per allontanarne le barche dei perivati.

( CHI ENTRA WELL' HAREM. ) Nissuno entra nell' harem, salvo i medici, e anche questi han di uopo d'un ordine espresso del Sovrano, e nei lore passi sono accompagnati dal Kizlar Agà. La malata e le femmine assistenti sono rinvolte in scialli; se fa bisogno toccare il polso, la mano è coperta di un velo, se osservare la lingua o gli occhi, non devono esser visibili che quelle sole parti. Lo stesso Kizlar-Agà non ardisce fissar lo sguardo a una femmina dell' harem; quando si accosta a una Cadina o a una Sultana dee baciarne la veste. Le Cadine non vedono altre femmine che le antiche schiave del serraglio manomesse e maritate in città; e qualche volta quelle vecchiarde che si affacciano all'harem quali mercantesse, ricamatrici o medichesse colla raccomandazione di qualche Sultana o dama ragguardevole, a patto non pertanto che diano il lor nome al Kizlar-Agà. Colla costoro mediazione, le persone cui preme di avere le raccomandazioni della Cadina che gode

Tight ( Intigh

del maggior ascendente sul monarca ne intavolano la corrispondenza. La storia Ottomana ricorda alcune Cadine che profittarono della debolezza Sultanesca. Quelle d'Ibraim I s' ingerirono nel governo a un segno che si fecero cedere varie provincie cui davano a reggere ai proprii agenti sotto loro nome; e una in particolare avendolo sposato lo affascinò in guisa che un giorno indispettito del poco riguardo che le mostravano le Sultane sue sorelle, ei costrinsele a servirla a tavola e versare l' acqua sulle sue unani prima e dopo il pranzo.

( SCHIAVE DELL' HAREM PIU' RICHIESTE IN MA-TRIMONIO. ) Il singolare è che le schiave dell' harem fatte libere sono più facilmente richieste, in matrimonio delle altre nate libere, e ciò perchè loro è concesso di andarvi e tornarvi liberamente, e prestarsi anche a favore de' privati per raccomandazioni o altro. I loro matrimonii sono maneggiati, quando sono per anco schiave, delle loro compagne stesse già sposate: e si manomettono poi o per qualche principio di religione, o per l'adempimento di qualche voto, o al parto di una Cadina, o soprattutto in un cambiamento di reguante; poichè il monarca novello suole accordare la libertà a diverse schiave, e segnatamente alle Cadine e favorite del suo predecessore, ove non sieno diventate madri. Perciocche se hanno avoto prole, sebbene fatte libere dalla legge medesima, pure non possono nè maritarsi, nè godere della libertà, ma sono confinate nel serraglio prive in parte dei loro ornamenti e separate dai loro figli qualora questi siano gia divezzati; a quando a quando nondimeno non è loro interdetto il visitarli; sono trattate col massimo riguardo, e massime quella che è madre dell' erede presuntivo.

( DISTINGIONA ALLA SULTARA MAPRE. ) Allorche un Sultano ascende al trono, la Valide-Sultana, o Sultana madre viene con pompa dal serraglio vecchio al palazzo condotta; ivi riceve un appannaggio di circa tre mila piastre, e addossate al tesoro del principe sono le spese di una famiglia consistente in parecchi ufficiali, il cui capo Kehaya regola le sue rendite. Ella è tenuta in alta stima di cui va debritrice al tenero rispetto che ogni principe professa a chi gli ha dato la vita: non dipende che rare volte dal figlio, perchè un cenno, un biglietto di lei fa piegare a' suoi voleri il gran Visir che non abbia certa fermezza: e in tal caso il primo ministro non conferisce le cariche primarie che a piacere della Validè, o a meglio dire a tenore delle mire interessate del suo agente. I nomi con cui ella chiama suo figlio per un uso antico . sono o mio leone, o mia tigre. Quale e quanta preponderanza eserciti il suo Kehara nel governo può apparire a chiunque pon mente di qual importanza debb' essere il maneggiare tutti gli affari della Sultana: e se poi non manca egli d'ardire e di artività, quanti mezzi ha in mano per sonmassare ricchezze, e convertirne parte in far de' presenti alla sua protettrice e al suo principe, onde vie maggiormente confermarsi nelle loro grazie? Oltre ciò il suo grado gli acquista la preminenza sopra altri ministri di Stato.

(EDUCAZIONE DELLE SULTANE.) Da Maometto quarto in poi il titolo di Sultana si dà soltana to alle figlie dei regnanti. Una Sultana viene educato in un appartamento separato da sua madre, o se l'ha perduta, da una Cadina che non abbia figli, o da una vecchia Guedikli: anticamente sposava qualche principe Maomettano dell'Asia mi-

nore non portando in dote ne dominii, ne provincie; o ricchi signori o Oulemi. E la storia Ottomana non rammenta con troppa lode Maometto III, che avendo venticinque sorelle, molte figlie e consanguinee maritò le Sultane a semplici ufficiali. Dopo lui le Sultane presero Bascià a tre code che sono personaggi di primo ordine. Qualche vo'ta il Sovrano ne promette la loro mano mentre sono in tenera età, e il Bascià prescelto all'onerevole parentela dee pensare al mantenimento della futura sua sposa; la scelat per lo più cade sopra agiate e opulente persone: il metrimonio poi si stringe quando la principessa tocca i sedici anni, e spesso dopo essere stata fidanzata due o tre volte.

( COME SONO CELEBRATI I LORO SPONSALI. ) Gli sponsali sono celebrati al serraglio colle cerimonie medesime che quei dei privati. Il luogotenente, o uno dei signori dela corte rappresenta il Bascià e il Kizlar Agàla Sultana, e all'unione presiede il Mufti. La sultana già mai, e il Bascià stesso qual semplice spettatatore trovasi presente a tale funzione, e quasi mai il Sultano; ma delega altri a supplire in suo nome. Lo sposo con un atto civile che viene steso in proposito si obbliga di dare alla sposa il dono nuziale che ammonta a cinquanta o cento mila o anche più ducati, tanto esso dal canto della della Sultana, quanto il Musti e il suo condjutore sono coperti di una seconda pelliccia di zibellino. Feste sontuose sono date dal Bascià alle quali egli invita successivamente turti gli ordini dello Stato, e prima e dono la celebrazione del matrimonio. Intanto son già con imponente apparato portati al serraglio gli ornamenti della sposa consistenti in melli, maniglie, pendenti degli orecchi e fibbie, in uno specchio di toeletta, in un velo nuziale, calze,

pettini alti pel bagno, il tutto guaraito di gioje, o perle fine, in un pacchetto di due o tre mila ducati dentro una borsa di drappo d'oro, e in una quarantina di piatti d'argeuto colmi di paste dolci. Già da quasi un secolo è andato in dimenticanza l'uso tolto dai Greci di comprendervi un diadema di pietre preziose legate in oro. Due giorni dopo: il corredo della Sultana resta esposto in una sala del serraglio, ove il gran Visir, il Mufite è signori della corte si recano a deporre i loro presenti nelle cassette che coutragono gli ornamenti della principessa: e per accompagnare tutto il corredo al palazzo per lei destinato, non mancan mai in tai corteggi due do quattro piramidi di lamine d'argento.

( ACCOGLIENZA DELLO SPOSO. ) Il giorno appresso la Sultana accompagnata dalle principesse del sangue, dagli officiali di corte e da' principali mamati passa dal serraglio alla novella abitazione ov'è accolta dallo sposo e dal Kizlar-Agà che la conducono tenendola a braccio fino alla porta del suo harem. Uno splendido banchetto è imbandito separatamente per gli nomni e per le donne, e all' ora della quinta preghiera ritirandosi i commensali portano via dal Bascià un regalo: il Kızlar-Agà riveste la sposa di una pelliccia di zibellino a nome della Sultana, e all' appartamento di lei lo conduce annunziandolo col dire: illustre Principessa: eccovi il Bascia vostro servitore: e tosto si ritira. La sultana nascosta in una tenda di ricca stoffa sta seduta, avendo seco vicina una delle primarie femmine della sua casa destinata a fare i complimenti. Il Bascià fatto il suo namaz in un angolo della stanza, si avvicina alla sposa, ne bacia la veste, e sta aspettando che essa gli additi di sedersi al suo finco.

DOPO SEL MESI LA SPOSA È SEPARATA DALLO sposo. ) Se la Sultana non è fortunata di sposare: il gran Visir, o il grande ammiraglio, che sono i soli Bascia che or risedono a Costantinopoli . in capo a sei mesi si vede separata dallo sposo, non essendo permesso a una Sultana il seguire lo sposo fuori della capitale; poichè o aveva il governo di una provincia, e vi ritorna, o non l'aveva. ed essendo nominato col matrimonio Bascia è tenuto a partire pel nuovo impiego, e solo, passati varii anni, e a stento ottiene di rivedere Costantinopoli per qualche tempo, e d'ordinario senza farvi comparsa (1). Nè qui tutta sta l'ombratica politica del serraglio; essa condanna altresì a morte i figli maschi appena nati dalle principesse. Questa precauzione unitamente a quella della clausura de' figli de' Sultani è diretta a preservare l'impero dalle intestine turbolenze eccitate nell'Asia Turca dall'ambizione, e rivalità di quei principi; e si può dire a ciò debitrice la stabilita della dinastia Ottomana. Caro costa allo sposo d' una Sultana l'onor del suo nodo conjugale pei sacrifici che gli sono imposti, i quali si riducono a ripudiare prima del suo maritaggio le altre donne, a non contrarre verun altro legame, a non poter repudiare la Sultana per rispetto alla famiglia regnante, ne mantenere schiave se non mediante un espresso di lei

<sup>(1)</sup> La storia come una eccezione alla regola ricorda Ialibertà nel 1704 accordata a Khatidio Sultana figlia d'Acusel II di andare in compagnia del suo sposo gran Visir deposto a Nicomed'a dov' era sato esiliato: ma di la a re auni essende egli sato nominsuo Governatore dell'Egitto, fi minuatinente spedita una galera per ricondur la Sultana a Costaniupoli. A queste Prinzipesse è tolto perfino di andare in pellegrinaggio alla Mecca che è l'atto più meritorio della lor religione.

assenso. A fronte delle Cadine godono le Sultane d'una maggior libertà , potendo ricever viste dalle mogli dei signori, andare all' harem imperiale quando lor piace, ed esser visitate dal Sovrano per lo più incognito. Queste principesse si prevalgono del loro credito presso i ministri onde intercedere in favore di chi ne le prega per la via delle dame con cui praticano, degli Eunuchi neri, dei Baltandii al loro servigio, dei provveditori e sopra tutto del soprantendente della propria casa Kehaya, che vien nominato dal Sovrano. Più esso è debole più ne è importunato. I loro biglietti e messaggi sopraccaricano gli agenti del potere a segno che fan po torti ed ingiustizie enormi. Ne è gia una certa generosità che le spinga a così adoperarsi, sna per to più l'avidità; e ciò pare aver origine dall' appannaggio di quarantamila piastre all'anno troppo forse meschine per mantenere col dovuto lustro la loro casa; malgrado che in diverse epoche dell' anno siano trattate a lauti pranzi dal Sultano, e abbiano assegni parziali sulle rendite delle pie foudazioni instituite da quei Sovrani che credono doveroso di dotare le moschee imperiali.

( MIGLIORE CONDIZIONE DELLE KHAMIM ) Condizione meno rigorosa di quella delle Sultaneloro madri tocca alle principesse Khanim figlie di una Sultana e di un Bascia, potche in loro balia è lasciata la scelta di uno sposo, nè sono danati a morte i figli maschi, i quali prendono il titolo di Bey, e trovano impiego al serraglio o nel corpo dei Capo udji. Baschi o dei Khass-Odali, e le femmine ritraggono una pensione di treccuto piastre al mese e la prerogativa di non poter essere ripudiate se non inediante l'approvazione del mo-

narca.

( SERVIZIO DEGLI SCHAZADES. ) Non così presto avremo a sbrigarci discorendo degli Scazades parola Persiana che significa figli del Re, titolo assunto dai principi del sangue dopo Maometto I. Una volta il primogenito portava il nome di Bascià, gli altri quello di Bey, di Emiri, nomi comuni ai grandi dell' impero. Quando nasce un principe una ventina di Ousta stan pronte al suo servizio, ed è considerato come se avesse la sua tavola particolare, perciocene il soprandente alle cucine gli somministra varii generi, o l'equivalente in danaro ad arbitrio della Cadina madre che ne dispone. Generalmente è slattato di un anno, e allora si vede in mezzo a una famiglia di circa sessanta persone, di cui le principali sono tre ufficiali dell'interno, e il più provetto fa le veci di governatore avendo sotto di sè tre Eunuchi neri detti Lala, gli altri son tolti dai paggi più giovani delle ultime tre camerate. Giunto che sia all'età di quattro o cinque anni riceve un precettore, ma con certa celebrità: i capi dei diversi ordini si recano al serraglio, ove alla presenza del Sultano il Mufit benedice il fancipllo e il suo alfabeto, facendogliene ripetere tutte le lettere. Le cose necessarie a' suoi studii gli sono offerte dal primo ministro fregiate d'oro e gioje; gli assistenti alla cerimonia sono insigniti d'una pelliccia d' onore: quindi il Khodia o maestro incomincia a dar le sue lezioni nell'appartamento del Killar-Agit, e quando il giovane ha terminato la lettura del cour' anno riceve le congratulazioni dei grandi e da ciascun di essi in dono un giojello. Giusta l'etichetta egli sarebbe in dovere di baciar la mano al Mufii: ma questi se ne schermisce portando le sue labbra sulla spalla del giovine.

QUAL LIBERTA' GODONO: CERIMONIE DELLA CIR-CONCISIONE. | Finchè regna il Sultano, i suoi figli vivono in qualche libertà, poichè quando sono capaci di cavalcare seguono il padre alla moschea circondati da' proprii ufficiali, e riparati alla testa da un parasole sostenuto da un ufficiale, hanno le loro barche che, tranne la differenza di avere il baldacchino coperto di stoffa celeste o gialla, nel resto sono addobbate al pari di quelle del Sultano: intervengouo alle udienze pubblice, siano anche date ai ministri strameri, stando in piedi alla sinistra del trono. Di sei o sette anni sono circoncisi, e qui han luogo magnifiche feste per più settimane. Lettere circolari d'invito ai governatori di provincie e agli ufficiali distinti girano tre o quattro mesi prima per tutto l'impero. La piazza dell'ippodromo rassembra ad un campo militare, ove tutti gli ordini dello Stato e i differenti corpi di truppe sono lautamente trattati al suono d'una musica milivare e fra i divertimenti e gli spettacoli: il Sultano largheggia in munificenza coi grandi, coi soldati, coi poveri. Gli annali Ottomani riferiscono che tali feste durarono per trenta giorni due vo!te, e una terza due mesi. Ai quattordici o quindici anni abitano questi principi in un padiglione separato, e fuori della madre e delle sorelle non vedono più altre donne dell' harem.

[VIVONO RINCHIUSI NEL SERRACLIO.] Nel principio comandavano i principi stessi del sangue nelle provincie, tenevano alla loro corte grando ufficiali con titoli eguali a quelli del serraglio, disponevano a loro arbitrio delle rendite della provincia, l'esazione delle quali fruttava loro altri vantaggi, a confronto dei quali tenue compariva il loro appannaggio di ventisei mila e scioento sessantasei pia-

stre. Ciò era conforme all'esempio lasciato dagli antichi Califfi e da altri imperatori Maomettani; ma le frequenti ribellioni di molti di essi principi han dovuto convincere che un simile sistema non camminava bene. Laonde regnando Acmet I fu risoluto di non conferir più il comando delle provincie ai detti principi e di tenerli rinchiusi nel serraglio. Da quel tempo la libertà rimase per le sole figlie del regnante, giacchè i figli anche alla morte del padre continuano a vivere rinchiusi fino al momento che pervengono all'impero.

(CONDIZIONE DEI PRINCIPI NON FIGLI DEL RE-GNANTE. ) Non dispiacera ora il sentire in qual condizione vivano i principi del sangue non figli del regnante. Abitano essi in un luogo attigno all' harem chiamato, dal bossolo da cui è cinto, Tchimischirlik; ivi s' affacciano dodici padiglioni, ciascan de quali con giardino e murato ben alto comprende parecchie stanze, al quale per la struttura fu appropriato il nome di gabbia, cafess. Dieci o dodici schiave e giovani paggi levati dalle tre ultime camerate stanno al servigio del principe, vi ha altri ufficiali nella sua casa ma per lui sono invisibili. Ogni comunicazione col resto del palazzo è rigorosamente vietata, cosicchè sarebbe sicuro della morte chiunque s'incaricasse di portare o ricevere il minimo biglietto da un principe : non può lasciarsi crescere la barba, e se si ammala, un ordine espresso del Sovrano fa bisogno per condurvi un medico in compagnia del Kizlar-Agù. Il visitarsi spesso tra loro non è facilmente tollerato: soltanto nelle grandi solennità e nel Mabein sono ammessi alla presenza del Sovrano, e unicamente per licenza di lui sono visitati dalle loro madri che abitano nel vecchio serraglio. Non compariscono mai in pubblico, hanno per istitutori Ennuchi neri, i quali non sono in grado d' insegnar loro altre cognizioni che quelle di pura necessità; talora anche avviene che negli studii sieno diretti dalle schiave. Per non essere stuccati nell'ozio s'adattano a qualche arte meccanica, lavorano d'incastonatura, di orificeria, al torno, fabbricano archi e frecce, puliscono la tartaruga, l'avorio, l'ebano, ricamano marrocchini, dipingono sulla mussolina, trascrivono il cour' anno e i libri canonici, e taluni auche assunti al trono continuarono ad esercitarsi in quell'arte cui eransi dedicati, e vendevano ben caro i loro lavori per convertirne il prezzo in opere di carità. Non sono esenti da morte i figli che loro nascono dalle schiave , che anzi con bevande ne è la costoro fecondità tormentata non sempre efficacemente.

( Come finiscono La Loro VITA. ] La più parte di questi principi finiscon la vita nella loro prigione, e fortunati quelli che in fresca età non sono sacrificati all' inquietudine del Sovrano per voglia di assicurare il trono ai proprii. Una malattia seria o gli acciacchi della veechiaja nel regnante aprono all' erede presuntivo la via a procurarsi corrispondenze nel serraglio o coi principali magistrati che si mostran solleciti a testificargli la loro devozione, ma la cosa è per amendue le parti assai pericolosa se la morte non seconda i loro voti. Quali abbiano ad essere le facoltà loro e morali e intellettuali può immaginarlo chi considera che quei principi sono allevati nella mollezza . nell'ignoranza di ciò che succede nel luogo stesso ove dimorano, separati dal mondo e senza esperienza del tutto, quand' anche la natura avesseli favoriti di ottime disposizioni; quali cognizioni , quali abitudini porteranno sul trono? e come superare i tanti ostacoli frapposti dall' etichetta, dai

pregiudizii, da usi inveterati?

(OVE SONO DEPOSTI DOPO LA MORTE.) Quei che muojono nella loro solitudine sono deposti ne' mansolei della famiglia imperiale, e i grandi dello Stato scortano il convoglio funereo: della casa del Sultano non vi si vede mai ufficiale alcuno, lo stesso is pratica colla Sultana madre e colle principesse. Senza apparato le Cadine vengono trasportate at vecchio serraglio, e dopo le preci di uso, sono tumulate nei cimiteri ad esse ri-crvati. Gli averi dei principi, delle Sultane, delle Cadine e delle femmine tutte tanto del palazzo che del vecchio serraglio cadono tutti in potere del Sovrano, ma se una Sultana o una figlia d' una Sultana lascia dei figli alla morte, allora di una parte di detti averi si suole disporre a favor di essi.

## DEL SULTANO.

Una volta i tre primi ufficiali del serraglio di concerto col grav Vist, onde prevenire le sommosse delle soldatesche e i tentativi degli altri principi del sangue, avevano gran premura di occultare la morte del Monarca fino all'arrivo in Costantinopoli dell'erede del trono che risiedeva fuori in qualche provincia, ma al presente perchè anch'esso vive rinchiuso, non si aspetta punto.

A ppena il Sultano trae l'ultimo respiro, il Kizlar-Agà ne manda avviso al primo ministro, e questi convoca i primati, che sono il Musit, il grande ammiraglio, il capo degli Emiri, l'Agà dei Giannizzeri, i due Caziaskers, e l'Istambol-Cudissi. Radunati che sono nel padiglione appel-

lato Sunnet-Oda , il Kizlar-Agà e il Silihdar-Agit portansi formalmente ad annunziare al priucipe ereditario la sua esaltazione al trono: il nuovo Monarca sostenuto da due ufficiali si reca nel Sunnet-Oda, e si adagia sopra un sofa a ricevere gli omaggi dei principali magistrati, i quali lo complimentano toccando colle labbra le vesti di lui; il gran Visir invece gli bacia i piedi qual rappresentante in quell' atto di tutta la nazione. Dà principio ad esercitare il suo potere coll' ordinare al Kizlar-Agà di rivestire con pellicce di zibellino i suoi due vicarii, il gran Visir e il Mufit in segno che sono confermati nel grado: passa dappoi nella cappella del serraglio a ringraziar l'Eterno, ed ivi i principali ufficiali della sua casa di mano in mano per ordine di posto s'innoltrano a fare un profondo inchino, e toccando la terra colla destra la portano alla bocca e alla fronte, e poi baciano il lembo della veste del Sultano. Fatto ciò, il Sultano si ammanta cogli ornamenti imperiali che sono una veste soppannata di volpe nera con fibbie gemmate e un cingolo sfolgorante di oro e pietre preziose, e un turbante su cui tremola un pennacchio di diamanti (1).

(Non cinge Diadema.) Tali furono in addierro fra i Moomettaai i distintivi del potere supremo: il loro Profeta portava una specie di secto, i suoi tre primi vicarii o Califfi un anello in dito: cotale anello essendosi smarrito nel 65a,

<sup>(4)</sup> Fra i diamanti ve n'ha uno del peso di vent'quattro carati, il più hello che si conti nel serraglio. Si dice che sia sida tovavio da un accattapane in un mucchio d'immondezze e venduto per tre cucchiai di legno, ma poscia acquistato da Maometto IV, e fatto affaccettare risultasse di quell'acqua bellissima che ha.

Muarire fondatore della dinastia degli Ommiadi e usurpatore del Califfato vi sostituì un sigillo col suo monogramma, aggiunse lo scettro e una delle vesti di Maometto che ebbe a sommo prezzo da uno dei agli di un poeta celebre per aver cantato le gesta militari del Profeta; non si legge mai che alcun principe Maomettano cingesse corona, eccettuato Mamoud Ghaznevi principe del Zabelistan che salito sul trono nel 998 ad imitazione degli antichi re Persiani ornò la fronte di un ricco diadema.

Intanto che noi parliamo, per ordine del gran Visir i capi di tutte le classi si radunano nel palazzo a tributare essi pure i loro omaggi fra i rimbombi dell'artiglieria disposta nei differenti rioni della città, e tra il gridare, evviva il nuovo re, dei tre araldi (1) che scorrono per la città, e all'eccheggiare del canto dei musici o Muezzins che intonano l' inno sala dalle torrette delle quattro principali moschee.

( CERIMONIA DELL' ESALTAZIONE. ) Nella seconda corte del passaggio vien celebrata la solenne inaugurazione. Avanti alla porta della Felicità sorge un trono di oro sfavillante di gioie : alla destra stanno schierate le compagnie delle guardie del corpo, alla sinistra tre colonne, la prima composta di capitani degli uscieri, e alla loro testa sono il portastendardo, l' Agà dei Giannizzeri, il gran cerimoniere e due scudieri con gli ufficiali di



<sup>(1)</sup> Ecco le parole con cui si proclama il cambiamento dell'imperatore. Essendo per divino volere il Sultano N. Khan passato all'eterna heatitudine; si annunzia la gloriosa assunzione al trono del maomettismo nel potentissimo, tremendissimo sovrano, il Sultuno N Khan nostro signore padrone , il cui regno fortunato farà a tutto l' universo rodere la pace. Non cessiamo di porger voti e preghiere Per la conservazione de' giorni suoi preziosi.

caccia; la seconda di capitani dei Giannizzeri, e di capi di guardie del corpo : l'ultima di altri capi dei corpi di fanteria, di cavalleria e di artiglieria. Il peristilo a colonne di porfido che da due lati guarda alla porta Felicità è ingombrato dai capitani uscieri e guardie del serraglio. Sotto il peristilo laterale a colonne bianche sono distribuiti in tre gruppi i magazzinieri, i capi cucinieri e altri officiali. Innanzi al trono si collocano il ministro di Stato e il capo-usciere, aventi in mano il bastone che già si è descritto. Il gran Visir coi membri del consiglio si ferma nella nuova sala del divano, e il Mufti cogli Oulema nella vecchia. Disposta in tale guisa la cosa, comparisce il Sultano sostenuto sotto le braccia dal Kislar-Agia e dal Capou-Agà, corteggiato da tutti gli uf-fiziali della camera Khass-Odali che si sfilano dietro il trono. Quando il Monarca vi è seduto . il primo ad avanzarsi e tributargli omaggio è il capo degli Emiri, il quale colle mani alzate offre voti al cielo per la conservazione del Sovrano e per la prosperità del suo impero(1). Nel tompo stesso i due marescialli di corte lasciando il loro posto ai due capitani uscieri s'avviano verso il padiglione del gran Visir, e due altri di essi ver-so quello degli Oulerra. Il battere in cadenza dei bastoni incrostati d'argento annunzia il venire dei detti uffiziali ai membri del divano e ai legisti, i quali vanno separatamente preceduti dai medesimi. All'atto che il capo degli Emiri termina la sua preghiera, il gran Visir deve trovarsi innanzi al trono, indi il Musti che prega come il

<sup>(4)</sup> Una volta precettore del Sultano era il primo a rendergli omaggio, e dappoi i principi Tartari dimoranti a Gestantinopoli viccome ustaggi dei Khan della Crimea.

capo degli Emiri, poi il grande ammiraglio e i dne Caziaskers che si mettono alla destra del trono, Il gran Visir allorchè vi si accostano gli Oulema, i soli personaggi in ciò distinti, tenendo fra le mani una lista recita i loro nomi al Sultano; a questi succeedono i ministri di stato e tutti gli altri generali e capi di ministero di cui sarebbe inutile ripetere i nomi. Da ultimo comparisce il gran cerimoniere che con una postra-

zione indica il fine della funzione.

IL GRAN CERIMONIERE IN GRAN PERICOLO DELLA VITA. ) Guai a costui se vien trascurato un punto prescritto nel cerimoniale. In una pari solennità che si celebra anche alla festa del Beyram, sotto Mahmond I nel 1743 avvenne che un gruppo di generali uffiziali di Armenia per inavvertenza andò innanzi a quello dei Giannizzeri a baciar la veste del Sultano. Terminata la cerimonia, Mahmond temendo l'ira dei Giannizzeri, e volendone impedire le doglianze comando che tosto fosse troncata la testa al gran rerimoniere innanzi alla porta d'ingresso nel serraglio affinche ne fosse calpestato il cadavere all'uscire dai cavalli dei generali delle truppe ; ne vi ebbe che l'intercessione del gran. Visir presso il monarca e presso i Giannizzeri, che ottenne la grazia di commutargli la pena di morte in quella di un esiglio perpetuo all' isola di Tenedo.

( VARIE MANIERE DI ONAGCIO: ) L' atto di omaggio varia secondo il merito e lo stato dei personaggi impiegati : il gran Visir si prostra due vol-le e bacia i piedi al Sultano che muove la mano come per impedirnelo: il capo Emiro e il Mufili gli baciano la veste sul seno, egli pone loro sulla

Cost. Europa

spalla la mano con un leggiero inchino di testa a modo di abbracciamento; varii Sultani usarono di toccare colle proprie labbra il turbante del capo della legge: il grande ammiraglio e i Basciù a tre code si postrano una volta sola, e della veste del principe baciano l'estremità inferiore; gli Oulemi fanno lo stesso, tengono la déra sul petto, ma nou si prostrano. Tutti gli altri e generali e uffiziali e ministri fanno la loro prostrazione e baciano l'estremità della manica del Sultano loro presentata dal Kislar-Agà collocato alla sinistra del trono. Il Sultano poi si alza alquanto al complimento del capo degli Emiri dei Bascia e Oulemi dei tre primi gradi, del gran Visir e del Musti. Tanto al venire che al partire del Sovrano gli astanti tutti, tranne gli Oulemi, si prostrano innanzi al trono, e gli uscieri riempion gli orecchi di viva il re Alkiseh (1). Il Sultano nel dipartirsi saluta l'adunanza con mettere la mano al petto e abbassar leggermente il capo e fino alla soglia della porta Felicità va sostenuto dal Capou-Agà e dal gran Visir, il quale un altra volta bacia i piedi al sovrano, e fermandosi si fa indietro quattro passi per rinnovare unitamente coll' adunanza l'usata prostrazione (2).

(TERMINATO IL TRIPUDIO, COMINCIANO CLI ONORI FUNEBRI.) Tanto tripudio va nel giorno

(2) In questa solemnità conosciuta sotto il nome di Biat fino ad Osmano I, fondatore della monarchia ottomana si usava dal sovrano presentare ai più ragguardevoli ufficiali piegati a terra con un giuocchio una tazza di latte acido.

<sup>(1)</sup> In tale congiuntura e quando monta a cavallo e quando ne scende uno degli uscieri, a cui rispondono per coro tutti gli altri, recita la preghiera: conservi Iddio i giorni dell' Imperatore nostro padrone.

stesso a terminare cogli onori funebri del predecessore defunto; comandando la legge, atteso il fervente clima, di seppellire prontamente i morti. Perciò i diversi ordini si formano nel serraglio. Una volta la corte prendeva il lutto per tre giorni; e ognuno vestivasi di cambellotto nero e bruno col lato destro del turbante velato di mussolua nera, ma dopo l'assassinio di Osmano Ile e di Ibraim I più non s'usa. Gli Eunuchi neri preceduti dal loro capo trasportano il morto alla porta detta Hearem-Capoussi; d'onde i Baltadji lo portano in una tenda innalzata sotto il peristilio vicino; ivi si recano i tre principali capi de' Giannizzeri per esaminare se il corpo è realmente privo di vitalità : dietro questi vengono il gran Visir e il Musti seguito dai membri del divano. I due elemosinieri lavano il cadavere con acqua saponata, e lo profumano con legno d' aloè, ambra grigia e altri aromi : poscia vien posto avanti la porta Felicità; il Mufti presiede alle preci funebri assistendovi il Sultano dalla porta della sala del trono. Adempiuti tai doveri di religione, il convoglio s'invia verso la seconda porta del serraglio.

(Quali sono.) Il feretro avendo in cima un unberence con pennacchio nero coperto d'un velo rero consecrato alla Mecca, con sopra ricamativi alcuni versetti dal cour' anno, viene accompagnato ad ambi i lati dal gran Visir, dal Musit e dai più cospicui personaggi che vi tengono sopra la mano fino alla suddetta porta, dove essi montano a cavallo. Nel, convoglio non ha più parte come una volta il nuovo Sultano; ma oltre i già indiati si annoverano i Capoudgi-Baschi, i principaligraduati civili e militari, gli Dulemi, il grando

ammiraglio, i ministri e segretarii di stato, indi il Kislar-Agà alla testa dei cantori del serraglio e i sacerdoti delle moschee imperiali, i quali salmeggiano in tuono lugubre. Intorno al feretro che vien portato dai Baltadji, cambiandosi, a vicenda colle mani alzate a livello della propria testa, si vede tutto il loro corpo; innanzi, a piedi camminano, tenendo un incensiere d'oro, ove arde legno d' aloè, cioè il segretario del Kislar-Agà e l'amministratore della moschea destinata a ricevere le spoglie mortali del sovrano; mentre il tesoriere degli Eunnchi neri va gettando al popolo alcune monete d'argento. Entrando nella corte della moschea quei che scortano il convoglio formano una doppia ala per salutare il gran Visir e il Mufti, che smontano da cavallo in faccia al mausoleo, e vanuo essi pura a piedi innanzi al feretro insieme col grande ammiraglio e il Kislar-Agu. Prima della sepoltura il Mufti e il capo degli Emiri recitano una breve preghiera e dirigono una specie d'esortazione al morto (1).

(CONFERMA DEI MAGISTRATI NEI LORO IMPIEGIII.) Dato passo alle malinconie, il primo ministro entra nella sua casa per inconunciare un altra cerimonia che è di confermare nei loro impieghi e adornare di vesti di onore i magistrati dello stato. Il Mufti solamente e il grande ammiraglio, e i due Kaziaskers, e l'Istambolcadi, e il capo Emiro sono aumessi nella sala di udienza, ove avanti al primo sunnominato vien deposta, involta in un serico tessuto, una pelliccia di zibellino, la

<sup>(1)</sup> Nel funerale di Amurat IV furon condotti imanzi al feretro con le selle a rovescio tre cavalli da lui cavalcati nelle spedizioni contro i Persi.

quale vien rimessa insieme con un cavallo bardato alle persone del suo seguito. Partito quello, di una simile pelliccia vengono rivestiti il grande ammiraglio, poi i quattro altri per ordine di diguità. Ritirati anche questi, il gran Visir accompagnato dai suoi officiali passa nella sala del divano per ricevervi, assiso sopra una sedia eminentel, le riverenze dei ministri, dei generali e degli altri personaggi che in sua presenza furono decorati del Caffettano, e da ultimo una lista che gli è presentata dal gran cerimoniere. Comparso il di vegnente, ecco cinquanta gran bacili carichi di vasi di porcellana con frutti, e di boccette di cristallo con fiori che il gran Visir manda al novello imperatore: e questi di sua propria mano verso il mezzogiorno gli indirizza la prima lettera missiva Kaiti-Scherif. Per la qual cosa radunansi nella sala d'udienza del gran Visir i membri componenti il supremo consiglio, toltone gli Oulemi: il gran cerimoniere introduce l'uffiziale del serraglio che in una mano alzata alla sua testa tiene la lettera imperiale entro un fazzoletto sigillato; sorgono gli astanti; e il gran Visir va in mezzo alla sala, la riceve, se la mette alla bocca e alla fronte, l'apre e la rimette al Reis-Efendi che la legge ad alta voce. La lettera contiene la conferma del gran Visirato, l'enumerazione de' suoi attributi, un esortazione all' adempimento fedele dei suoi doveri, e un'assicurazione della costante benevolenza dal canto del sovrano. Il messaggero apportatore è onorato della pelliccia di zibellino, bacia la veste del gran Visir e passa in un altra stanza; tutti i personaggi presenti fanno le loro congratulazioni: poco dopo il gran Visir consegna al messaggero stesso la risposta secondo le formole consuete, esprimente

.

le repliche di zelo e di devozione e i vivi desidecti per la salute del monarca: e l'uffiziale vien congedato col riportare un ricco Caffettano e un plico di quattrocento o cinquecento ducati.

(MONOGRAMMA DEL SULTANO A CHI AFFIDATO. ) Il primo pensiero del novello Sultano e la composizione del suo monogramma in cui entra anche il nome del pacire. Varii modelli ne sono com messi dal gran Visir, e il monarca sceglie quello che più gli piace: il modello favorito serve poi a insignire tutti gli atti emanati dal trono; il monogramma disegnato con inchiostro a diversi colori e talora in oro fregia l'interno dei pubblici edificii, dei vascelli da guerra e delle case degli aderenti al servigio dello stato, nella gnisa stessa che si pratica nell' Europa colle arme o coi ritratti del regnante, e vedesi egualmente improntato sulle monete. Uno di forma quadra rimane presso il Sultano, gli altri rotondi sono affidati uno al gran Visir, un altro alla gran maestra dell' harem e un terzo all' ufficiale detto Cass-Odia-Buschi. Al domani se ne fa la consegnazione al gran Visir con certo apparato. Portasi egli al serraglio accompagnato dal Muffi, dai ministri e segretarii di stato, e unitamente al Mufit viene introdotto nella sala del trono ed iviriceve dal suo signore e bacia rispettosamente il sigillo imperiale porgendo voti al cielo per la prosperità e gloria del medesimo. Così il monarca autentica e la confidenza e l' esercizio dell' autorità al sno primo ministro. L' nso ne è antichissimo in oriente. Il gran Visir porta indosso il detto sigillo in una piccola borsa sospesa a una catena d'oro, e se ne serve per sigillare le memorie che dirige al trono. Sul finir dell' udienza ecco il gran Visir vestito d' una pelliccia di zibellino ammantata di raso bianco r sopra questa un Caffettano di stoffa d'oro, e il Musti di una veste di drappo bianco soderata di zibellino: l'uno e l'altro sono regalati di un eavallo superbamente bardato; indi il gran Visir avendo alla sinistra il Musti se ne torna al suo palazzo in mezzo ai peich e solachi e tra lo strepito della sua musica e di quella del serraglio, e mentre che per suo ordine son distribuiti ai ministri e agli uffiziali della Porta i soliti Cassine di ciascun gran Visir.

(NON SI DA PIU' GRATIFICAZIONE ALLE TRUPPE.) Una volta in siffatta occasione usavasi accordare alle truppe una gratificazione proporzionata per gradi e per classi, e si narra che il primo a darne l'esempio sia stato Bajazet II, onde calmare i Giannizzeri ch' cransi rivoltati alla morte di Maometto II, suo padre; e la cosa prese tal piede che per quanto altri Sultani e nominatamente Selim II, tentassero di sollevare l'impero da un peso che ordinariamente ascendeva a due milioni di piastre, l'esito non corrispose mai ai loro tentativi. Così pure i principi che succedevano a un sultano deposto non potevano dispensarsi dall'aumentare di due o tre aspri la paga ai soldati, e dal regalare il gran Visir, l' Agà dei Giannizzeri, il Mufti, e via discorrendo tutti gli altri capi militari e civili. La guerra malaugurata del 1774 colla Russia, le truppe in quella impegnate e l'erario esausto offrirono finalmente ad Abdul-Amid, che allora sali sul trono, l'opportunità favorevole per troncare le invalse liberalità e agevole fu l'initarlo ai la figa ballita et election successori.

(QUANDO IL NOVELLO IMPERATORE CINCE LA SPA-

DA.) It Saltano nel quinto giorno della sua inaugrazione cinge la spada imperiale, conforme alla cerimonia ora osservata qual sacra, e incominciata da Maometto II in memoria della seoperta supposta miracolosa della tomba di Ebu-Eroub venerato siccome un gran santo. All' alba del giorno nella prima corte del serraglio radunansi i differenti ordini dello stato pronti a corteggiare il Sultano, I pubblici commissarii fanno far largo, precedono il gran Visir e il Mufti, dopo loro viene la famiglia del regnante, indi compajono trentadue cavalli di maneggio con magnifiche gualdrappe, dodici dei quali portano scudi tempestati d'oro e di pietre. La bellezza di tali cavalli, la ricchezza del vestire dei primarii personaggi, l'imponente mostra delle guardie del corpo, lo sfoggio abbagliante in ogni genere di corredo ti mettono sott' occhio quanta sia la magnificenza orientale. Fra gli altri meritano di esser notati due uffiziali che sostengono colle mani ciasenno un turbante imperiale fregiato di piume preziose cui vanno alternativamente inclinando verso il popolo che divoto corrisponde con una profonda riverenza, un terzo che porta lo sgabello, e un altro che porta appesa alla cima d'un bastone una brocca piena di acqua, già da noi altrove descritti. Tanto treno, regnando un perfetto silenzio, sfila a traverso di due lunghissime ale di Giannizzeri: è vietato ogni applanso; tutt'al più di quando in quando odonsi sclamare le femmine maschallah, voce di gioja, o sommessamente pregare per la prosperità del monarca. Questi colla destra sul petto appena appena volge la testa o gli occhida una banda e dall' altra per salutare i militari che sono di fronte alle due ale: i Giannizzeri abbassano la testa verso la spalla quasi in atto di dedicarla alla spada del sovrano. Il suo tesoricre intanto e il luogotenente del Kızlar-Agit gettano

pugni di monete d'argento al populo.

Nel passare lungo le antiche caserme dei Giannizzeri il principe si ferma un istante per ricevere la coppa di scherbet, la quale dal capo in secondo della sessantunesima compagnia vien presentato al Silihdar-Agit, e da questo al Sultano che l'accosta alle labbra; il Silihdar-Agà nel riconsagnarla a quello da cui l' ha ricevuta vi lascia cader dentro due o tre pizzichi di ducati: in questo mezzo un uffiziale subalterno della medesima compagnia porge ugualmente al Kizlar-Agit una coppa della stessa bevanda, e ciò fatto l' Oda-Baschi svena tre montoni offrendo le sue preghiere per la conser vazione del monarca. Egli poi all' avvicinarsi alla moschea fondata da Maometto II smonta da cavallo, entra nel mausoleo di quell'antenato, e vi fa divote preci in memoria del conquistatore di Costantinopoli e dell'institutore di tale solennità: qui da una fila di uffiziali del suo corteggio messisi a piedi è complimentato con una prostrazione; indi egli traversa la corte della cappella appoggiato alle braccia del gran Visir e dell' Agu dei Giannizzeri: nella sua andata è preceduto dal maresciallo di corte e dall'amministratore del tempio portanti riascuno un braciere su cui arde dell' aloè: entrati questi nella cappella e fatte alcone preci, il Mufti e il capo degli Emiri assistiti dal gran Visir, dal generale dei giannizzeri e dal Silihdar-Agu cingono al principe la sciabola imperiale: intanto che sotto le mura esteriori del tempio cadono immolati cinquanta montoni.

( IL GRAN VASIA RICEYE UN PUONALE REUN COL-

TELLO ) Il pono giorno dell' ascensione al trono un; grande della staffa porta al gran Visir una seconda lettera del Sultano sulla tempra della prima e una pelliccia di zibellino con un pugnale e un coltello smaltati di pietre: lo stesso grande gli mette in dosso la pell'ccia, e in cintura quei due strumenti; a quell' atto un gruppo di Tchavouschs, guardie del serraglio, ripetono i loro applausi. Il ministro levato in piedi rompe il sigillo alla lettera e con essa si tocca la bocca e la fronte, la dà a leggere al Reis Efendi, e gli ordina di stenderne la risposta: intanto venti persone componenti il seguito del Rekiabdar-Agà ricevono un Caffettano e cinquecento piastre a testa. Vien poi il Reis-Efendi colla risposta del gran Visir in un panno di mussolina, la quale è dallo stesso, standosi pure in piedi, sigillata col suggello imperiale di cui è depositario; il Rokiabdar-Agà vieninfine riminerato di un pacchetto di mille ducati e d'un cavallo superbamente bardato su cui cavalĉa al serraglio.

(IL SULTANO INVITATO DAL CRAN VISIR) L'uso vuole che nelle prime settimane del suo
regno il novello Sultano si porti a pranzare
una volta alla casa del gran Visir, dove pranza
solo servito da'snoi ufficiali, non permettendo
l'etichetta che persona alcuna sedita a mensa con
lui; lo stesso gran Visir non si fa vedere che un
momento prima e un momento dopo il pasto.
Simile onore costerà all'onorato un cento mila
piastre in tanti regali al sovrano e a quei del seguito. Oltre quella occasione il Sultano non fa si
solenne comparsa altro che nelle feste del Begram
e nell'aquiversario della nascita di Maometto; e
poche aono le divessità delle cerimonie di uso in

queste circostanze delle quali intendiamo fare un breve cenno.

( ORA DELLA FESTA DEL BEIRAM. ) Alla mezzanotte precedente alla prin.a. festa del Bey rum il Sultano, dopo avere a lungo orato nella sua cappella, si abbiglia cogli ornamenti imperiali, e riceve gli omaggi dei principali personaggi della sua casa, quindi due ore innanzi alla levata del sole gli ordini tutti dello stato si radunano ciascuno nei luoghi assegnati negli atrii del palazzo: all' alba del giorno si fa da essi una preghiera in comune sotto la presenza dello Iman di santa Sofia, Dopo ciò il gran Visir sedito nella sala del divano riceve ; le congratulazioni da tutti gli ordini, tranne quello degli Ulemi: secondo la regola prescritta i varii corpi d' utficiali civili e militari vanno a schierarsi nel secondo cortile del serraglio, ove il sovrano posto nel trono davanti alla porta Felicità riceve i loro omaggi come nella sua inaugurazione, a riserva che nel Berram la musica è tutta militare : tal cerimonia è nomata Muarede o complimento della festa. Levandosi dal trono passa in gran pempa a ina delle moschee imperiali, e per lo piu la eletla e quella detta del Sultano Acmet, perche la pazzia dell' Ippodromo offre maggior comodo per i tanti cavalli del corteggio. Nel resto, fuorchè in tal festa non interviene Ulema alcuno; si segue il rilo stesso praticato nel cingere la spada.

(Secondo Beyram.) Colle stesse cerimonie sessanta giorni dopo si celebra la festa dei sacrifici ossia del secondo Berram in cui il Sultano al ritorno della moschea pratica un atto religioso obbligante in tal giorno i Maoinettani tutti. Standosi egli sotto una, lenda piantata vicino alla Khass-Oda si vede con-

durre dagli Eunuchi bianchi dicci becchi nelle fronti fregiati di pinme tremolanti di pietre: mentre il porta-spada tien ferma la vittima, il maggiordamo presenta al sovrano in un bacile d' argento quattro scimitarre con manichi coperti di innissolina, il principe stesso ne svena due o tre . si leva l'arnione al primo immolato e si fa cuocere alla graticola, il sovrano ne gusta una porzione recitando alcune preghiere. Quei che avanzano con l'aggiunta di altri venti vengono sacrificati nei due giorni seguenti da qualche officiale di camera per espressa commissione del Sultano, mediante la quale ei crede tutto a se appropriare il merito di tale religiosa azione. Le carni delle vittime insieme con abbondanti limosine sono distribuite ai poveri, A chiunque della casa del Sultano è interdetto far sacrificii nello interno del serraglio.

(FESTA ANNIVERSARIA PER LA NASCITA DI MAO-METTO.) Con minor pompa e celebrato l'appiversario natalizio di Maometto: il principe si porta alla moschea accompagnato dai soli ufficiali della sua casa, gli altri grandi vi vanno separatamente.

(QUANDO IL SULTANO VA ALL'UFFIZIATURA.) Tutti i venerdi il Sultano interviene all' ufficiatura divina in una moschea della capitale. Una volta vi andava scortato dai primarii magistrati , ma dopo Ibraim I tal costume fu trascurato, e al presente il seguono soltanto quei della sua casa. Le strade per ove passa son listate di Giannizzeri: stanno ad accoglierlo vicino all' ingresso l' Agu dei Giannizzeri e l'amministratore della mochea con bracieri d'oro olezzanti di profium d'aloè, il primo innanzi entrarvi gli cava gli stivali se è la prima volta che adempie un tal dovere, s'acquista un bel pugnale guarnito di pie-

tre. Il Sultano poi appoggiato alle braccia di lui e del Silihdar-Agu ascende nella sua tribuna, la quale per cura dell' amministratore trova adorna di dodici gran vasi colmi di fiori e frutta che il Sultano manda in dono alle Cadine e alle Sultane. In tal circostanza il principe suol tenere qualche discorso coll' Agà dei Giannizzeri, a cui poi tocca, dopo avergli di nuovo fuori della moschea calzati gli stivali, di avviarsi a'fianchi dell' amministrature innanzi al cavallo del suo Signore coi nominati bracieri, finchè non è loro accennato di fermarsi. Il detto Agu allora bacia la veste del Kizlar-Agà sottentrato nel seguito del Monarca, e indi l' Agit stesso passa dal gran Visir, di cui se brama conservarsi la grazia, bisogna che gli comunichi il colloquio avuto col principe nella moschea. Le altre solennità religiose, cioè di quando consegna i danari per la Mecca e per Medina, e di quando benedice l'acqua coll'immergervi nu pez-20 della veste del Profeta, si celebrano nell'interno del serraglio.

(IN ALTRI TEMPI IL SULTANO È INACCESSIBILE.)

Ruori delle predette solemità il Sultano orusai non si
lascia più vedere në dall' intera sua corte në dai pubblici magistrati. Altre volte interveniva al consiglio, si
abboccava coi ministri e ammettevali talora anche
alla sua mensa; ma succeduto Selim II, il primo
nella serie dei principi Ottonani che si diede a
vivere confinato nell' interno del serraglio, tutti
gli altri venuti da poi immagiaandosi, essere più
decoroso alla loro maestà, ne imitranon l'esempio col rendersi inaccessibili; ciò che non di poco
accrebbe il potere del gran Visir. Tuttavia questo
medicsimo potente utinistro sia per far la corte al
monarca, sia per parlare d'affari ha dnopo aspet-

Cost. Europa

tare un mandato speciale. L'ammissione nomata Rèkido o staffa rammenta il tempo in cui i capi dell'impero passavano per lo più la lor vita cavallo: e staffa imperiale corrisponde all'espressione a' piedi del trono; cosicche i ministri nei loro rapporti, e nelle loro suppliche i privati a indicare il sovrano non usano che il termine di stoffa.

(Quando da udienza in palazzo. ) Nel primo dell' anno, nelle due feste del Beyram, nella partenza per la villeggiatura e nel ritorno al serraglio del regnante il gran Visir vien ammesso all' udienza, e sempre merce d'un ordine imperiale. Accompagnato dal Mufit che va a levarlo al suo albergo, e preceduto dai ministri e ufficiali della Porta si reca il gran Visir al palazzo, smonta da cavallo all'entrata del secondo cortile che traversa a piedi: presso la porta Fe-'licità s'avviano innanzi a loro il Kizlar agà e il Silihdar-Agà seguiti dai primi Agà dell' interno e dai principali Eunuchi: amendue entrano nella sala di ndienza condotti a braccia da due di quegli ufficiali, il gran Visir fa tre prostrazioni, c s' inginocchia per baciare i piedi al sovrano, ma questi cerca sviarnelo coprendolo colla sua veste. e il Mifti s'accosta per baciargli la veste al petto, ma invece ei gli presenta la palma della mano, distinzione usate al capo soltanto della legge. I due vicarii a un segno del monarca si adagiano sopra piccoli tappeti. Pochi momenti e l'udienza è sbrigata, quando non occorrono affari. Il Sultano chiama il Mufti suo maestro, e suo ajo o Basciii il gran Visir, ovvero padre se è assai vecchio.

( UDIENZA STRAGRDINARIA. ) Se occorrono affari di grande importanza, si chiama il gran Visir colle accennate formalità ad unh straordinaria ne dienz; ma siccome; questa, tiene fattenti e sospesi gli animi, si ama meglio, invitario, a venue, incognito. Qualunque sia il favore di eni godono; i gran Visir, non vanno mai la simili indienze, senza un erto qual cattivo presentimento, giacche tante volte l'esser chiamati al serraglio fu lo stesso, che essere o osiliati lo tracidati. Il grànde anmuraglio; 'Agà dei Giannizzeri e il due Caziascken nei soli giorni del divano sono ammessi alla presenza del sovrano, e il gran tesoriere soltanto tre volte l'anno, quando si dispensa la paga ai soldativa; 'mano, quando si dispensa la paga ai soldativa;' mano, quando si dispensa la paga ai soldativa.

( TACRIR O TELKISS CHE SIANO. ) Ogni ministero dirige i suoi rapporti al gran Visir, l'unica persona che riferisca al Sultano gli affari in memorie: chiamate o Tacrir o Telkiss; conforme la natura di essi Le prime riguardano gli affari correnti; il ministro vin espone i fatti, lascia traspirare il suo sentimento, e invoca i provvedimenti del sovrano ; se la cosa vien agitata nei consiglio, annunzia soltanto qual deliberazione è stata presa. I Telkiss servono per oggetti già compresi nella legge, nelle ordinanze e nell' uso, ma che richiedono l'approvazione sovrana per l'eseguimento: talvolta non contengono consulta veruna. Col nome di Telkiss; s' indicani pure le lettere di congratulazione e di condoglianza, cui i in certe cirnostanze, dall'etichetta di corte volute, scrive il gran Visir al Sultano. Non sono in esse risparmiate ne le ampollosità anè le metafore e le sentenze, ne i titoli sul soprascritto al maestosissimo, clementissimo a formidabilissimo de grandissia mo e potentissimo sovrano, mio benefattore, signore epadrone; ne mancano nel testo gli attributi di ombra di Dio sulla terra, di vicario del santo

Profeta e simili gia da noi altrove friferiti. Se la lettera è congratulatoria per qualche felice ventura già tutto è merito del monarca; se al contrario, sono i decreti immutabili del destino : è un castigo del cielo mandato per i peccati della nazione, un avvertimento per destarla dal suo colpevole letargo, per eccitaria a una più esatta osservanza dell' islamismo. Ai rapporti del Mufti e dei ministri di finanza al gran Visir inviati per gli 'affari correnti si dà egualmente il nome di Telkiss; i Telkiss del primo chiusi in borse di raso verde sono i soli che il gran Visir accompagnandoli co' suoi in borse di raso bianco fa avere al sovrano, il quale a tenore dell'esposto emana quindi i suoi ordini o i così detti Kattischeriff, cioè scritti augusti, improntati colla reale cifra. Ove gli scritti augusti contengono ordini precisi, portano in fronte le parole dalla mano imperiale segnate: Mudiibindie-Amel Olouna, sia fatto secondo egli ordina, se nomine ad impieghi invece di Amèl mette Tordiih, ossia conferito.

(SUPPLICHE RIMESSE AL GRAN VISIR.) Al vedere che allorquando esce in pubblico il Sultano è lecito presentargli suppliche o memoriali, par naturale, l'inmaginarsi che facil sia il portargli a notizia le angherie che possono commettere e il primo ministro e gli altri magistrati; ma ciò è falso: i memoriali sono ricevuti per formalità e rimandatti al gran Visir perchè gli esamini e ne faccia la dovuta giustizia; quali provvidenze si deono aspettare da siffatto procedere quelli, che han tovcato sul vivo certe persone? Altre volte solevano i supplicanti col memoriale in mano ardere qualche ciocca de' capelli della lor testa per fare intendere che erau vittime dell' oppressione; ma

ormai si pensò di tugliere alla vista del Monarca

uno spettacolo si poco gradevole.

Usciam ora dall'interno dell' harem per seguire il Sultano che va nell' appartamento detto Mabein, il quale è un padiglione con varie stanze contiguo da un lato all' barem, e dall'altro all' abitazione delle persone a quivi servirlo obbligate . cioè il Kizlar-Agà, il Khass Oda-Baschi, il capo dei muti, dodici ufficiali della prima compagnia e alcuni delle tre altre, detti perciò Mabeindjisi; nissun altro ha l'accesso in questo luogo, fuorche nei giorni di cerimonia, in cui sono ammessi altri personaggi.

( IL SULTANO NELL' APPARTAMENTO DETTO MA-BEIN. ) Il Silihdar-Agà porta il casse al Sultano e il Tchocadar-Agà lo scherbet in un vaso di porcellana poggiato in palmo di mano velato di mussolina ricamata in oro (1). Qualunque volta il principe chiede a bere, ecco dal fondo della stan-23, ove stanno essi schierati colle mani ginnte in cintura, sbucar tutti in una volta, affrettarsi a cercar nell'anticamera la tazza, e poscia che ha egli bevuto, fare una riverenza colla destra verso terra, e riprendere il loro posto. Pranza alle undici ore; la mensa è un vassojo d'argento o di vermiglia posto sopra uno sgabello coperto di velluto verde a ricami d'oro preparato in un angolo del sofa ove siede. Il siniscalco ad una ad una diipone le vivande in piatti di porcellana, poiche vieundo la legge il vasellame d'oro e d'argente, asmi rare volte occorre che se ne faccia uso (a).

(2) Bajazet II bramoso di avere un vasellame di quei fi-

<sup>(1)</sup> Quando davansi le feste dal gran Signore ai grandi dell'impero ed in eui erano ammussi a sedere alla tavola, tocon sempre ad alcuno dei ministri a porgergli la tazza.

Con un ginocchio a terra e col deatro braccio tratto fuori dalla manica il Silihdar-Agia tuncia, accomoda fe vivande, intanto che il Rekiabdar-Agia ritto sul sofa agirando un ventaglio di piume ne discaccia gl'insetti importani. Nello spazio, di tra quarti d'ora vanno e vengono una sessantina di piatti, e compajono in ultimo il pilao, e possia una bevanda dolce composta del sugo di varii frutti Krioscab. Dal banchetto non va mai disgiunta la musica.

IL SULTANO AI KIOSCHES.) A quando a quando il principe va a passare la giornata in uno dei Kioschks i quali sorgendo sulle rive del Bosforo e della Propontide in nunero di ottanta abbellano i giardini del serraglio. Benche soglia per lo più andare per acqua a questi luoghi di diporto, consérva tuttora il nome di Binisch, o cavalcata. Mirasi alfora un gruppo di venti barche differenti e per la grandezza e l'eleganza della forma solcare il liquido elemento con un movimento di remi a battuta. Una va innanzi a fare sgombrare il mare dai battelli de' privati : un' altra porta il Dulbend-Agit tenente un turbante che al solito va inchinandolo da una parte e dall' altra: in un'altra, a ventisei remi precedono il secondo scudiere e il marescialto alle due barche imperiali l' una colla prora curva , il altra a becco di rondine; uella prima sta il Sultano sotto un baldacchino di drappo scarlatto con frangie d'oro e coi pomi in alto d'argento dorato: innanzi a lui son collocati i tre primi ufficiali della camera: il Bostandji-Baschi tiene il timone, nel centro della barca

ni metalli, ordinò che prima di tutto servisse per un pranzo nella corte del serraglio imbandito a un grau numero di poveri.

restano i due capi dei Tchocadars, ed il Khasseki-Agù alla prora: nella seconda navigano l' Iman del serraglio e parecchi ufficiali, uno di essi sul davanti è l'altre volte descritto colla brocca legata al bastone, e in questa seconda appunto si imbarca il principe nel ritorno. Iudi vien quella a ventiquattro, remi contenente il Kizlar-Agà e il Mazienedar-Agà. Le altre a quattordici remi sono guidate dai Bostandji, toltone le sei ultime che il sono dai galeotti dell' ammiragliato: ciò che da un risalto singolare al corteggio.

( DIVERTIMENTI DEL TOMAC E DEL DIRID. ) La fermata del Sultano al Kiose dura dalle dieci del mattino fino al tramontar del sole, e in tale in-tervallo ei si diverte a vedere due spettacoli l'uno detto il Tomac, l'altro il Djurid. Parecchi de più giovani ufficiali e paggi ora si sfidano, a battaglia armati di una striscia di cuojo che termina in una palla di lana Tomac: ora cavalcando focosi destrieri d.visi in due bande s'avventano l'uno contra l'altro scagliando giavellotti senza ferro Djirid. (1). Vi si vedono altresi lottatori nudi fino alla cintura e il corpo unti d'olio dar prove di coraggio e sveltezza nell'affrontarsi, corse a piedi o a cavallo, salti sulla corda, e molli danze eseguite da giovani ballerine Greche. Da Acmet III in poi simili divertimenti si rinnovano totti i lunedi e giovedì durante l'amena stagione.

<sup>(1)</sup> Quei che si esercitano a lauciare il Djirid che saranno n dugento si chiamano Djindi: si dividono in due bande Bamiadji, e Lakhanadji tra cui regna una forte tivalità: un unana ne manifene il gran Visir, e un dato numero cia-sun governator di provincia. Nel resto il Djirid è il diverimento favorito dei giovani e dei signori, spesso finisce con pargimento di sangue, e in particolare il gran Visio Izad Moammed Bascia spedito nel 1799 contro i Francesi 1 1 Egito, aveva perduto un occhio ferito dal Djirid.

( UDIENZA ALL' AMMIRAGLIO. ) Dall' etichetta sono prescritti i Binisch eziandio per le feste del Berram, e quando si da udienza al grande ammiraglio tanto al suo partire colla flotta per l'Arcipelago, quanto al suo tornare nella capitale. La cerimonia segue nel Kiosk vicino all' estremità del serraglio. Il capitano Bascià vi va nella sua barca di cerimonia, è incontrato sulla spiaggia dai due marescialli di corte e dal Bostandji-Baschi che lo conducono alla tenda del Kizlar-Agà, ove trova il gran Visir e il Muftì. Questi tre primi cospicui personaggi vestiti di pelli di zibellino vengono introdotti nel Kiosk del Sultano, che se ne sta assiso sul trono circondato dai principali Eunuchi neri e da ufficiali della prima compagnia. Il rimanente della sua corte e una porzione della sua milizia tiensi schierata lungo il muro a destra e a sinistra del padiglione. I tre vice ammiragli, Capoudana, Padrona e Reala, come pure i Ber comandanti delle galee s' arrestano in qualche distanza. Ornato del caffettano dal gran cerimoniere ciascun di essi in mezzo a due ufficiali del serraglio s' avanza fino a una linea indicata da una piccola colonna marmorea, si prostra innanzi al monarca, e poi si ritira. Il gran Visir diritto in faccia al trono tra il Musti e il capitan Bascià va nominando gli ufficiali di mano in mano che si presentano. La flottiglia pavesata saluta il monarca sparando le artiglierie.

(IL SULTANO INCOGNITO GIAA PER LA CITTA')
Spesso il principe con ufficiali travestiti, alcuni
de'quali lo precedono e alcuni gli camminano a
fianchi ealtri di dietro, incognito gira per la città
a cavallo. Tali gite tendono a verificare se giusti
5000 o falsi i pesi e le misure dei mercanti, so

ingannano nel prezzo, se sani sono i cominestibili esposti in vendita: se alcuno è colto in doto vien (tosto arrestato e sull'atto messo a morte, giacche un carnefice non manca mai di seguire il principe alla lontana. Le stesse prime volte che il novello monarca fa di questi giri incognito, anthe per piccole mancanze in materia di buon ordine fa troncare a questo o a quello la testa, affine di ingerire un certo terrore col dar esempio di severità , onde nasce che i cittadini tremino quand' egli passa fra loro. Nè alcuno può accorgersi che egli giri la città sempre per lo stesso fine, usando di portarsi a visitare incognito egualmente e le Sultane maritate, e il gran Visir, e il Mufti e il capitan Bascia, e qualche signore suo amico. Allora si ferma a pranzo in loro casa, ove, fuorche non siano Sultane, secondo lo svile consueto pranza solo servito dalle figlie o dalle più strette parenti dell'ospite.

( RENDITE DEL SULTANO. ) Le rendite del Sultano, computate insieme le stabili e le fortuite, ammonteranno a dieci o dodici milioni di piastre, provenienti dai beni demaniali, parte economicamente amministrati e parte dati a fitto annuale o vitalizio: dalle produzioni dei parchi e giardini imperiali appaltati per la somma di un cento mila piastre; da un'altra di cinquanta mila piastre la quale si ricava dal fitto delle legna e delle foreste: dalla contribuzione dei Voinouks che ammouterà a dugento novanta mila piastre : da un'anticipazione di trecento mila piastre presa sul tributo dell' Egitto. Le rendite instabili ridondano dal diritto di zecca . dalla vendita delle cariche più lucrative, dai doni che in varie epoche dell'aono deono fare i grandi dell'impero, dai pro-

venti di parte delle miniere, dal bottino fatto in guerra, dalle cose trovate, dalle multe che per ischivare l'esilio o la morte pagano i magistrati, e dalle confiscazioni ormai di molto aumentate. Perciocchè sotto i primi monarchi Ottomani il fisco non s'appropriava conformemente alla legge che i beni de'rei di stato, ma a poco a poco allungò la mano anche sui beni di quelli che muojono nei pubblici impieghi. E la cosa prese piede fermo nel 1729, allorche con suo precetto il Mufti Behdje-Abdullah autorizzo le usurpazioni d'Ahmed III, che, esauste le finanze pei rovesci sofferti, divenne avido di denaro. La ragione su cui fondossi il Mufti, era appoggiata a quel principio comune fra i Maomettani , che ogni persona in grado pubblico è uno schiavo politico del principe, il quale del pari che un padrone di uno schiavo civile, rimane padrone di quanto il suo schiavo possiede. Per questa massima il Sultano è stimato essere l'erede universale e legittimo di chiunque muore nel pubblico impiego. Ad eccezione dei Giannizzeri e degli Oulemi, gli stessi Emiri, i discendenti stessi del Profeta non vanno esenti dal fisco. Sicchè se muore uno in posto, uo ordine del Defterdar ne fa imporre alla casa i sigilli, il gran Visir ragguaglia dell' occorrente il Sultano, e questi, se il morto non ha più che un gran merito pe' suoi lunghi servigii e per condotta irreprensibile, se ne dichiara erede; quei della famiglia che hanno forti protezioni ottengono per grazia qualche porzione dell' eredità, e così pure per compassione se'ne rilascia una parte ai creditori che con replicate istanze e raccomandazioni han sapnto far valere le loro ragioni. Ciò non o-stante fatto l'inventario dei beni del defunto, si

vendono essi all' incanto nella camera del tesoro al serraglio. Nelle provincie spetta ai Bascitì il sequestrare i beni lasciati dai magistrati, e i sostituti si rendono mallevadori, in faccia al fisco, dei beni dei Bascitì che muojono o cadono in disgrazia. Il giudice del luogo vi mette il sigillo, e commissarii spediti immediatamente dalla capitale ne vanno al possesso, li vendono all' incanto, e ne versano il prezzo ricavato negli, scrigni del principe. Anzi dopo Mahmoud I il fisco s'appropria pur anco l'eredità dei privati siano Maomettani, sian sudditi tributarii ove lascino una fortuna che sia riputata eccedere la loro condizione.

( POTERE ASSOLUTO DEL SULTANO SULLE SOSTAN. ZE DI QUEI CHE SONO IN IMPIEGO. \ Il Sulrano adunque gode un potere assoluto sulla vita e sulle sostanze di quelli che sono al suo servigio, e nella sua qualità di magistrato supremo esercita il diritto di giudicare da sè gli agenti della sua auto-rita, e di punirli a suo arbitrio. In 'tult' altro il suo volere è subordinato alla legge religiosa, al costume e ai pregiudizii nazionali; avendo la legge, Schery, le cui disposizioni immutabili sono , stabilite le regole generali pel governo, comunque alla prudenza del Sovrano sia concesso il modificarle in qualche maniera a tenore delle circostanze. Nei casi dalle costituzioni non preveduti si ricorre alla pratica o al costume o al volere del Monarca. Come successore dei Califfi egli in se riunisce il sacerdozio e l'imperio, onde ha due vicarii, il gran Visir e il Mufit.

de la prima en en

## DEL GRAN VISIR.

( CHE SIANO I GRAN VISIR.) Il titolo di Visir, in Arabo coadjutore, fu nel 750 creato dal fondatore della dinastia degli Abassidi Abdul-Ullah-Seffah, che lo conferi al suo primo ministro Ebu · Selimeh-Ul-Hallal, essendo i ministri dei due primi Sultani Ottomani nominati semplicemente Vekils, o mandatarii. Nel 1370 fu da Mourad I dato il detto titolo a Dienderi-Cara-Khalil, il cui figlio e successore Alì-Paschà nel 1386 ebbe poi quello di gran Visir, Vezir-Azum, e così di padre in figlio nella stessa generazione per quasi un secolo passò quella dignità occupata in origine da Djenderi. Morto nel 146 l'ultimo Khalil-Pascha parve a Maometto II non conveniente la concentrazione dei poteri nelle mani di un solo ministro, e ne meditó la soppressione, ma la ristabili dopo otto mesi. Lo stesso pensiero venne anche a Selim I, ed egli pur non passati nove mesi li ristabili. I Visir che più a lungo durarono in carica, furono Frenk-Ibrahim per tredici anni sotto Solimano, Rustem genero del suddetto sovrano per quindici anni, Tavil-Mohammed in tutto il regno di Selini e parte di quello di Mourad III, i Kupruli, padre e figlio per venti anni compresa la turbolenta minorità di Mohammed IV. Tutti gli altri dopo non contarono più di due o tre anni di gran Visirato; cosicchè dal 1370 fino al 1789, in cui ascese sul trono Selim III, si annoverano 178 Visir.

(A CHI CONFERIVASI IL GRAN VISIRATO.) Posto si eminente, tempo fa, non si conferiva che



a qualche ragguardevole membro del divano, e comunemente ad esso sottentrava il second Combbé-Visir; ma tolti i Coubbé-Visir sotto Ahmed III vien esaltato a questa dignità o un governatore di provincia, o un de' primarii personaggi residenti a Costantinopoli, come sarebbe il grande ammiraglio, il gran tesoriere, Kehaya-Bey, l' Agà de' Giannizzeri o il Silihdar-Agà. Di raro avviene che cada la sorte in qualcheduno di grado inferiore, e qualora diasital caso, promovesi il nominato al grado di Bascià, prima che gli venga affidato l'anello imperiale. Un sovrano che vive confinato nel suo palazzo, che non conosce che per nome i soggetti più meritevoli, che cede alle incantanti lusinghe delle interessate Cadine, su chi getterà egli l'occhio? E il prescelto dura egli lungo tempo nel suo posto? Intrighi, maneggi ambiziosi, una gelosa politica del serraglio, ed il capriccio ne lo fan presto balzare. Un ufficiale di palazzo si presenta per ridomandargli l'anello imperiale : se schiva la morte, non ischiva già l'esiglio o alle volte la confiscazione dei suoi beni, e fortunato può chiamarsi se impetra il soverno d'una provincia.

(CONSECNA DELL' ANELLO IMPERIALE AL. CRAN VISIR, E UFFICII E ONORI DI LUI.) Anticamente la consegna dell'anello imperiale al nuovo gran Visir nella casa sua propria facevasi da un ufficiale del palazzo; ma al presente dupo Alined I va egli in persona a riceverlo dalle mani del Sultano, e ritorna dal palazzo alla porta scortato da un distaccamento di guardie imperiali. Se si tiene divano al serraglio, un grosso numero di ufficiali della corte si dispongono in fila per riceverlo; l' Agà e i comandanti dei Giannizzeri

Lotte

GOVERNO gli fanno una visita d' etichetta ogni mercoledi e venerdi, quando esce dalla moschea, e in questo ultimo giorno gli prestano pure i loro omag-gi il grande ammiraglio, i due primi scudieri e il gran ciamberlano. Una volta al mese da udienza pubblica: nella vigilia e nel giorno delle due feste del Beyram riceve le autorità civili e militari : i grandi, fuorche il Mufli, son tenuti a baciargli la veste, ma ordinariamente egli porge loro invece la mano. Le sue prerogative sono di avere una barca a ventiquattro remi con baldacchino di drappo verde alla poppa, otto guardie d'onore, dodici cavalli di maneggio (1), la sua militare sinfonia e composta di flauti, tamburi, cavi piatti e timballi, e un grosso timballo in tempo di guerra; e di esser salutato al suo mostrarsi in pubblico con preghiere ad alta voce da' suoi uscieri. (2).

(DISTINTIVI DEL GRAN VISIR:) Quando va a prendere il comando dell'esercito, riceve in re-galo una pelliccia di zibellino con gran collare,

<sup>(1)</sup> Anche il grande ammiraglio, l' Agà dei Gianniz-zeri e tre ufficiali del serraglio hanno barche a dodici paja di remi, ma senza baldacchino : e a sette paja le hanno il Musti, i ministri di stato e i ministri stranieri : a cinque paja due Caziar-Kers, e il Cadi di Costantinopoli : gli altri pubblici agenti a quattro, due o tre paja al più di re-Lai le altre barche pubbliche, e queste son dipinte a nero o a bruno carico. Quanto ai cavalli di maneggio nn Bascia a tre code ne può avere nove : uno a due code sei : gli altri tre : i Generali delle truppe regolari e i ministri di Stato

<sup>(2)</sup> Il loro ufficiale intuona; Salute e clemenza divina a te : e gli altri rispondono : Ti sia · propizia: la fortuna : Dio sia il tuo ajuto : protegga l' Onnipossente i giorni del nostro Sovrano e del Bascia nostro Signore; vivano lungo tempo felici.

fermagli d'oro, una sciabla, un pugnale, un arco, un turcasso e due pennacchi, il tutto fulgente di gioje. Esce collo stendardo di Maometto dalla città cavalcando un palafreno del suo Signore. Durante la guerra restano presso il gran Visir sedici guardie del corpo del principe e diciotto cavalli di maneggio. Fuori del Mufit, tutti i primarii pubblici agenti da lui sono instituiti nel relativo loro ufficio, e sono alla sua presenza, conforme porta il grado, insigniti o del caffettano o della pelliccia di zibellino. Gli unici che siano investiti della carica dal Sultano sono il gran Visir e il capo della legge,e sono creduti nominati in vita. Anche il gran Visir la delle scorse per l'interno delle città, sul gusto di quelle che fail Sultano. Da prima andavano in sua compagnia l'Agà dei Giannizzeri e il primo giudice di Costantinopoli, ora per lo più incognito fa il suo giro al lunedì e e al giovedì, giorni di vacanza pel divano della Porta, nei quali, per un'attenzione suggerita da una prudente politica, si porta altresi dal Mufit onde consultare intorno agli affari più rilevanti. In pattuglia van pure e di giorno e di notte ciascun nel proprio quartiere tanto il grande ammiraglio, che i generali dei primi corpi di fanteria,

CETI SUPPLISCE AL GRAN VISIR QUANDO L'ELETTO É IN QUALCEE PROVINCIA.) Ogni volta che il Sultano crea gran Visir un Bascià governatore di provincia, finche non giunge alla capitale, per a tempo nomina col titolo di Caim-Mécam, o luogetenente, un ufficiale in grado di Bascià a tre code che ne adempia le incumbenze; in questo caso durando poco in posto, il titolo di Caim-Mécam non monta gran che; ma se avviene in tempo che il gran Visir trovasi al campo, allora

sì che il Caim-Mécam prende un forte ascendente e tale da allarmare i due ministri e farsi guerra a vicenda: Vedi la Tavola 2 il gran Visir

num. 3, e num. 4 il Caim Mécam.

[DOVE ABITANO I GRAN VISIR.] I Visir abitavano già nelle proprie lor case, ma dal 1654 in poi occupano un vasto palazzo non lungi dal serraglio chiamato Paschà-Capoussi, ossia la Porta del Bascia, donde provenne il nome di Porta-Ottomana o Sublime-Porta (1). Allorche è decretata la deposizione di un gran Visir, un ufficiale, per lo più il Capoudjiler-Ketkhoudassi, si spicca dal palazzo, recasi incognito alla Porta con un ordine autografo del Sultano, lo porge al gran Visir, il quale, rispettosamente baciato il Katti Sceriff , riconsegna al momento il sigillo imperiale, si alza dal sofa, esce di palazzo, e senza poter dare l'addio alta sua famiglia a dirittura s' incammina al luogo del suo esiglio sotto la scorta del detto ufficiale, essendo a un Visir deposto interdetto il fermarsi in Costantinopoli. Se al contrario il Visir si vuole arrestato tocca al Bostandji-Baschi 1' arrestarlo.

(MINISTERO DEL CRAN VISIR.) Il ministero del gran Visir è ripartito in tre rami, i cui capi sono il Kehaya-Bey o ag ente, il Reis-Efendi(2) e il Tchavosch-Baschi. Il primo fa da sostituto al gran Visir, e dirige gli affari interni e miliari

(2) Il suo veto titolo èReis-Ul-Kuttab, o capo delle

persone di penna.



<sup>(4).</sup> Altri invece derivano quel nome dal Principi Tarticle, vivendo senza stabile dimora nei padiglioni, solevano dare udienza alla porta di essi; tra i varii sentimenti intotno alla derivazione di Sudlime Porta si è atimato opportuno di accennare anche il presente.

col grado di Bascia a tre code. Il secondo fa insieme da ministro degli affari stranieri, da segretario di stato e da cancelliere; come segretario egli stende le memorie e i rapporti che il gran Visir manda al Sovrano, come cavaliere presiede all'ufficio detto del divano imperiale o Divan-Humayoun-Calemi. Vedi num. 5. La cancelleria si divide in tre sessioni dette Beilik, Tahkil, Ronouss. Nella prima conservansi i regolamenti civili e militari Canoun, e i trattati conchinsi colle potenze straniere, vi si fa la spedizione degli editti e decreti Fermans spettanti al ramo di finanza. Nella seconda si stendono i diplomi dei governatori di provincia Berat, i brevetti dei Mollah o giudici delle città di prima riga Tahvit, e quelli dei possessori de' feudi militari Zahtfermani. Nella terza si da passo alle provvisioni, Rououss dei capi di tutti i ministerii dei Capoudji-Baschi dei professori ne i pubblici collegii, dei ministri del culto, degli anministratori dei legati pii, e ai brevetti di pensione sul tesoro o sui beni ecclesiastici. In queste sessioni si annovervano da un centocinquanta commissarii divisi in tre classi, Kiatibs, Schagnirds o Scharhlus, il cui stipendio consiste in feudi militari Ziamet e Timar; quei delle due prime classi sono intitolati Guedikli, o stipendiati e non seguono le truppe che quando sono condotte dal Sultano o dal gran Visir; un capo nomato Kessedar presede a ciascuna sessione : nella prima si contano tre principali commissarii; il Canoundji, che dal codice dei generali regolamenti Canon-Name estrae la decisione da applicarsi all'affare emergente, la trascrive a norma della domanda fatta in proposito dal Reis-Efendi; l'Icandji che

fa, i rapporti intorno agli affari; il Numeris che esamina e corregge gli scritti compilati dai conimissarii. Ogni decreto, che dev' essere scritto a lettere ben visibili in un gran foglio di carta liscia con fiori d'oro e argento con la più parte delle riglie a oro, vien firmato dal gran Visir collo scrivervi di sopra la parola Araba Sahh, autentico. Il commissario che l' ha steso mette il suo nome al di fuori dello scritto che seguentemente riceve la firma del Mumeyz, del vice cancelliere e del Reis-Efendi. Se il decreto riguarda la provincia, il Niscandji imprime all'alto di esso la cifra Toughra del Sultano; ma se è diretto alla autorità nella capitale, basta la firma del solo gran Visir, e allora prende il nome di Bourourouldou vocabolo Turco, diversamente dal primo che si chiama Ferman, Persiano, e hanno amendue lo stesso significato. La pubblicazione si fa per mezzo di araldi.

fa per mezzo di araldi.

( Titoli parliai Sultano Negli atti pue BLICI. ) Negli atti pubblici i titoli del Sultano sono i più pomposi; e non essendovi regola inviarabile, sta ai segretarii di cancelleria il sapere accoppiare quelli che per la loro cadenza e per la qualità delle consonanti riescono meglio sonori e armoniosi, e si sentono non di rado ripetuti i titoli di conquistatore dell' universo, di Sultano dei due continenti, di sovrano dei sette climi, di monarca dell'oriente e dell'occidente, di dispensatore dei troni e delle corone, di dei più grandi potentati della terra, di possessore dell'augusto anello di Salomone, di Alessandro del secolo, di gran re circondato di magnificenza e di gloria, a cui servirà Dario di usciere, d' Iman supremo de Musulmani, e simili corrispondenti ai titoli già veduti altrove.

TITOLI DAL SULTANO DATÍ AL GRAN VISIR, AL MUFTI Ec. ) Ne il Sultano stesso scarseggia in titoli onorevoli verso altri : dirà il gran Visir essere l'ordinatore dello Stato, l'amministratore generale dell' impero, il ministro consumato, lo splendore della nazione, il lione invincibile nei campi di battaelia . la sciabola fulminante delle vittorie . l' Assaf [1] del secolo, e lo paragonerà ai più celebri ministri dell' oriente. Dirà il Mufti essere il. più dotto fra i più dotti Ortodossi: la chiave del tesoro delle teologiche verità, la face dei più sublimi, il saggio interprete della legge divina, la sorgente feconda d'ogni virtù, la cui scienza egnaglia l'oceano, e la cui sagacità, scioglie le questio? ni più ardue; dirà il grande aminiraglio essere il più esperto navigatore attraverso isole e scogli, il, bravo campione , dei mari dall' uno all'altre orizonte. E così a proporzione dei gradi sono i titoli con cui viene ciascuno onorato, essendo il minimo quello di eccellentissimo tra' suoi eguali, Ogni, volta poi che un individuo è nominato in uno scritto ufficiale, si usa esprimere un voto, conforme al merito e alla condizione di Ini ad un Ismail-Agia si aggiungera; degnisi l'onnipotente di aumentarne la grandezza: a un Ali-Efendi; vada la sna dottrina sempre crescendo: a un Omar-Agit; prenda maggior forza il suo valore: a un ambasciatore, o ad un Principe Cristiano; felice sia il suo fine: cioè possa aprir gli occhi alla luce dal cour anno: ad altri Principi vassalli; sia stabile la sua sommissione, e anche : sia il suo spirito illuminato dalla cognizione della migliore delle religioni. Se l'augurio guarda il Sultano, si dice: degnisi l'essere[supremo tiene endiren (handinerin al land dirella

<sup>(4)</sup> Era il ministro di Salomone. Loe og pi ut f salo

pepertuare lo splendore della sua maesta e della sua gloria, e il nome dell' impero non va mai disgiunto

dalle parole; eterna sia la sua durata.

(Troll QUARDO SI PERDONO.) Al titoli onorifici unisce talora il Sultano un titolo d'un unficio superiore a quel che si occupa da uno incarica, cosicche un Basciù a due code sarà paireggiato al grado di Visir o di Basciù a tre code,
ma se perde la sua carica, perde insieme anche il
titolo; giacche non si conosce altro titolo ereditario che quello di Bey riservato ai figli dei Basciù e a' ioro discendenti.

( ALTRI CAPI SOTTO IL REIS-EFENDI. ) Sotto al Reis-Efendi sono altri tre capi aventi diverse incumbenze. Il Divan-Terdiuman, o interprete della porta, traduce le note e le memorie dirette al governo dai ministri stranieri, assiste col Reis-Efendi alle loro conferenze, ne interpreta i discorsi nelle pubbliche udienze che loro si danno dal gran Signore e dal gran Visir. Ha gran mano un Reis-Efendi negli affari di politica esterna, perchè tante volte i Reis-Efendi sono all'oscuro intorno agli stati d' Europa e alla loro posizione geografica. Tempo fa sceglievansi per lo più a questo ufficio i rinnegati ; ma da un secolo e mezzo in poi si ha in mira di scegliere i Greci nati dalle più ragguardevoli famiglie di Costantinopoli, i quali vengono in seguito creati Hospodar della Valacchia o della Moldavia. L' Ameddji attende specialmente a mettere in netto le relazioni e le memorie del gran Visir al Sultano, le quali son sempre scritte dal Reis-Efendi : assiste agli abboccamenti del suo capo coi ministri stranieri, e ne tiene registro. Come incaricato ad esigere i diritti, che i nuovi possessori de'feudi militari pagano ai

Reis-Fjendi ne rilascia la ricevuta scrivendo la parola Persiana Améd significante pagato, da cui ne nacque Amedii. Il Belikdii dirige i lavori dei tre rami della cancelleria. Oltre i detti carichi esercita il Reis-Efendi un certo che di giurisdizione su tutte le persone di penna o letterate, e una volta era pure l'agente primario dei Cau della Crimea.

QUALI AFFABI ABBRACCIA IL TERZO MINISTRO DI STATO. ) Il terzo ministro di stato è detto Tchavousch-Baschi e abbraccia differenti ufficii. Come vice-presidente al tribunale del gran Visir riceve le lagnanze presentate in materia civile e criminale: perciò innanzi che succeda l'adunanza alla Porta postosi a sedere alla banda sinistra del seggio del gran Visir prende minutamente le sue informazioni delle cause, che devono il giorno stesso essere portate al primo ministro, e per abbreviare la procedura ne fa un sunto, sia che abbiano ad esser decise dal gran Visir, o ad esser rimandate al tribunale competente: e a questo scopo stan pronti a'spoi cenni da seicentotrenta uscieri Tcharousch impiegati al servigio dei tribunali. Come ministro della polizia assistito da tre ufficiali , il Muhzur · Agà , l' Assas-Baschi , e il Sou-Baschi , che sono una specie di prefetti, fa eseguir le sentenze dei magistrati e del gran Visir. Come rappresentante gli ambasciatori va nel giorno della udienza pubblica a levarli dal luogo ove quelli sbarcano, e stando alla loro destra li accompagna al serraglio o al palazzo del gran Visir. Nei giorni del divano e nelle grandi solennità di compagnia col capo degli uscieri di palazzo esercita al serraglio le funzioni di maresciallo di corte: e emendue portano la divisa di ciambellano e il

bastone di comando, è in tal guisa ricevono il gran Visir alla seconda porta del serraglio, e lo precedono fino alla sala del divano) battendo alternativamente il suolo coi loro bastoni guerniti di lamine d'argento; ciò che usan pur verso gli ambasciatori stranieri nel giorno d'udienza. Comanda egli infine a una compagnia di dugento Guedikli-Zaims, i quali diramano gli ordini nelle provincie e vigilato sopra gli appalti vitalizii delle imposte, è scrive sul diploma stesso dell'appaltatore l'analoga petizione onde sottoporla all'approvazione del gran Visir, ogni volta che uno intende ceder l'appalto. A tutti e tre questi ministri sono più o meno direttamente subordinati sei segretarii di stato.

(UFFIZII DE' SEGRETARII DI STATO.) Due di essi l'uno chiamato Buyuk-Tezkèredji, primo maestro delle suppliche, l'altro Kutchuk-Tchzeredji secondo meestro delle suppliche, posti ne' giorni del divano a' fianchi del gran Visir leggono le suppliche a lui presentate e vi notano le sue decisioni. Lo stesso funno presso il Tchaousch-Baschi con cui passano gran parte della giornata, e di più scrivono gli ordini del gran Visir, da man-darsi ai varii ministerii nella capitale. Un terzo Mektoubdji; o primo segretario del gran Visir, hà la corrispondenza generale di lui sotto la direzione del Kehaya Bey, e avra dipendenti da sè circa trenta commissarii , posti ambiti perchè aprono la via ad avanzamenti. Un altro; Teschrifutdji, o gran maestro delle cerimonie, che conserva i registri del cerimoniale della corte e delle prerigative cui godono i diversi ordini de' pubblici magistrati, ed esso pure ba non pochi sostituti. Ci ha il Beylikdji vice cancelliere che as-

- o, Cangle

143 siste ai tre ufficii che compongono la cancelleria imperiale, Il sesto nominato Kehara-Kialibi, primo segretario del Kehaya, è incaricato della corrisnondenza tra il sno padrone e il gran Visir, e dell'esazione dei tributi competenti ad amendue: anche a questo non mancano venti o venticinque altri Kiatibi. Tali segretarii e i tre ministri di Stato sono annui; e son nominati dal principe per lo niu sull'avviso del primo ministro, e ottengono il nome di signori della Porta o Capou-Ridiali. Da prima erano i segretarii proprii del gran Visir, e avevano titoli quali si danno a quelli che sono al servizio dei Governatori di provincia; ma dopo l'abolizione del Coubbe-Visir entrano nel ruolo dei magistrati pubblici. Malgrado del cangiamento favorevole e dell' importante impiego che occupano, han perduto le prerogative unite alle cariche che sono d'antica istituzione, e niuno di essi è membro del divano. Il Kehara-Ber e il Tchavousch Baschi, quai luogotenenti del gran Visir nella direzione della polizia generale e in quella della guerra portano come i generali il titolo di Aga Il Reis-Efendi e i segretarii di stato entrano nel corpo dei Khodjakians e portano un egnale turbante, vedi num. 6, ma non sono ammessi à baciar la veste del Sultano nell'occasione delle feste del Berram, dal quale onore non è

però escluso il gran cerimoniere. (AJUTANTI MILITARI DEL GRAN VISIR.) Il gran Visir ha per ajutanti di campo un ufficiale di ciascun corpo di milizia, il quale fa da agente del suo generale presso la Porta. Quello dei Giannizzeri e il Muhzur-Agu, capitano della ventesima ottava compagnia dei Beuluks, la quale sta continuamente di guardia al suo palazzo : due uf-

COVERNO ficiali di essa, il Tafendji-Baschi e il Mataridji-Baschi soglion procedere a fianco del cavallo del gran Visir quando cavalca: l' Oda-Baschi regge il timone della sua barca. Gli agenti dei due generali di cavalleria Sipah e Silihdar portano il titolo Ketkouda-Yèri, e quello di Capou-Tchavouschi quei dei tre corpi di fanteria, il qual titolo dassi pure a un agente del capo degli Emiri. Tutti i detti ufficiali assistono al tribanale del gran Visir sia per riceverne gli ordini intorno ai punti che competono ai loro capi, sia per udire i giudizii pronunziati contro gli accusati spettanti ai singoli loro corpi, l'esecuzione de'quali non ha luogo senza un ordine del loro generale. Al ministero del gran Visir sono egualmente addetti il Mutèfèrica-Baschi capo d'una compagnia di dugento militari possessori di fendi: il Telhkisdji che porta al capo degli Eunuchi neri le memorie del gran Visir dirette al monarca : il Visir Cara Coutaghi sostituto del predetto: il Tartar-Agà, capo di forse dugento Tartari corrieri ordinarii del governo : il Guenulluler-Agù capo di cinquanta militari, Guenullus, riserbati a servire nei giorni di cerimonia: il capo di cinquanta Delis, o Deliler-Agà: il Caftandji-Baschi che somininistra le pellicre e i caffettani pei novelli entrati in impiego; i quali ne vengono decorati alla presenza del gran Visir: i capitani Bauluk-Baschi, di quindici compagnie di Tchavousch formanti centotrenta nomini obbligati in parte alla guardia del palazzo del gran Visir, e in parte a quella del serraglio. Obbediscono essi al Ichavouschlar-Emini e al Tchavouschlar-Kiatibi; il primo è come il referendario

degli ordini del Tcharousch-Baschi, l'altro tien l'elenco delle cause non giudicate dal gran Visir ma rimesse ai tribunali, e dei nomi dei Tchanunch implegati per sollecitarle. Amendue hanno la custodia delle persone ragguardevoli e principalmente degli Oulemi imprigionati per debiti.

QUAL E IL PALAZZO DEL GRAN VISTRE) QUEsti subalterni hanno l'ufficio e l'alloggio al primo piano e al piano terreno nel palazzo del gran Visir, essendo per lui, pel suo harem e per le primarie persone della sua casa riservato il secondo piano. Il palazzo pare un flusso e riflusso continuo di personaggi che vanno e vengono, quali per affari, quali per inchinare i ministri, e sono gli agenti degli altri ministerii , i primarii ufficiali del serraglio, i governatori di provincia, gl'interpreti delle missioni straniere. Ogni affare gira per le mani di alcono dei tre ministri, che sono i soli che trattano immediatamente col gran Visir. Lo vedono essi tutte le mattine o per far relazioni o per riceverne gli ordini, toltone il caso che sia impedito per affari premurosi; allora essi gli mandano un segretario, se hanno ad avere qualche ouline o a comunicargli qualche cosa. Tutti quanti han posto alla corte, sono obbligati a rimanervi ogni giorno dal levar del sole sino a un' ora avanti il suo tramontare, nè possono assentarsi se non per una speciale licenza del gran Visir: otlenuta la quale, uno degli ufficiali si presenta alla porta dell'appartamento di ciascun ministro e dice ad alta voce izne, congedato: e tosto domandano i loro cavalli. Non si conosce vacanza che nelle seste del Beyram; nondimeno però anche in tai giorni i ministri e i segretarii devon trovarsi la mattina ai loro ufficii, anzi il Kehaya-Bey non può lasciar vuoto il ministero, perchè mancando il gran Visir, ei deve restarvi per supplirlo e vegliare alla

Cost. Europa

sicurezza della capitale. Il Reis-Efendi , il Tchavousch-Baschi e i due maestri delle suppliche di consueto pranzano al mezzogiorno col gran Visir; ma nel mercoledì giorno di divano, cedono il luogo ai quattro giudici della capitale, e nel venerdi i due maestri delle suppliche il cedono ai Casiaskers intervenuti al divano. Quotidianamente il Kehaya-Bey è trattato a tavola nel suo appartamento dalle cucine del gran Visir, e v' invita il suo segretario, il Mektoubdji e il gran cerimoniere, e se s' incontrano ad esser presenti all'ora del pranzo, anche gli ufficiali distinti. Tutti gli altri del ministero si fan portare il vitto dalle loro case. I ministri, i segretarii di Stato, e gli altri grandi in carica ammettono e danno udienza indistintamente a chiunque fosse anche dell'infima classe. In tempo che la sala d'un ministro ridonda di persone cospicue sedute sul sofa, e altre d'inferior classe in piedi, esso non cessa di attendere a sbrigare gli affari più rilevanti, e per parlargli bisogna saper cogliere il momento, né v'ha obbligo di aspettare in una stanza separata, se non quando il ministro è in conferenza segreta. La stessa facilità non corre verso il gran Visir; perciocche per vederlo è necessario presentarsi al suo tribunate, o chiedere udienza particolare o aspettare che siano giorni di visita se trattasi dei grandi di Stato: la pubblica udienza ch' ei da si riduce a una volta al mese per chi è, o fu impiegato al servizio dello Stato.

## DELLA CASA DEL GRAN VISIR.

(QUASI UCUALE A QUELLA DEL SULTANO.) La sua sasa o famiglia si può dire un ritratto so-



migliante a quella del Sultano: i più de' suoi ufficiali hanno i medesimi titoli, e sono egualmente divisi in due classi dell' interno e dell' esterno; questi portano la barba lunga, e quelli lascian crescere i soli mustacchi. Nella prima si contano un tesoriere o intendente generale, un capitano degli uscieri, un primo scudiere, un capo di quaranta scudieri, un elemosiniere, tre cantori, che annunziano l'ora delle cinque preghiere del giorno in tre luoghi del palazzo (1); l'intendente dell'harem, il capo delle cucine e altri rami, oltre circa quaranta altri col nome d' Agà del Visir che vanno per commissioni nelle provincie, dudici Alai-Dcha-vousch che, vestiti di velluto rosso e col bastone guernito come quello del Capoudji-Baschi, regolano le marce pubbliche: otto gnardie d'onore Schatirs, che precedono vicino al cavallo del gran Visir: dugento fanti a piedi Tchocadars fregiati in cintura d'una frusta con catenelle d'argento, i più anziani di essi sono impiegati nello spionaggio, e fanno le loro relazioni al Kehaya-Ber : e infine quaranta carcerieri.

( PERSONE IMPIECATE AL SUO SERVIETO. ) Nella seconda classe entrano il Silihdar-Agia, il Tchocadar-Agà il Muhhurdar-Agà o guarda sigillo, che sigilla tutte le spedizioni particolari del suo padrone, il Divitar-Agà o segretario, obbligato a preparare quanto è necessario a scrivere, il Caftan. Agà o secondo guardaroba, il Mistah-Agà o

<sup>(1)</sup> L'usanza di annunziar l'ora della preghiera fuori delle moschee è un privilegio riservato pel solo serraglio, pa-lazo del gran Visir e per quelli del Bascià a tre code. Un gran Visir che ama essere o comparire divoto, si fa on gran Visir cue aua essere o commente la sua orazione redere una o due volte al giorno a recitare la sua orazione mieme colla sua famiglia.

primo custode dei mobili, il Rokhtvan-Agis, o custode delle Armature, il Djebehanedji-Baschi intendente alla sala d'armi, il Kkazine- Baschi-Yantac, o secondo custode dei mobili, il capo di ottanta paggi addestrati al Diirid, il capo dei paggi camerieri, il Peschkir-Agar, o maestro di palazzo, il Tutundji-Baschi, o depositario delle pipe e del tabacco, il credenziere , l' acquacedratajo, il custode della biancheria, del vasellame, dei tappeti, del legno d'aloè e dell'acqua di rose, il confettiere, quel che prepara i turbanti, quel che porta la brocca e il barbiere. Questi ufficiali hanno da se dipendenti forse, un trecento paggi. Il gran Visir ha pure quattro Euguchi pel suo gabinetto quando ha conferenza segreta ond' esser pronti a suoi ordini.

( VISITA DE LUI AL MUFTI. ) Tutte le persone di servizio al suo palazzo si schierano in fila ogni volta che esce il gran Visir: se va a visitare il Alusti, questi manda a incontrarlo fino alla porta della corte i snoi subalterni, due capi dei quali lo precedono con bracieri ove arde il legno di aloè, e siccome costuma il Visir con lui, così il Music lo accoglie al piano della scala. Giacche anche nelle visite l'etichetta prescrive che quando uno riceve una visita da persona a lui superiore in grado debba andarle incontro, baciarle la veste e camminarle innanzi per introducto nel proprio appartamento.

(RENDITE DEL GRAN VISIR.) Sotto i primi regnanti l'asseguo del gran Visir ginngeva appena a dieoi mila piastre: fu accresciuto da poi fino a venticinque mila da Solimano I a contemplazione di Frenk Ibraim Bascia per le vittorie da esso riportate in Ungheria; bene è vero che il

149

gran Visir ritraeva di più somme vistose dalladisposizione dei pubblici impieghi che dal governo di una provincia amministrata per suo conto da un luogotenente. Ora dopo la conquista di Cipro avvenuta sotto Selim II l'isola stessa costituisce l'assegno pei gran Visir, la quale essi cedono in affitto a un sotto governatore per trecentoventicinque mila piastre annue, dalle quali se ne diffalcano centosessanta mila pel fisco. Altre quattrocento e più mila piastre provengono ai gran Visir dai pagamenti cui sono obbligati a far loro quelli che cambiano le cariche, come il gran tesoriere, l' Agà dei Giannizzeri, il gran doganiere i governatori di provincia, i Bascià a tre e due code: a queste s'aggiungono due terzi d'un milione proveniente dai pagamenti che si fanno al fisco da quei che hanno a vita gli appalti delle pubbliche imposizioni. In somma tutto calcolato le rendite di un gran Visir ascenderarino a quattro o cinque milioni di piastre.

Se vistosa è la rendita di un gran Visir, gravese ne sono anche le spese. L'uso orientale richiede che in certe occasioni egli faccia ricchi presenti al suo Signore, segli ufficiali di corte e si principali magistrati: una volta almeno non offriva presenti che nei giorni del Beyram; ma col tempo la cosa andò crescendò a segno che bisognava rimovarli ai due equinozii ai due solstizii e alla festa della nascita di Maometto. Nel 1690 il gran Visir Kupruli-Zadeè-Mustafa a forza d'istanze ne aveva ottenuta la soppressione da Solimano II, ma il suo successore Acmet nou volte saperne. Non forono che Mahmoud I e Mustafa III che ne diminurono il numero e al presente di fatto il gran Visir regala il sovvano

sofamente alle due feste del Byram, all'equinosio di primavera, e al giorno natalizio di Maometto. In tali congiunture l'uso vuole che si maudino anche ai principi del sangue, alla Sultana madre, alle Cadine e ai primarii ufficiali del serraglio i convenuti regali, che consistono in lavori di minuteria, in bossoli, orologii, scialli, stoffe dell'Indie, essenze di rose, legno d'aloè, ambra grigia e simili, e qualche volta borse di raso gonfie di monete d' oro. Così pure onde mostrare la sua divozione al Monarca, ora gli offre un cavallo superbamente bardato, ora un orologio contornato di diamanti, ora qualche bella schiava adorna di fregii preziosi. Dal regno di Amurat III fino a quello di Ahmed III ad ogni udienza col Sultano toccava al gran Visir di presentarlo con qualche giojello d'alto valore o coi deporre a' piè del trano una borsa contenente più migliaja di ducati, e fare altri presenti ai grandi del serraglio, e profondere cinque o sei mila durati da dividersi coì subalterni; in seguito alla riforma fatta da Ahmed III non si dispensan più che due o tre mila ducati alle persone di palazzo. Costantemente poi se riceve dal Sultano un contrassegno di favore, deve il gran Visir testificargli la sua riconoscenza con inviargli un dono, e rimunerare generosamente chi glielo porta : se il dono è un cavallo, i tre ministri di Stato lo ricevono alla porta del palazzo, il gran Visir ne bacia la briglia e la innalza fino alla fronte, poi lo cavalca girando due o tre volte intorno alla corte, smontando bacia di nuovo riverentemente la briglia prima di consegnarlo al suo scudiere. L'ufficiale del serragtio relegato a questa commissione riceve dal pruno ministro una pelliccia, un cavallo, e una trentina di horse, e quindi l'ufficiale preceduto da auoi demestici carichi di sacchi d'argento sulle apale se ne torna d'onde è ventto. Infine ei deve fare alle due feste del Beyram regali di pellice, di mussoline, di drappi, di rasi ai principali magistrati. Quando un gran Visir muore, e ordinariamente quando vien deposto, i beni che lascia sono pienamente devoluti al fisco, e nulla ne resta per la sua famiglia; e ne dovrebbe avere pur molti considerando i mezzi che ha d'acquistame (1).

(RENDITE DEGLI ALTRI MINISTRI.) Analoghe dal più al meno a quelle del gran Visir sono le rendite e ordinarie e straordinarie dei ministri di Stato. Il Kehagra-Bey a ogni mutazione che si fa di quelli in carica esige da essi il quarto, o il terzo o la metà di quanto pagasi al gran Visir:

(1) L'autore che seguiam sempre più da vicino, onde mostrare quanto possa arricchire nu gran Visir ci mette inuanzi l' esempio addotto dall' istorico Hassan - Bey zadè del gran Visir Rustem-Paschà genero di Solinano 1, il quale quindici anni durò alla testa del governo Turco. Egli possedeva, dice, in differenti provincie ottocentoquindici ierie, ove erano di sua proprietà quattrocato settantasei mulini, due mila e novecenio cavalli, mille e centosessanta cummelli e mille settecentocinquanta schiavi d'ambi i sessi. Nel suo tesoro furon trovati settecento ottanta mila ducati, molte veighe d'oro e d'argento, trentadue gioje di un taro valore : nella sua sala d' armi, circa due mila corazze, mille e centocinquanta elmi d'argento, e mille e sessanla a' argento dorato o di oro massiccio, settecentosessanta sciabole guernite di pietre, e mitte e quindici guernite d'oro e d'argento. Aveva mille e centotrenta selle e gualdrappe ricamate in oro, argento e pietre preziose. La sua biblioteca canteneva cinque mila volumi manoscritti intorno alla storia, filosofia e morale, e sei mila e cinquecento esemplari del Corano, dei quali centotrenta eran legati in oro e pie-

i Bascià a due code gli sborsano due mila e cinquecento piastre, sette mila e cinquecento quelli a tre code : e il gran Visir gli contribuisce il dieci per cento di quello che ricava di netto dal governo dell' isola di Cipro. Il Reis-Efendi trae una rimunerazione da quelti che sono novellamente creati governatori, un'altra di tre mila piastre dai Basciù , e di cinquecento dai Mirmirans; un maggior vantaggio però gli ridonda dai diritti di cancelliere. Non meno lucrose sono le rendite del Tchavousch-Baschi, perciochè ha egli un certo quale diritto sulle somme dai tribunali aggindicate ai litiganti, poichè sta in sua mano l'esazione delle multe, e riceve mille piastre dai novelli Bascià e duccentocinquanta dai Mirmirans. Così via via discorrendo si pratica dai capi d'ufficio.

( ALTRI MAGISTRATI SOTTOMESSI AL CRAN VISIR.) Per non parlar ora degli Ulemi che spettano alla gerarchia . Maomettana, gli altri pubblici rappresentanti sottomessi al gran Visir vanno divisi in due classi, cioè in nomini di spada e in nomini di lettere. L' una vien suddivisa in quattro classi che comprendono in tutto cinquantadue persone nominate Khodiakians o maestri. La prima si compone di cinque grandi cariche, che sono il primo Defierdar, ministro delle finanze di cui si parlerà a suo luogo; il secondo Defterdar che attende all'azienda delle nuove imposizioni stabilite da Selim III: il Defterdar che veglia a tener proveduta la capitale. Il quarto nominato Nischandii che impronta la cifra del Sultano in capo agli atti, ordini e patenti emanate dal trono. Una volta il suo diritto si estendeva fino ad esaminare e registrare tutto ciò che gli veniva presentato onde munirlo della cifra imperiale, ma tal diritto andò perduto sotto il regno di Ahmed, ed era considerato come il primo Desterdar, al qual nondimeno cedeva il passo. Ne fu se non a' tempi di Solimano I, che per una delicatezza (degna da imitarsi da chiunque seda in pubblici impieghi ) di un primo Desterdar che non volendo avere la preminenza sopra un Nischandji a cui era debitore del suo avanzamento, su determinato che la preminenza cadesse sul più anziano di loro. La quinta carica è quella del Defter-Emini , capo l'ufficio chiamato Defter-Kane, deposito generale degli antichi archivii e registri e titoli relativi ai possedimenti imperiali, ed è diviso io tre parti. Idimal , Mufasal è Rouznamtchè. Nella prima si ha cura delle provincie, delle loro divisioni e confini , e insieme de' registri delle terre imperiali, de' feudi dei Lascià, e de' feudi militari. Nella seconda conservansi i documenti intorno alle terre de privati divise in due specie, quelle che pagan la decima e quelle soggette a tributo. Nella terza si tien conto dei trasporti da uno in un altro dei feudi militari. Cento persone circa son dedicate a questi oggetti. I rinque or nominati capi sono consiglieri di Stato, e nei di di gala portano come il Reis-Efendi un abito di raso rosso a distinzione di quello degli altri Khodiachians che è di raso paonazzo: il primo giorno del divano dopo la loro nomina fanno la loro corte al Sultano, cioè una prostrazione alla porta della sala del trono.

(UOMINI DI SPADA DI PRIMA CLASSE.) I Khodjachians della seconda classe si riducono a trei Buyuk. Rouzaumedji capo del primo ufficio di finama: il Basch-Mouhassebedji capo del secondo efficio, che d'ordinazio è conferito ai m'uistri presso le corti straniere: e l'Antadoli-Monhassebedji

capo del terzo ufficio. Anche questi ufficiali sono consiglieri di Stato, e secondo i suddetti fanno la corte al Sultano. La terza classe comprende sei Khodiakians: il primo il Tersanè-Emini, o intendente dell'amniragliato fa le veci di ministro della marina: gli altri cinque sono ufficiali del serraglio. La quarta classe riunisce trentotto Khodiakians; ventidue dei quali sono capi d'ufficio nel ministero di finanza: otto altri stanno al registro dei quattro corpi di fanteria e delle quattro compagnie di cavalleria incorporate negli Stpahs e Silihdar : quattro sono ufficiali dell'ammiragliato: e quattro intendenti, il Topkhanè-Naziri, inspettore della grande fonderia di cannoni, il Sergui-Naziri, cancelliere delle ricevute e dei pagamenti del tesoro, il Kiaghid-Enderoun-Emini delegato a provvedere delle materie occorrenti ai pubblici ulficii, e il Kiaghid Endroun-Emini, esattore di quanto devon pagare i possessori novelli dei feudi militari.

(Uomini di spada di seconda classe.) La seconda classe degli uomini di spada consta di dieci persone militari e di quattordici civilmente impiegate, chiamante Aghayan. I primi sono quattro generali di fanteria, due di cavalleria, e quattro capi delle compagnie testè indicate. Succedono quindi i cinque primi Agà della corte, il Mir Alem o capo dei ciamberlani, il Bostandji-Baschi, ufficial civile e militare, il Capondji-Baschi, ufficial civile e militare, il Capondji-Baschi-Baski Coulis, o collettori dei denari pubblici, il Veznèdar-Baschi, o intendente generale del tesoro, Barout-Khanè-Emini, o direttori delle polveriere che sono tre cioè di Costantinopoli, Salonichi e Gallipoli: nell'istessa classe entrano pure il sopra

intendeote generale delle fabbriche, Mimar-Agit, quello della gran dogana di Costantinopoli, Gue-muruk-Eminn, e quello alla macelleria, Cassab-Baschi, che alle cucine del palazzo e a quelle del corpo dei Giannizzeri somninistra quanto fa d' uopo per la mensa. Tutti questi in numero di ottantacinque non durano che un anno nell'impiego ad arbitrio del gran Visir, che può e confermarli e avanzarli e cassarli.

( LORO ELEZIONE IN ARBITRIO DEL GRAN VISIR. ) Quando il gran Visir ama deporre un ufficiale superiore, scrive sulla lista tre nomi, e l'ultimo si intende essere il preferito; il Sultano per lo più ne approva la scelta, e cancellando i due primi nomi, ne lascia il terzo segnando in alto: sia in conseguenza conferito. Maneggi, intrighi, raceomandazioni non sono risparinjati da chi aspira ad esser messo in lista. Ratificate che siano l'elezioni del monarca, si stabilisce il giorno delle promozioni, che d'ordinario cade nel terzo o quarto giorno dopo la prima festa del Berram. Il Kehara-Ber fa invitare i candidati per riceverne l'instituzione a recarsi nella sala d'udienza del gran Visir. Onesti stassene assiso in un angolo del sofà attorniato dai principali segretarii della cancelleria e dai primi ufficiali della sua casa col Reis-Efendi e il cerimoniere in piedi alla diritta, e alla sinistra del sofà sta un fascio di brevetti, e più lungi un mucchio di caffettani presso cui inirasi un. Caftand-Baschi. Vengono intromessi per ordine i nominati, e il Reis Efendi fa sapere a ciascuno a quale carica sono stati ammessi. Il nominato riceve l'investitura mediante un caffettano, bacia la veste il gran Visir dalla cui mano gli vien porto il diploma , e si ritira. Tocca al Behay'a Bey venire

pel primo, il solo che venga decorato d'una pelliccia di zibellino, a tutti gli altri si mette indosso il caffettano. All'egual cerimonia per ricevere l'analoga instituzione devon trovarsi presenti anche gli ufficiali del serraglio , trance il Bostandii-Baschi che non comparisce mai in pubblico, siccome si è già avvertito, al quale però col mezzo di un suo mandato si rimette il caffettano di suo. Hanvi altri tredici subalterni, i quali un tenne compenso ritraendo dalle loro incumbenze, possono esimersi dal ricevere un simile distintivo, ciò che li solleva da un tributo. Dovendo ognuno al memento che è instituito portare un turbante, nella forma conveniente alla sua carica, al palazzo del gran Visir trova persone che gliene forniscono uno adattato.

( QUATTRO SPECIE DI CAFFETTANI, ) I caffettani, in Arabo Khal'at, per essere in uso tanto alla corte dei Califfi, che a quella di Bisanzio nella quale tal nome pronunziavasi galat, diedero origine al vocabolo galu. Di quattro specie se ne annoverano fra gli Ottomani. Nel regno di Maometto II, per onorare i principali rappresentanti, foron credute opportune le pellicce, che a nominarle per ordine sono quali di zibellino, quali di armellino, quali di lupo cerviero, quali di volpe bianca, e quali di vajo e simili. La prima è riservata pel gran Visir, pel Mufit, pel Bascià e per gli Ulemi dei primi tre gradi. La pelliccia del gran Visir e dei Bascià è d'una stoffa serica bianca, quella del Mufit d'un drappo azzurro; e d'un verde quella degli Ulemi. Oltre ciò in certe occasioni il Sultano fregia il gran Visir, il Caim-Mécam e l' Agà dei Giannizzeri d'una pelliccia assai più apprezzata detta Capanitz differente dalle

2 January Company





altre, perchè ha un lungo collare di pelliccia scadente sul dorso con fibbie d'oro; di un drappo rosso è quella del gran Visir, verde quella del Caim-Mècam, e di scarlatto foderata di lupo cerviero quella del capo dei Giannizzeri. Le pellicce e i caffettani si regalano pure in testimonio di

una particolare distinzione.

SOGGETTI A PERDERE L'IMPIECO FRA L'AN-No. ) Finita la cerimonia dei caffettani il gran Visir fa consegnare in sua presenza un rotolo di cinquecento, di mille o due mila ducati al più ai Khodichians invecchiati al servizio e senza beni di fortune. Verso i governatori di provincia che son pure annuali si pratica la stessa cosa presentandosi in loro vece i Capou-Keharas, e quando uno di questi ha sopra di sè gli affari di molti Bascià, rice ve per ciascuno una veste d'onore. I magistrai non perdono il loro posto sempre all'enoca delle nuove elezioni, ma anche fra l'anno; perciocche quei che profittano sugl' impieghi pubblici fanno in modo che siano confermati affinche, due volte invece di una sola vengano loro alle mani gli emolumenti che in ambedue le epoche bisogna contribuir Joro. E un simil raggiro pratican pure verso i loro subalterni e il grande ammiraglio e i generali militari, e i capi d'ufficio, e i governatori di provincie. Chi può calcolare le conseguenze che nascere deggiono in vedere tanto dominare la venalità! E la storia conta siffatti esempii da alcuni Sultani medesimi dati più d' una volta.

(QUAL TITOLO SI DIA ANCHE AI PRIMI PERSO-MAGGI.) Chi crederebbe che personaggi si decorati e avuti in tanta considerazione non abbiano auche i titoli convenienti? Varrà questa ragione

in ogni altra corte Europea, ma non nella corte Ottomana. Chi appena ha sentito nominare la corte di Costantinopoli de Greci imperatori, e più chi sa che sia fasto orientale non durera fatica a credere che in faccia al sovrano tutti gli altri sono stimati vili creature. Qualunque graduato e civile, e militare viene indicato nel rescritti imperiali col nome di coul ossia schiavo: e il gran Visir dovendo accenuare alcuno usa la forma: un tale vostro schiavo; nè si è dismesso altro che dopo Maometto IV l'uso di dare agli ambasciatori stianieri l'aggiunto di schiavi, e questo epiteto dovevano darsi eglino stessi nei pro-memoria o rapporti diretti al Sultano. Quanto qui non si approva nel suo rigido senso, non si disdice a chi rivolto a un suo superiore usasse le civili espressioni di umilissimo e divotissimo servo o schiavo.

( A TUTTI È DATA SPERANZA DI ASCENDERE AI PRIMI IMPIECHI. ) Nondimeno hanno gli Ottomani un vantaggio in pochi altri governi concesso, ed è che tutti possono lusingarsi di ascendere ai più appetibili impieghi, essendovisi veduti uomini di bassa condizione in una breve carriera salire alle dignità più eminenti, comunque accada che poco tempo vi abbiano a durare. Giacchè chi oggi occoperà una delle primarie dignità, domani sarà in un grado subalterno, e bacierà la veste a chi jeri egli comandava. Al grande ammiraglio dijuna numerosa flotta toccherà contentarsi di comandare ad una sola nave, a un Agà dei Giannizzeri di avere sotto a' suoi ordini una piccola guarnigione di un forte ai confini, e un gran Visir si terrà fortunato, se anderà a governare una provincia. Un tal regolamento dovrebbe render guardinghi i superiori a non sopraffare i subalterni, siccome so-

To an Graylo

glion taluni quando stabiliti si suppongono nei loro posti, Sotto Magnetto II , e Selim I , battendo le truppe la campagna, più d'un Visir si vide impensatamente spianata la tenda ove alloggiava, e alcuni Bascià e generali si trovarono tagliata la groppiera al cavallo che montavano. per ordine del sovrano disgustato di loro. Contuttociò presso a poco collo stesso andamento procedouo gli altri superiori verso gli inferiori, riferendosi che un Agà dei Giannizzeri fece battere sotto la pianta de' piedi tutti i capi di una compagnia; che un gran Visir fece perire in pieno divano sotto il bastone un Beylerbey, e frustare un Molla distinto ed Emiro, o discendente di Maometto; che un altro gran Visir alla presenza di tutta la sua famiglia volle che fossero dati dugento colpi di verga a un suo stesso fratello, che era anche suo luogotenente e Kchara-Ber; che un grande ammiraglio approdato a Chio, fatti adunare i capi della sua squadra, fece man bassa sopra loro con una terribile mazza, e così dicasi di altri di mano in mano che troppo in lungo porterebbe il volerli anche solo accennare; potendo i giá detti bastare a capacitarci qual sia su questo punto il costume Ottomano.

(CLAUSOLE USATE DAL SULTANO RELLE LETTERE AT MINISTRI.) Piuttosto noterem ora le clausole che adopra il Sultano nelle lettere esortatorie ai suoi ministri perchè ben adempiano ai loro doveri. Ili consueto finiscono esse: ciascuno di voi a tenore del grado e della condizione verrà severamente punito: io lo giuro per l'anima dei miei antenati: Maometto III, a Diarrah-Moanmed-Bascia innalsato al gran Visirato scrisse: avere inoltre a sapere che io ho giurato per l'omete de la contra la contra de la contra de contra de la contra del contra de la con

bra de' miei avi di non usare mai grazia a un gran Visir, ma di punire a tutto rigore la minima prevaricaziono della quale si sarà reso colpevele: sarà messo a morte; il suo corpo sarà tagliato in quarti, e il suo nome infamato. Ahmed I scriveva a un Caim-Mecam sostituito al gran Visir: sappi che il Saltano mio padre per ordine della provvidenza avendo terminato i suoi giorni, ho preso il possesso del trono imperiale: sia tuo impegno il mantenere nella capitale la calma, guai se avviene per tua mancanza il minimo disordine, tu sarai punito di morte: e Maometto IV di sette anni succeduto all'impero non sapeva finir di dire a' suoi ministri: io vi farò decapitare, e accompagnava la minaccia con un gesto analogo della mano.

( SOSTANZE BELLE PERSONE IMPLEGATE IN BALIA DEL MONABCA. ) Ecco pertanto in piena balla del monarca non che la vita, ma ben anche le sostanze delle persone impiegate; perciocchè, escluse quelle degli Ulemi, le sostanze se non sono loro state tolte in vita, alla lor morte sono immediatamente confiscate. I destri per salvarne qualche parte studiano a contrar debiti, onde poter poi giurare che son falliti , a sotterrar l'oro e i mobili preziosi che ne hanno: portano continuamente indosso le cose di maggior valore per qualunque caso abbiano sul momento ad andarsene in bando: fanno donazioni alle moschee perchè assicurino una rendita a quelli che delegano per amministrarle: ipotecano a favore delle moschee stesse i beni immobili sotto titolo di prestito, perchè ne godano l'usufrutto i loro figli : impiegano a censo i capitali, o acquistano immobili a nome dei loro più stretti congiunti o de'loro amici; con tali

sotterfugii , perchè non constano legalmente , nei posti meno invidiati si salva qualche cosa dal fisco. Ma verso i primati si usa alle volte un rigore il più severo. Muore un primate o cade in disgrazia al suo principe? se gli agenti di lui, come l'intendente, tesoriere o cassiere, si imbrogliano nel parlare, o danno risposte sospette, sono messi alla tortura, affinchè svelino quai beni abbia o non abbia il loro padrone, e quanti ne dichiarano, tanti sono assorbiti dal fisco. Dal che nasce che le famiglie non giungon mai ad alto stato di ricchezze, ed è quello che richiede la politica Mussulmana si perchè impingua il tesoro imperiale, e si ancora perchè non ha di che adombrarsi o temere di alcuno: anzi a questo fine la leg. ge non permette nè primogeniture, nè preferenza veruna al sesso maschile sul femminile nella divisione d'una eredità. I più ragguardevoli magistrati con un semplice avviso, che loro manda alla sera il gran Visir, di portarsi la mattina all'impiego, ricevon la nuova di loro deposizione, e quei che devono loro succedere ricevono l'invito di trovarsi alla porta. Il messaggio fausto o infausto è regolato conforme l'importanza della carica: a un Ulema sollevato alla dignità di Musti si manda il Reis-Efendi, e al Mufti deposto un Tchavousch-Baschi; in quanto al gran Visir, yedi Bostandji-Baschi. DEL DIVANO.

( DIVANO CHE SIGNIFICHI? ) Divano in Arabo, assemblea, adunanza per gl'Italiani, nome dato dal Califfo Muaviyo I al suo consiglio di stato e insieme corte di giustizia, equivale ad unione in

consiglio delle autorità amministrative e giudiziarie. Due furono i divani instituiti dal conquistatore di Costantinopoli; l'uno nel serraglio, l'altro nella abitazione del gran Visir. Il primo era ad una volta consiglio di Stato, tribunale supremo e centro della spedizione de' principali affari. Per la qual cosa i capo-sessioni della cancelleria, della finanza e degli archivii aveano i loro scrittoi attigui alla sala del consiglio, a cui presedeva il sovrano in persona da una tribuna. La sala del consiglio in origine era nella prima corte del serraglio; ma Solimano I fattane costruire una a padiglione con cupola nella secoconda corte e sontuosamente abbellitala la dedico al divano, e nelle fabbriche adjacenti fece deporre gli archivii, ove sono anche presentemente sotto il sigillo del primo ministro. Nel tempo stesso avoco al divano la cognizione di tutti gli affari politici, e volle essere testimone delle discussioni stando celato dietro ed una finestra con inferriata, posta superiormente alla sedia del gran Visir. Il consiglio era allora composto di ministri onorati col titolo di Coubbe Visir, cioè Visir della cupola dalla figura della sala; i Visir erano tre sotto il detto Solimano; dopo lui andarono crescendo fino al numero di nove, nominandosi per ordine Visir primo, secondo ec. (1), e servivano in guerra nella qualità di generali dipendentemente dal sovrano o dal gran Visir, e se comandavano in capo, prendevano il titolo di Serasker.

<sup>(4)</sup> Solimano stesso ne creò un quarto nel 1539, e un quinto nel 1544. Selim II li potò a sette, Amurat IV an nove. Il lopo vesific eguale a quello di un Bascia a IV a code consisteva in una veste di raso verde foderata di zibellino.

(TANTI VISIR SOPPRESSI: ) Tanti Visir non fisterio lungo tempo che non tentassero di soperchiașsi l'un l'altro, e di quindi eccitare ognuno fazioni scandalose, per cui fu necessario ridurli e puscia interamente sopprimerli. D'allora in poi il grande ammiraglio, per essere intitolato Visir, è il solo Bascit che ha luogo nel divano.

( Quando Tirne Divaro...) Radunavasi questo più volte la settimana: Abmed III lo restriuse al solo martedì, e i successori proseguirono a diminuire le sedute fino ad una volta ogni sei settimane, cosicchè quantunque non manchi tuttavia l'imponente apparato e il più rigido cerimoniale della etichetta, pure ora dei divani antichi non hassi

che l'immagine.

( DIVANO ORDINARIO E STRAORDINARIO. ) . Convien pertanto distinguere due divani ; l'ordinario e la straordinario. Il primo è una corte di ginstizia, a cui hauno parte i capi d'amministrazione, che devono nelle camere vicine star pronti a dare informazioni e a ricevere ordini. La sala del consiglio è addobbata in tre lati da altrettanti sofa coperti di drappo d'oro. Il gran Visir occupa quello di mezzo avendo alla dritta il grande ammiraglio e i due Caziasker alla sinistra. Nel sofa laterale alla sinistra siedono i tre Desterdar, e in quello alla dritta il Nischandji: otto personaggi in tutto compongono il consiglio: se trovasi in città qualche Bascià a tre code vi gode libero accesso, e prende posto al fianco del grande ammiragho; tutti stanno seduti all' Europea, in abito di gala e stivalati giusta l'antica usanza. Quando vi assiste il sovrano tiensi dietro una finestra chiusa da una graticcia dorsta, aif due lati della Quale vedesi impressa in oro la cifra del Sultano; ail' alto leggonsi in grossi caratteri alcuni versetti dell' Alcorano che rammentano (con qual efficacia uon si sa') le virtù d'una retta giustizia. Sotto i peristili, che fronteggiano la seconda corte, alla dritta spaziano i generali e primarii comandanti dei Giannizzeri, i quali in numero di mille e dugento son collocati in qualche distanza: alla sinistra miransi i primarii capitani di cavalleria con varii gruppi di Peik, Tchavousch, Capoudii, e scudieri, e innanzi alia porta Felicità schierati circa trenta Capoudji-Baschi, oltre dodici sendieri sopra cavalli riccamente bardati. Il palazzo rassembra la casa del silenzio. Nissuno può moversi se non a detta del cerimoniale: i membri di un grado men superiore s' inviano pei primi alla sala: il primo Deflerdar, il Reis-Efendi, i due Caziasker e il grande ammiraglio sono ricevuti, alla predetta porta dai due marescialli della corte, i quali precedonli percuotendo alternativamente coi loro bastoni il terreno, e secondo il proprio grado ciascun d' essi si ferma a diverse distanze contrassegnate da tre colonnette di marmo, e alla terza si voltano alla porta di Felicità per salutare con una profonda riverenza l'abitazione del monarca. Appena giunto il grande ammiraglio, si spicca immediatamente un messo che reca al gran Visir la notizia che i membri son riuniti, e grida: siate pronti: a questo il corteggio del gran Visir formato da quasi tutti i suoi ufficiali si mette in movimento. Il Kehaya-Bey, dopo averlo accompagnato fino alla seconda porta del serraglio, torna alla porta o al palazzo del gran Visir per sosteneine le veci. Il Visir traversa a piedi la seconda corte perchè l'andare ivi a cavallo è dato solo al sovrano, Preceduto anch' esso dai marescialli s' i-

ennote Carella

noltra a passi lenti complimentato dagli ufficiali e dalle truppe: e fatta una profonda riverenza alla porta Felicità in mezzo a due ale formate dai membri del consiglio e dai cospicui personaggi andati ad incontrarlo, entra nel divano. Ognuno va al suo posto, e il gran cerimoniere e il soprastante ai padiglioni, ciascuno col suo sostituto, se ne stanno in piedi alle due estremità della sala. Al levar del sole s' apre il divano coll'esame dei sigilli apposti ai due depositi degli antichi archivii, il Tchavouschi-Baschi leva i sigilli con delicatezza per mostrarli al gran Visir, i quali poi, terminata la seduta vengono rinnuovati e improntati coll'anello imperiale. Oui principiano a introdursi i ricorrenti che ne hanno impetrato dal Tchavousch-Baschi la grazia. Due maestri delle suppliche ne fanno a vicenda la lettura, e vi iscrivono i decreti, cui firma di sua mano il primo ministro. I due Caziaskers soltanto per certa formalità danno d' occhio alle cause civili, riserbandosene una più matura ponderazione per quando saranno nei loro ufficii. Il Nischandji imprime in testa alle nuove ordinanze la cifra imperiale. Il grande ammiraglio e i tre Defterdar vi stanno come semplici uditori, nè parlano mai, fuorchè non siano interrogati dal gran Visir per oggetti concernenti il loro ministero. La seduta per lo più non oltrepassa un' ora, e i ricorrenti, che non furono sentiti, vengon rimessi al divano della Porta.

(BANCHETTO DOPO SCIOLTO IL DIVANO.) Sciolto Il divano, si dà un banchetto. Si preparano tre mense, l'una pel gran Visir che pranza col Nischandjii e il primo Deflerdar; la seconda pel grande ammirglio e gli altri due Deflerdar; la terza p.ii Caziaskers. I Khodjakians sono serviti

nei loro scrittoi, e sotto il peristilo gli Agà dei Giannizzeri, dei Sipaks e dei Silihdar insieme coi loro ufficiali. Nè a labbra digiune se la passano i Giannizzeri: dai garzoni di cucina si pone in mezzo alla corte una fila di seicento vasi di rame colmi di una minestra di riso (Tchorba ) e presso a ciascun vaso tre grossi pani rotondi e schiacciati (Fodola): a un dato segnale i Giannizzeri s'avventano sui piatti, li portano via e tornano al lor posto a smaltire la vivanda con cucchiai di legno che seco portano in una cannella di rame attaccata al caschetto di cerimonia. Se avviene che neghino d'accettare questa graziosità, guai al Sultauo, aspettisi vicina una rivolta, che getta nella costernazione la città. Levatosi da mensa il gran Visir chiede per iscritto un' udienza dal Sultano. La petizione è concepita nei seguenti termini: I membri principali del divano aspirano al bene di prostrare la loro fronte sulla polvere calpestata dal maestosissimo monarca loro signore e padrone. Toccando al Reis-Efendi di stenderla con tutta la gravità, dopo avergli baciata la veste, la consegna al gran Visir; questi, scorsala rapidamente, la involge in un fazzoletto di mussolina, poi s' alza coi membri del consiglio, trae dal suo seno il sigillo, che accostasi alle labbra e alla fronte, la sigilla per riconsegnarla al Reis-Efendi, che è obbligato portarla al maresciallo della corte, collocato all' ingresso della sala col Tchavousch-Baschi, i quali due la fanno avere al Silihdar-Agà o al Kizlar-Agà, gli unici deputati a presentarla al Sultano. Appena l'ha egli ricevuta vi scrive in alto. piace; e i messaggeri nel ritorno battendo coi loro bastoni il suolo rendono avvisato il gran Visir, il quale va ad incontrarli alla porta della sala e

ha la compiacenza di ricevere la sua petizione aggradita. Quindi significa all' Agà dei Giannizzeri che gli viene accordato di tributare il suo omaggio al monarca: esso viene introdotto pel primo, si ferma per pochi istanti, e poi entrano i due Caziasker, i quali pure, se non hanno a render conto delle nomine dei Cadi fatte dopo l'ultimo divano, nel qual caso ciascuno legge la lista dei nuovi nominati, in breve si sbrigano. Al loro uscire il gran Visir accompagnato dal grande ammiraglio, dalla sala del consiglio s'avvia a quella d'udienza, amendue si prostrano tre volte e s'avvicinano al trono. Il discorso verte reciprocamente su materie indifferenti, perchè essendovi presenti lungo il muro alla sinistra del Sultano il Mur-Alem, che fa le veci d'introduttore e' tre altri principali Eunnchi bianchi, l'eticlietta non permetterebbe il discendere a certe particolarità. Per una fuga di stanze vassi alla sala del trono ( Arz-Obassi ) e se ne traversa una ove sono di stazione gli ufficiali della prima camerata. Il trono consiste in un sofà coperto di broccato che s' innalza sopra due gradini; quattro colonne ne sostengono il baldacchino con cielo, dal quale pendono dieci gran fiocchi di perle fine. La stanza di una grandezza mediocre è illuminata da una sola finestra; contiene un camino all' uso orientale e una nicchia, ove si mirano due turbanti con pennac-chi brillantati. Ha quattro porte, l'una riservata al sovrano, la seconda per l'ingresso ordinario, la terza per introdurvi i donativi de' ministri stranieri, e la quarta, detta del castigo; avvegnachè quando una volta veniva impensatamente arrestato un gran Visir e condannato a morte, scortato da guardie a questa porta trovava una fontana e un oratorio per farvi le abluzioni e l'ultima preghiera innanzi di esser-consegnato al carnefice.

( QUANDO SI TENGONO I DIVANI STRAORDINARII. ) I divani straordinarii sitengono o per la paga dei soldati che si dispensa tre volte all'anno, o per l' udienza d'un ministro straniero, e chiamausi Ghalebè-Divan, divani affoliati, concorrendo al serraglio un' infinità di persone impiegate civilmente e militarmente, cioè forse tre mila Giannizzeri, pei quali si apprestano sei cento piatti di pilao e seicento di Zerdè, intingolo freddo di riso, mele e zafferano cui si prendono a un dato segno: dirimpetto ai Giannizzeri schierano i tre corpi di fanteria, Diebedjis, Topdjis e Top-Arabadjis. Ricevono anche questi un ristoro, e si passa a distribuire la paga. I capi non contenti di rimettere al ministro di finanza la somma loro dovuta giusta la soldatesca da essi comandata s'ingegnano di farla comparire il doppio di quello che è realmente; la tolleranza del governo lascia che approfittino di tale abuso. Il ministro di finanza mostra un sunto delle note al gran Visir, e da questo viene sottoposto alla approvazione imperiale, ottenuta la quale, all'atto di effettuare il pagamento si dirige dal gran Visir una seconda memoria al principe per sentire l' nltimo di lui cenno, venuto questo per analogo rescritto, tiensi per confermata la distribuzione delle somme pecuniarie. Grandi sacchi di marrocchino rosso contenenti ciascuno cinquerento piastre, che equivalgono ad una borsat, veggonsi disposti per ordine nella sala del consiglio innanzi alla porta di contro alle sede del gran Visir. Si procede per auzianità cominciando dai Giannizzeri: un ufficiale ne fa l'appello: il capo si avanza verso

la porta del divano tenendo colla sinano destra la estremità della manica del suo abito vuota, fa inchino al gran Visir toccando la terra colla mano, e portando la poi alla bocca e alla fronte, e ritirandosi senza voltargli le spalle si prostra ancor due volte. A ciò segue il levar delle borse; venendo dopo i Giannizzeri, i Sipah, i Silihdar ec. e il ritirarsi separatamente dei varii corpi militari, secondo i gradi di preminenza, portandosi via ciascuno sulle spalle le borse competenti. Alla distribuzione poi del soldo pei soldati di cavalleria assiste in persona nel suo palazzo il gran Visir coi generali, e a quella pei capi di fanteria, che dura quattro o cinque giorni, assistono nelle proprie case i generali relativi. Fatta la paga il gran Visir ne rende consapevole il Sultano, che per mezzo di un grande ufficiale del suo palazzo facendogli consegnare una pelliccia di zibellino e un pugnale tempestato di gioje gli manifesta la sua soddisfazione. La somma della paga ogni quattro mesi si calcola ordinariamente uno o due milioni di piastre, compresa quella degli ufficiali del serraglio e scorta militare del Sultano, dei marinari, gianoizzeri e Bostandji d' Andrinopoli. Passati i giorni della distribuzione, si raduna il consiglio ed è coronato da un banchetto, e allora i membri del divano ammessi all' udienza del monarca gli si presentano, unitamente all' Agà dei giannizzeri e al primo Defterdar per comunicargli l' eseguito pagamento. Il ministro di finanza autentica il fatto leggendo uno scritto, il quale è firmato dai due Caziaskers, e certificato mediante una dichiarazione dell' Agà dei Giannizzeri, stesa in nome suo e in quello degli altri generali. Il Sultano in segno del suo aggradimento fa

insignire col caffettano d'onore il primo Desterdar. Oltre i detti personaggi, nel primo giorno del divano sono aomessi a prestare i loro omaggi al principe i nominati agl'impieghi superiori, quali sarebbero il Reis-Esendi, i primi sei Khodigakian, i due generali di cavalleria, il Disbediji-Baschi, il luogotenente dell'Agà dei Giannizzeri, i due scudieri e i due marescialli dela corte; e il loro omaggio si riduce nel presentari im mezzo a due Capoudij-Baschi all'ingresso della sala del trono, e nel far sulla soglia una prostrazione e ritirarsi.

( DIVANO PRESSO IL GRAN VISIR. ) Propriamente adunque il divano al presente non è che un ombra dell'antico, e vero divano è quello che ora tiensi presso il gran Visir conforme alla primiera istituzione; conciossiachè il suo tribunale è accessibile cinque giorni la settimana. Sopra tre gradini vedesi alzata la sua sedia, all'alto della quale leggesi in oro la cifra del Sultano sormontata dal detto: settant' anni di orazione non sono meritorii quanto un' ora di giustizia; su la porta della sala che mette cll'appartamento del gran Visir sta scritto: l' uomo protetto da Dio non perde di vista l'equità nell'amministrazion della giustizia; e sull'altra in faccia che comunica colle stanze del Reis-Efendi: una gloria duratura per tutti i secoli aspetta quelli che fanno uso della penna: sieno certi, l'Eterno colla penna il giurò. Alla destra del gran Visir va a porsi il Caziasker di Romelia e alla sinistra quello di Anatolia; più vicini veggonsi i due maestri delle suppliche, innanzi alla sedia stassene il Tchavousch-Baschi, indi i principali ufficiali dei Tchavousch dividonsi in due linee oblique fino all' estre-

mità della sala, sostenuti da una fila di Giannizzeri coi loro ufficiali di fronte. I rappresentanti . dei varii corpi di truppe rimangonsi dietro ai Tchavousch: le persone schierate alla sinistra sono gli ufficiali della casa del gran Visir. I petitori , separati maschi da femmine, formano varii gruppi: per ultimo stanno i sudditi tributarii. Di mano in mano che si nominano le cause, i maestri delle suppliche vanno a vicenda leggendo ad alta voce le petizioni, lasciando poi che i ricorrenti stessi espongano le loro ragioni, perchè non vi si conoscono avvocati. Certo che l'imponente apparato e la celerità con cui si shrigano le cause, infondono alle volte un siffatto tremore che leva la forza alla voce di farsi sentire; più libere da questa soggezione mostransi le femmine", le quali malgrado della servitù in cui son tenute, prorompono in lamenti con una franchezza degna d'ammirazione. I decreti del gran Visir all'istante registrati sulle petizioni medesime dai suddetti maestri, vengono poi da lui stesso firmati. Le cause ordinarie e quelle che richiedono un più maturo esame si rimettono ai distretti o ai tribunali competenti. Al venerdi assistono al divano , due Caziasker, e al mercoledi l' Istamboul-Cadissi coi Mollas di Galata, di Eyoub e di Scutari, e ciascuno nel suo tribunale attende a sbrigare le cause a lui rimesse; se ci sono rei condannati ad essere battuti sotto la pianta de' piedi, si passa immediatamente all'esecuzione nella corte del palazzo, e talora nella sala medesima del divano. La seduta dura due o tre ore, e tanto al principiare quando al finire odonsi i Tchavousch appluadire e far voti per la prosperità così del monarca, come del sno luogotenente.

( IL GRAN VISIR CONVOCA CONSIGLI PER AFFARI pi stato. ) Da che il divano al serraglio è divenuto un'apparente imagine del divano in origine, il gran Visir convoca a piacere certi consigli Muschaveres per trattarvi gli affari di Stato, e a questi sono invitati i capi d'amministrazione e qualche volta il Mufit: e qualunque ne sia la determinazione, vien essa in via di relazione sottoposta al giudizio del sovrano. Oltre questi consigli ordinarii vi ha gli straordinarii, ai quali intervengono i capi dei tre ordini del governo, giudiziario, civile e militare; il gran Visir v'aggiunge pure quegli antichi ministri e Kodiakian che sono commendevoli per la loro sperienza, i quali tutti in numero di quaranta si radunano nella sala d'udienza del gran Visir. Il Kehaya-Bey, e il Reis-Ffendi, per la ragione che una volta erano considerati quai segretarii privati del gran Visir, a ragione dovrebbero esserne esclusi, ciò nondimeno vi han luogo essi pure quai refereadarii e stanno seduti sul tappeto, a differenza degli altri che prendon posto sul sofa che gira lungo la sala. Il cerimoniere veglia perchè sia osservata l' etichetta a norma dei gradi, e si ritira lasciando di sentinella un muto all' entrata che vien chiuso con una portiera di drappo. Il Reis-Efendi legge allora le carte; e il gran Visir ne fa l'esposizione chiedendo prima di tutto il parere del Mufit, indi quello degli altri membri. Il Mufit per non inceppare la libertà delle opinioni si esprime in una maniera vaga, gli altri, trattenuti da certo timore, guai che osino esternare il proprio sentimento. Il primo ministro insiste, li sollecita di parlare pel bene della religione e dello Stato; ed essi rispondono, che esso è anche troppo illuminato, che il padrone dell'impero ba in lui giustamente riposto la sua confidenza e · lui affidato il suo potere, che a lui spetta fil comandare e a loro l'ubbidire. Se rinnova la istanza, essi nuovamente abbassano la testa, e portano la mano alla bocca e alla fronte. Più cupo ancora regna il silenzio, allorchè il discorso cade intorno alla pace o alla gnerra. Vivo solo e animato riesce qualche volta il dibattimento allorchè si propone di rattificare o intraprendere un progetto. Ma la cosa non passa impunemente; e varii Ulemi per essersi opposti al parere del gran Visir ed anche dal Mufti furono mandati in esilio. Par dunque che simili consigli sieno puramente consultivi e diretti col chiamarvi a parte il Muftì e i principali membri del governo, a giustificare una risoluzione, che altrimenti, ove avesse a finir male, esporrebbe alle dicerie il sovrano o il suo luogotenente, Se questi però è destro abbastanza e prevede che abbia ad avere un fine contrario alla dignità e all' interesse dell' impero. raggira la cosa in modo da farla comparire di nessun conto: ovvero se la vede assai intricata e tale da compromettere i capi del divano, ne lascia al sovrano la decisione: e dando mano alle adulazioni ei lo va piaggiando col chiamarlo: capo supremo dei Mussulmani: vaso dalla grazia divina e delle celesti benedizioni: il solo cui sia dato di ben investigare le cose, di ben pesare le circo stanze, e altamente comprendere tutto quanto al moggior bene ridonda e della religione e dello stato. Nasce quindi tra l'uno e l'altro un contrasto che termina coll'emanarsi come di sua spontanea volontà un ordine del sovrano: contuttociò se mal riesce la faccenda, la colpa è sempre del

174

ministro. Nei frangenti impreveduti tengonsi pure consigli straordinarii che son detti divani in piede, perchè nissuno vi sta seduto.

## DELLE FINANZE.

(QUALI SONO LE RENDITE.) Varie sono le rendite che ritrae l' impero Ottomano dalle imposizioni così dette legali, perchè stabilite in forza della legge religiosa. Le prime a nominarsi sono quelle che pagano le terre tributarie, cioè quelle che, all'epoca della conquista, furono lasciate ai proprietarii Cristiani : alcune di tali terre pagano un prezzo stabile, altre in ragione degli annui frutti; e quest'ultima non ammonta mai meno della decima parte, ne può eccedere della metà dei frutti, secondo che varia la fertilità del terreno, la qualità delle derrate, la situazione e altre condizioni più o meno favorevoli. I diritti dei proprietarii son rispettati, finchè adempiono ai loro doveri; ma se i campi son lasciati incolli per tre anni, e i possessori non pagano il debito, corrono rischio di esserne spogliati. Tai fondi son disponibili a piacere, salve essendo però le ragioni del pubblico tesoro: giacche passando anche in mano dei Mussulmani rimangono sempre soggetti ai medesimi pesi. Anche leterre dei Mussulmani che furono ce dute in ricompensa all' atto della conquista, pagano la decima: queste possono essere vendute ai sudditi non Maomettani, e allora sono considerate come le tributarie; ma se ritornano ai Mussulmani, rientrano nel catasto delle decimali. Un'altra sorgente per la finanza si è il quattro per cento che ella esige dai Mussulmani sulle mercanzie, eil cinque dai suddetti tributarii, e dagli Europei il solo

tre per cento in vigore dei trattati. La finanza vantaggia pure assaissimo colla capitazione sui sudditi non Maomettani, una classe dei quali paga undici piastre, un'altra cinque e mezzo, e una terza tre e tre quarti. Il pagamento si fa al principio dell' anno, la carta di ricevuta porta l'epigrafe Djizire-Guebran, tributo degl' infedeli, e cinque bolli indicanti la classe, l'anno dell'Egira, il nome del gran tesoriere, quello del capo dell'ottavo banco di finanza, incaricato della spedizione, e il nome dell'esattore generale della ca-pitazione: il collettore v'impronta segnatamente il nome di chi ha pagato. Per impedire che non si esiga un tal tributo anticipatamente nelle provincie, si compartiscono in ottanta pacchetti il milione e seicento mila schede, le quali ogni anno escono dal suddetto banco di finanza, e i pacchetti sigillati distribuiti ad altrettanti esattori non devono essere aperti che alla presenza dei magistrati il primo giorno dell'anno Maomettano, cioè il primo del mese Moharrem. L' esazione nou si fa nella maniera più obbligante; i commessi dell' esattore nei primi mesi fermano i cristiani e gli ebrei ovunque s'abbatte per farsi mostrare se han pagato e se hanno la ricevuta, e spesso non distinguono nè i minori di età, ne i vecchi, nè i ministri del culto, sebben sieno per legge esenti. Sia o non sia la popolazione diminuita si fa di tutto per avere il pagamento totale delle schede, il cui numero è invariabile per ciascun distretto: si cerca d'impedire cinque o sei settimane prima dell' anno nuovo che gli abitanti cambino di domicilio e se non pertanto manca ancor qualche numero si costringono i primati fra itributarii a supplire coi loro danari, salvo il loro

diritto di farsi rimborsare dai compatriotti. Centosessanta mila di tali schede sono destinate per la sola capitale. Dalla capitazione insomma e du un particolar tributo che pagano alcune truppe di Boemi o Egiziani (a), vaganti per la Siria, Mesopotamia ed Asia minore ricava l'erario non meno di dodici milioni e dugento sessanta mila piastre.

( QUALL NUOVE TASSE SONO STATE POSTE. ) NOB bastando ai bisogni dello stato le finora accennate imposizioni permesse dalla legge di religione, ne furono coll' andar del tempo immaginate alcune altre. Furono poste tasse sull' entrata e uscita di varie mercanzie, quali sono seta, cocciniglia, caffè, cere, cotoni greggi e filati; sul trasporto delle produzioni dell'impero da un luogo all'altro, e fu stabilita una tariffa per gli Europei che vi trafficano, la quale non è molto gravosa. I Francesi anzi dopo il trattato di Belgrado, e i Russi e gli Austriaci dopo il 1776 ne sono esenti del tutto. Tra le imposte indirette vogliono pure annoverarsi quella sul bestiame, essendone ecrettuati i soli Ulemi, Giannizzeri ed Emiri, quando abbiano meno di cento cinquanta montoni, quella su ciascun quartiere nelle città dell'impero, la cessione a favore del fisco dei beni, che passino il valore di dieci mila piastre, dei sudditi sia Maomettani, sia tributarii morti senza legittimi eredi, i tributi della Valacchia e della Moldavia, e una volta della repubblica di Ragusi, le grosse contribuzioni dell' Egitto, di Bagdad, dell' isola di Candia, della Bosnia, del Divarbekir e del distretto di Belgrado.

<sup>(</sup>a) la Italia sono chiamati Zjugani Nota dell' editor fiorentino.

(RENDITE PUBBLICHE APPALTATE.) Per qu'alche tempo le rendite pubbliche erano economica mente amministrate, ma per ovviare le usurpazioni che si permettevano i ricevitori, il governo credendo di far meglio il suo interesse le appaltò, e in vero lo fece, ma per la peggio del popolo. Perciocchè essendo gli appaltatori generali i gran-di di corte, i ministri di stato, i governatori di provincia, essi contrattavano con altri secondarii aspiranti, e questi con altri di nuovo, e tutti volendo trarne guadagno, l'ultimo acquirente trovandosi d' aver pagato un'esorbitante prezzo metteva in opera tutto ciò che può suggerire la cupidigia per risarcirsene alle spalle del popolo. I clamori quindi furono grandi, e tra per questi e i bisogni dello stato fu mosso Mustafa II a cercare un modo diverso di riscossione , conforme a quello che si praticava in Egitto sotto il governo dei Sultani Mamelucchi, e fu di convertire in vitalizii gli appalti, per la ragione che gli appaltatori si comporterebbero meglio verso i contribuenti. Essendo in tal guisa assicurate le rendite dello Stato . si ebbe la cura di provvedere alla conservazione vitalizia degli appalti, delegando le quattro primarie dignità dell' ordine degli Ulemi, cioè il Mufit, i due Caziasker e il capo degli Emiri a ricevere i riclami degli appaltatori da presentarsi al trono, qualora il ministero osasse pregiudicare i legittimi loro diritti. Oltre ciò si promette che morendo un appaltatore, il figlio sarà preferito ad ogni altro appalto go duto dal padre, purché egli sia di buona fama, e si obblighi a pagare la somma a cui giunse l'ultimo offerente.

( DELIBERATE ALL' INCANTO. ) Gl'incanti per l'esazione delle dette rendite in grazia di alcuni

abusi non si tengono ormai più nelle relative provincie, ma solo nella capitale due volte l'anno. Un ufficiale del fisco. Mhiritellal-Baschi, nella casa di finanza bandisce ad alta voce il nome e la natura dell'appalto vacante, il contratto e la somina che pagava l'ultimo appaltatore; si registrano ad una ad una le oblazioni, e si delibera l'asta a chi più offre. Per quante precauzioni si usino in ciò, un Defterdar che vada intese col gran Visir ha libero il campo di disporre a suo talento degli appalti vacanti, e, deliberata che sia l'asta, il ministro di finanza firma a canto all' atto della obblazione ultima deliberato, carardade: indi comunica la cosa al gran Visir, e questi ne fa relazione al Sultano, dal quale viene con apposito rescritto autorizzata la spedizione dei titoli competenti all'acquirente. Onde poi facilitarne le vendite, il governo le divide in lotti, sehhm, che si acquistano separatamente da questo e da quello con patto che siano soggetti a un solo amministratore, e i possessori dei lotti sono abilitati a cederli ad altri, e per lo più i vecchi si prevalgono di tale facoltà per trasmettere i loro diritti ai figli, ai congiunti e agli amici, contro un pagamento del dieci per cento pel trasporto. Le femmine, tranne le sultane e le dame che abbiano tanto in sostanze da compensare in qualunque evento il fisco, non sono ammesse al benefizio dei lotti. In queste ordinariamente consistono le rendite stabili della Porta.

stabili della Porta.
(RENDITE CASUALI.) Le rendite casuali o instabili si riducono a quel dieci per cento che abbiam veduto pagarsi pei trasporti dei lotti, e ai pagamenti obbligati a farsi da quelli, che facquistano appalti vitalizii, e al canone che sborsa un Bascià a tre code il giorno della sua nomina e che ascende a ventidue mila e cinquecento piastre. A queste devono aggiungersi i vantaggi particolari del sovrano ridondanti dalla zecca e da lui spesso ceduti al tesoro pubblico, gli emolumenti delle confiscazioni e le multe a cui erano condannati i rèi di stato per la commutazione delle pene di morte.

(Dove si coniano le monete.) Presso i Maomettani fu sempre unito alla regale potestà il diritto di battere moneta, è Orcano figlio e successore del fondatore dell'Ottomana dinastia nel 1328 ne fece battere d'oro e d'argento; innanzi a tal' epoca le monete, che avevan corso tra loro, portavano il marchio dei Sultani Seldiouck o dei Kan Mogoli; ma in seguito avevano il monogramma del principe e un versetto dell' Alcorano, e Maometto II, dopo la conquista di Costantinopoli, vi aggiunse i titoli fastosi di Sultano delle due terre e di Khan dei due mari, cioè della Romelia e dell' Anatolia, del mar Bianco e del mar Nero, costume che dura tuttavia a' nostri giorni. Tempo fa le monete si coniavano in Andrinopoli, al Cairo, a Smirne, Erzeroum e in molte altre città, e nella guerra coi Persi eziandio nelle città, ove i generali avevano il loro quartiere ed alloggio, onde pagar prontamente le truppe e le spese occorrenti: ma gli abusi e le alterazioni, e le contraffatture convinsero che si ristringessero le zecche ad una sola; e questa nel serraglio. L'oro e l'argento viene somministrato dagli impressarii delle miniere, i quali, quando ne trovano, sono obbligati a consegnarlo al fisico col ribasso del trenta e più per cento; cosa che non si eseguisce appuntino, stanteche i direttori delle miniere distribuiti

Cost . Europa

sui luoghi chiudono gli occhi facilmente, quando si faccia toccar loro qualche utile. E sí che vi ha ricche maniere nel governo di Diyarbekir e vicino a Trebisonda, ora sotto la giurisdizione del Bascià di Sivas; e un particolar direttore hanno le miniere d'argento e di rame di Kurè nel governo di Trebisonda. Convien qui notare che le miniere di rame sono le più tormentate, perchè gl' impressurii di queste dopo averne fornita la quantità convenuta, quantunque a prezzo inferiore, banno la balía di mercantare quel che sopravvanza come lor piace; e perciò ai privati apportano maggior lucro queste, che quelle dei metalli preziosi. La faboricazione della moneta vien diretta dal Zareb-Khanè-Emini o intendente, da' cui cenni dipendono dodici maestri e forse cinquecento operai: l'intendente della zecca approfitta della decima parte degli utili che sommeranno circa un milione: tutto il resto tocca al sovrano. Chi s' immagina che il danaro debba circolare in abbondanza nell'impero Ottomano, per capacitarsi del contrario, deve riflettere che grossissime somme ne assorbiscono le annue peregrinazioni alla Mecca, le mercanzie dell' India e le pellicce della Russia; tal che si pretende che un cento milioni di piastre, e la maggior parte in oro, vengano esportati ogni anno. La moneta d'oro più accreditata è il Zer-Mahboub, o il favorito, zecchino del valore di due piastre e tre quarti, ed ora di cinque; sebbene da Mustafa III a questa parte la lega sia inferiore.

(In TUTTO, QUANTO AMMONTANO LE RENDITE DEL-L'IMPRO.) Computate tutte insieme le rendite ascenderanno a trentacinque milioni di piastre, una metà dei quali si versa nel tesoro, e l'altra serve alle spese occorrenti alla giornata e ai diversi as-

segni pel mantenimento della famiglia imperiale, del vecchio serraglio, dell'harem, e per le pensioni alle persone in attuale servigio nelle predette case, ai vecchi ufficiali, alle vedove, agli orfani e simili. E a carico del tesoro son pure cinque o sei mila piastre all'anno che si pagano a en Visir deposto, tremila e quarantadue a un ex-Mufii, e cinquecento a un Caziasker che abbia perduto l' impiego, e a pochi altri decaduti da qualche eminente carica. Del resto la Sultana Valide, i principi e le principesse del sangue traggono i loro emolumenti dalle terre di regio patrimonio, il gran Visir, il grande ammiraglio e i governatori di provincie dai fondi spettanti alle loro cariche; la cavalleria dai feudi militari. Lo stato non paga ne i ministri della religione o del culto, nè gli addobbi dei tempii, ne i magistrati civili; perche questi ultimi in particolare vivono dei frutti che procacciano i loro ufficii. Al più ritirano dal tesoro qualche soldo i tre membri del divano che hanno impieghi non molti lucrosi, il Nischandji, e il primo e il secondo Defterdar.

Il bilancio dell'entrata e dell'uscita facevasi secondo l'anno lunare, ma dal 1747 in poi si è cominciato a farlo conforme all'anno solare, essendosi conosciuto che si venivano a risparmiare undici giorni di paga a discapito dei soldati di marina e delle guarnigioni fuori della capitale.

(DEBOLI SOCCOBSI HANNO PEL TEMPO DI GUERRA.)
Deboli sono i soccorsi che può lo stato spersara
per le spese straordinarie in tempo di guerra,
giacche non ha a far capitale che sulle ammende
pecuniarie a cui son tenuti i possessori dei feudi
militari che amano dispensarsi d'andare alla guerta, sulla decima parte del danaro esatto dai pub-

blici appaltatori, sulle sovvenzioni in natura che danno le provincie, sulla facoltà di appropriarsi a discretissimo prezzo tutto quanto serve agli usi della milizia. Quando ciò nondimeno lo stato si trova accora in bisogno, siccome esso non gode un certo qual credito o per chiedere imprestiti. o per mettere in corso carta monetata, e di più la legge di religione vietando che si accrescano gli aggravii da essa stabiliti, allora col titolo di sussidio per la guerra ricorre alla violenza, e a mano armata si pretende un sopraccarico dalle città e dalle campagne, dai banchieri, dai proprietarii e dai primarii personaggi impiegati, a proporzione delle loro facoltà, o forse meglio a talento di chi vien mandato; e un rigoroso castigo si attirerebbe chi opponesse la minima resistenza. Lo stato in tali frangenti offre altresi ingordi sconti agli appaltatori onde avere delle auticipazioni. Anzi Mustafa III nella guerra dispendiosa sostenuta contro la Russia non ebbe difficoltà di alterare le monete a segno che nel 1777 soffrirono la perdita di quasi il ventidue per cento ed i successori di lui, non che riparare il male, in due o tre volte che ne seguirono le tracce, han fatto che ora le monete sono aumentate il doppio del valore intrinseco. Se alla fine dell'anno, soddisfatte le spese, nel pubblico tesoro rimangono ancora fondi, questi si versano in quello del Sultano, il quale in tempo di pace ne fa ammasso, sapendosi che Mahmud alla sua morte lasciò quindici milioni, e che Mustafa III era giunto a raddoppiarli. Nè i Sultani li tengono già sepolti, poichè qualora lo stato si trova in angustie, essi glieli danno in sovvenzione ritirandone ricevuta d'obbligo esaminata da due Caziasker e firmata dal gran Visir e dal primo Defter-

183

dar. Questi crediti del Sultano, che si crede sorpassino al presente i quarantadue milioni, possono riscuotersi quando a lui pare e piace.

## MINISTERO DI FINANZA.

(COME REGOLATO IL MINISTERO DI FINANZA.) Varie persone tiene occupate anche questo ramo. Sotto i primi regnanti un solo era il capo, Defterdar; Bayezid o Bajazet II ne accrebbe un altro, di cui uno era chiamato Defterdar di Romelia, cioè delle provincie Europee, l'altro Defterdar d' Anatolia, cioè dell' Asia minore; Selim I ne aggiunse un terzo per le finanze della Siria, dell'Egitto e del Diyarbekir; un quarto fu creato da Solimano I per l' Ungheria e le provincie, bagnate dal Danubio; e in fine ogni governo si vide avere il suo Desterdar. Ma le prevaricazioni di molti di costoro al proprio dovere suggerirono il pensiero della loro abolizione, e non ne rimasero che tre, a due dei quali fino a Selim II, fu conservato il semplice titolo, e all'altro superiore per grado e che abbiam veduto esser membro del divano, fu affidata l'intera amministrazione delle finanze. Ogni sera riceve il rendi-conto delle operazioni del pubblico tesoro, e due o tre volte la settimana ne mostra al gran Visir lo stato: per eseguire qualunque pagamento ha d' nopo di un'ordine di esso: tanto il Defterdar, quanto il gran Visir insieme firmano i pagamenti a carico delle casse pubbliche; e dal Defterdar, malgrado che siasi adempito a tale formalità, dipende il sospendere in tutto o in parte il pagamento. Incumbenza di somma circospezione di questo capo è il vegliare che alle tre solite epoche fra l'anno sia distribuito la paga

alle truppe di guarnigione nella capitale; il più piccolo ritardo, o il non disribuirla per intero basterebbe per sollevare un ammutinamento da produrre le più spaventevoli conseguenze, e ne sarebbe egli stesso la prima vittima. Onde è ch' egli cerca d'incassare pei detti tempi le somme di cui son debitori i più ragguardevoli personaggi. Anche le rendite private del principe, e distintamente quelle provenienti dalle confiscazioni sono in sua mano; e per tali amministrazioni non ha alcun soldo stabile, ma deve il tutto ricavare dagli atti che si spediscono nel suo ministero. Sotto di sè ha cinque grandi ufficiali, il Basch-Baki-Couli incaricato di esigere i pubblici crediti, al qual fine sono a lui subordinati sessanta uscieri per citare o imprigionare i debitori dello stato, un altro detto Djize-Basch Baki-Couli che ha il carico di esigere i debiti contratti dagli appaltatori del te. statico, un terzo, Veznedar-Baschi che nell' interno del tesoro attende a vedere quanto danaro esce e quanto ne entra, e perciò a lui sono dati quaranta pesatori per esaminare le monete, pesar l' oro, e simili; e due altri detti l' uno Sergui-Naziri, l'altro Sergui-Calfassi che stanno ai registri delle operazioni del tesoro. Il ministero di finanza è diviso in venticinque sessioni tutte riunite nella casa del ministero stesso, Noi credendo essere estraneo al nostro scopo l'accennare distintamente le incumbenze di ciascuna sessione, passiamo invece a cercar di dare qualche notizia intorno all' ufficio dei Bascia. Facendo questi pure parte del governo politico e civile, ci sembra più opportuno il qui parlarne anziche nella milizia.

## BASCIA'.

(TERRE CONQUISTATE COME DISTRIBUITE.) I Sulquistando paesi sottoponevano a tributo le terre che trovavano esser possedute dai Cristiani e dagli Ebrei, e levavano la decima da quelle che erano occupate dai Mussulmani, e ciò era conforme alla legge Maomettana; e avvenne pure che i Sultani stessi ebbero le loro proprie terre, per cui ora tre sorta di beni stabili si contano, tributarii, decimali e demaniali. Le ultime si distribuirono alle persone militari e anche all'impiegate nel civile magistrato con facoltà di esigere le pubblice imposizioni dai livellarii e censuarii e di esercitare nna vera signoria coll' obbligo ad esse inerente di avere a fare il servizio militare a cavallo e di mantenere un dato numero di cavalieri armati di corazza. Tai feudi e distribuzioni di beni demaniali, quando passavano i venti mila aspri di entrata, nomavansi Ziamet, e gli altri minori Timar, ed essendo gl' investiti compresi tra i Siphar, o cavalieri, ubbidivano ai capi di distretto o Sou-Baschi, i quali avevano per superiori altri uffiviali detti Alai-Bey , essi pure devoti al comandante della provincia Sandjac-Ber, o Mir-Liva; e tutti in corpo andavano alla guerra con cavalieri armati, ma in tempo di pace stavansi in provincia vegliando, sempre dipendentemente dal comandante, al buon ordine di essa. Sul principio i possessi Ottomani eran divisi in piccoli governi nominati Liva o Sandjac che significa bandiera, e i capi detti Mir-Liva o Sandjac-Bey ricevevano per distintivo una coda di cavallo Tough,

ai quali poi soprastavano due generali governatori, l'uno per la Romelia in Europa, e l'altro per la Natolia in Asia, i quali erano decorati del titolo di Beylerbey o di Mir-Miran, ossia comandante dei comandanti, e avevan per insegna due o tre Tough (1). Col tratto successivo e a proporzione che andossi l'impero dilatando s'aumentarono i comandanti a due o tre Tough: e sotto Amurat III essendosi l'impero compartito in varii grandi governi o Eralet in cui furono compresi molti Liva ottennero il titolo di Mir-Miran o Bascià a due code. E dove prima la durata in tali cariche era indeterminata, si cominciò a ristringerla a tre anni, poi a due, indi a un solo anno e non sempre intero; poichè il governo non vede di buon occhio che i Bascià acquistino gran potere in una provincia standovi a lungo, e i ministri hanno interesse a rimuoverli di spesso, essen lo tanto maggiori i loro emolumenti quanto più frequenti sono le coloro traslazioni.

(In QUANTI GOVERNI È DIVISO L'IMPERO.) Presentemente l'impero è diviso in vecutise governi generali formati da cento sessantatre Liva o provincie. Il governatore regge per sè stesso il Liva ove ha la sua residenza, gli altri sono amministrati a suo nome da comandanti che hanno il titolo di Visir o Bascià a tre code, o di Bascià a due

<sup>(2)</sup> La naturale cariosità invoglierà taluno di dimandare il perchè in tanto pregio lenguno i Turchi queste code di cavalto. Per tutta soddilazione non faccianno che replicare quanto prudentemente serive un autore che conosce i costumi loro: si dice che un loro Goereale non sapendo più in qual guisa raccozzare le sue truppe che avevano perduto di stendardi, prendesse los spediente di tagliar la coda a un cavalto e attaccarla al pomo di una lancia, che a quel segnale accosì i soldati, riportassero la vittoria.

code, detti anche semplicemente Mutesellim, Voyvod, Mouhassil e simili. Settantadue Liva prendono il nome di Paschalik, bascialaggi o giurisdizioni, dai Bascià che li governano, e sopra questi hanno tuttavia la preminenza i due Beylerbey di Romelia e di Anatolia, e ciascuno comanda in tempo di guerra alle milizie provinciali sotto la sua giurisdizione. Un Bascià ricava da ogni Liva mille o mille e duecento piastre in tempo di pace e il doppio in tempo di guerra; ma se vuole esentarsi dal marciare versar ne deve la metà al fisco. L'amministrazione del potere in tutte le provincie, eccettuato l' Egitto, cammina di passo uniforme; a'fianchi d'un governatore, che in sè riunisce il civile e il militar potere, sta un magistrato deputato a render giustizia: nelle città grandi a tutti i Giannizzeri del distretto comandano gli ufficiali, chiamati Serdar; ai Siphar e ai Silihdar, soldati di cavalleria comandano alcuni capi nominati Kchaya-Yeris, e agli Emiri altri superiori intitolati Nakib. I sudditi tributarii vivono sotto l'autorità degli ufficiali di polizia e subordinati ai capi della lor propria nazione detti Kodia-Baschi, il cui ufficio consiste nel dover fare il ripartimento delle gravezze e tasse imposte ai relativi loro cautoni.

( SEGNI DI COMANDO DI UN BASCIÀ.) La persona promossa alla dignità di Bascià a tre Tough riceve per sua investitura una pelliccia di zibellino, e i segni di comando, i quali una volta erano un tamburo e una bandiera; ma af presente al tamburo furono sostituite le code di cavallo legate in ciuna ad una picca contornata da un pomo dorato. Un de primi ufficiali palatini, o Mir-Alem gli presenta tre Tough e uno stendardo, il Reis-Efendi

il diploma di elezione, e il Nischandji un modello della cifra imperiale con un calamajo d'argento e una specie di tavoliere di seta magnificamente ricamato (1), e il Bascià rende in contraccambio a ciascun dei suddetti una pelliccia di zibellino, un cavallo bardato e un involto con cinquecento o mille ducati : e se il Bascià trovasi assente, a ciò, mediante procura, supplisce qualche suo agente. Della cifra imperiale ora non fanno uso che i generali comandanti in capo gli eserciti. Molte poi sono le onorificenze di un Bascià a tre code: egli ha la facoltà di farsi precedere da nove (2) cavalli di maneggio, da sei uno a due code, e quello a una coda sola da tre: di tenere a norma del numero dei cavalli una banda militare composta di nove, tre suonatori per ciascuno stromento, che abbiam veduto tenersi dal gran Visir; e la banda deve suonare innanzi ai loro palazzi due volte al giorno che sono dopo la terza e dopo la quinta preghiera. Comparendo in pubblico anch' essi son preceduti da un maggiordomo o. Silihdar, che sostiene, qual simbolo di autorità, una spada in guaina, e sono scortati, secondo il grado, da uno, quattro o sei Schatir, guardie d'onore vestiti in una foggia particolare; ed hanno ufficiali al proprio servigio ascritti, che sopra di loro invocano la celeste benedizione.

(DA CHI È AJUTATO UN BASCIA' NEL SUO IMPIEGO.) Nell'amministrazione degli affari è il Buscià ajutato da due o tre persone più ragguar-

(2) Il numero nove pei Turchi fu sempre di felice au-

<sup>(4)</sup> I Grandi quando scrivono cuoprono le ginocchia con quei drappi, e assisi in un angolo del sofà tengono la carta colla sinistra o appoggiata al ginocchio.

DEGLI OTTOMANI devoli della provincia dette Ayan, o Ischi-Erleris , approvate dalla Porta; e sono in certo aspetto simili ai rappresentanti municipali. Se questi godono buon nome, ed hanno appoggi e protettori nella capitale, tanto possono i loro compatriotti sperare di non essere oppressi dal governatore, ma se sono men che onesti, altro non s'aspettano allora che di vederli con lui uniti per maggior loro calamità. Nè può altrimenti accadere; perciocche il Bascià che a peso d'oro si è procacciato il governo della provincia, e che quanto é incerto di esservi a lungo conservato, altrettanto è sicuro di andarne impunito, s'ingegna di rivendicarsi dello speso collo smungere a furia, e più che può, gli abitanti. Oltre ciò uno che sia dominato dall' avarizia ricorre anche ad altri mezzi illeciti: s' informa se v' ha alcuno agiato di beni di fortuna; da subornate persone lo fa accusare di un delitto e quindi lo costringe a ricomprare la vita con grossi sborsi d'oro. Tante angherie a qual fine? Per mantenersi nel fasto richiesto al loro grado. La famiglia di un Bascià a tre code non conterà meno di cinquecento persone, e alcuna vi ha che ascenderà forse alle due mila, non computate le guardie : l' harem comprende un buon numero di donne; e le scuderie dai dugento ai trecento cavalli. Qualora dunque si considerino tante spese giornaliere, le rilevanti somme che costa l'ottenere simili impieghi e i presenti che conviene tener pronti per far venire la schinanzia ai Demosteni di Costantinopoli affinchè non parlino dei riclami degli oppressi innanzi al supremo tribunale, di leggieri conoscerassi che una buona

porzione di angherie son dal bisogno dettate. Vedi nella Tavola 2, un Bascià in tempo di pace num7, al num. 8, lo stesso in abito da guerra colle tre code; al num. 9, una guardia o Schatir, e al

num. 10, un paggio del medesimo.

( DIFFICOLTA' DI SMASCHERARE UN BASCIA'. ) Difficilmente altronde riesce lo smascherare un Bascia. quando sappia contenersi; basta un'apparenza di religione, una scrupolosa esattezza, una esterioreº osservanza nelle pratiche del culto, per essere accreditato, rispettato, encomiato qual uomo virtuoso, qual buon Mussulmano amante della pietà e giustizia; e se a questo accoppia un' età provetta e una barba grigia, è giudicato aver toccato l'apice dell'onestà e perfezione. Un Bascià di quaranta o cinquant'anni sarebbe riguardato qual fanciullo privo d'esperienza e di nissun conto, quantunque possedesse il sapere di Platone e di Aristotele. Oltre ciò poco o nulla importa ai provinciali l'inoltrare le querele al trono; poichè, anche venendo a un Bascia, convinto di concussione, confiscati i beni, essi non sono mai bonificati, nè migliorano la loro condizione, per la ragione che chi è mandato con pieno potere per rimediare ai loro mah, suol d'ordinario camminare sulle tracce che ha trovato, ed accrescere la loro comune desolazione; sicchè convien loro attenersi al primo minor male.

(RAGIONI PER CUI I BASGIA' SI RIVOLTANO.) I Bascià, che sanno yalersi dell'esteso potere che hanno in loro balia, appena sibodorano di essere incorsi nella disgrazia del Sovrano, cercano di rivoltarsi, non già per sottrarsi alla sua dominazione, ma per guadagnar tempo e aspettare che sia dileguato il temporale che al primo romoreggiare il perderebbe seuza remissione. E a così procedere tanto più facilmente s'inducono,

DEGLI OTTOMANI 19

in quanto che sanno che la Porta non mai o quasi mai ricorre alla forza delle armi per sottometterii. Di qual via dunque si serve a punire i Basciti rivoltosi o conosciuti, rei die gravi misanti?

(CONTEGNO DELLA PORTA QUANDO VUOLE SPERTO UN BASCIA'. ) La politica Ottomana crede opportuno di usare la dissimulazione, procura di mostrarsi apparentemente soddisfatta del loro contegno, abbonda in promesse di grazie, in convenienze, in dimostrazioni di confidenza, in dare novelle distinzioni, e intanto sta spiando il momento di toglierli di mezzo. Giacche quand'ella è assicurata ch' essi dormono sonni tranquilli, allora spedisce un ufficiale che è d'ordinario un Capoudji-Baschi, che figura d'avere tutt'altre commisioni, fuorche la principale per cui è mandato, cioè di spegnere il Bascia. E ben cotesto ufficiale ha bisogno di tutta la più raffinata industria onde non sietraspiri il rero oggetto della sua missione, nè si risvegli nella sua vittima il più leggiero sospetto, "perchè in caso diverso pe sarebbe egli medesimo sacrificato. Perciò alle volte passano mesi e mesi, innanzi che gli venga fatto il colpo, dovendo ora subornare i comandanti delle truppe, ora mostrare a lungo indifferenza o vero il più cordiale affetto al disgraziato;

(Aktivizii usati Pea Riuscinne.) Ma di quali arifizii siano capaci i Capoudji-Baschi neglio ne convincera un fatto che qui per più ragioni giova riferire. Sotto l'impero di Maometto IV era stata fulminata la sentenza di morte coutro bmail-Paschà, Beylerbey e governatore residente la Arxoum: un Capoudji-Baschi, incaricato del-he secuzione; arrivato che fu in quella città finse

Cost. Europa

di essere gravemente malato, e pregò il governatore che volesse mandargli il suo medico: il finto ammalato si era fatto strettamente legare le braccia per impedire la libera circolazione del sangue. Viene il medico e trova i po'si debolissimi, tosto giudica l'infermo giunto agli estremi, e ne fa relazione al Bascia: questi al tempo stesso riceve un messaggio che lo sollerita di portarsi immediatamente dal commesso che prima di spirare dovea comunicargli ordini della massima importanza: va il Basciù accompagnato da quattro servitori, appenna intavolato il discorso, entrano nella stanza le genti del Capoudji Baschi, e stendono a terra morto il Berlerber; il commesso pubblica il decreto che gl'ingiungeva di metterlo a morte, sostituisce per intanto al morto un altro governatore, e s'avvia di nuovo a Costantinopoli colla testa del proscritto. Per simil guisa sul semplice sospetto che avesse qualche intelligenza colla Russia fu proditoriamente trucidato ai tempi d'Abdul Hamid Gregorio Glica Ospodaro della Moldavia nel cui principato era stato testè rimesso mediante il trattato di pace di Cainadiè.

/ NON PAR CREDIBILE CHE I BASCIA' NON FAC-CIANO RESISTENZA A CHI VUOL PRIVABLI DI VITA. ) I quali fatti e altri che si potrebbero aggiungere sembrano opporsi troppo direttamente alla comune opinione che quando la Porta e stanca dei diporti di un Bascia, soglia inviargli un cordone con cui senz' altro debb' essere privato della vita (1), e non meno opposta è la riflessione che

<sup>(1)</sup> V. Storia dell'impero Ottomano compilata dal Cavaliere Compagnoni ec. Milano dalla Tipografia del Com-mercio ec. 4823, Tom. 1 pag. 207: ivi il chiaviss. Compilatore, se mal non ci apponiamo pare aderire alla massima,

il signor Ohsson deduce dalla credenza degli Ottomani stessi : perciocchè, egli dice, si fa torto a credere che un governatore offra quasi spontaneamente la sua testa al ricevere di un ordine imperiale, non giungendo la rassegnazione dei Maomettani a si alto grado di sottomettersi senza contrasto al destino e ai voleri del monarca. e reca per testimonio che gli uomini d'ogni condizione tra loro condannati a morte fanno di tutto per involarsi alla vigilianza degli esecutori col gridare che Dio medesimo comanda all'uomo di difendere la propria vita. Queste osservazioni ed altre che si posson fare dai nostri leggitori scorrendo la presente descrizione, pare che non permettano di esser corrivo a dar gran peso alla suddetta opinione.

( Condizione dei Bascia' in Ritiro. ) Pro-

(CONDIZIONE DEI BASCIA' IN RITIRO.) Proseguiamo il nostro cammino: quantimque pervenuti alla vecchiaja non è dato ai Bascià di ottenere così facilmente il ritiro dal loro impiego; poiche vien loro accordato qual grazia segnalata, e che nondimeno si paga a caro prezzo. Rientrati che siano nella vita privata mal si lisingle-rebbero di stare o a Costantinopoli o in qual altra città loro tornasse a grado; la diffidente politica del serraglio non lascia godere di certa libertà a quelli che o per le onorevoli cariche sostenute, o per le loro invidiate sostanze verrebbero

the al comparire del fatale cordone un Buscià offra sponbacamente la testa al portatore di esso. Non essendo noi da lato per decidere da qual parte più sita la ragione, aspettrano a dichiaracci quando nella cominuazione della ben frontanziata e ben intesa sua storia c'incontreremo in fatti, e rigioni tali che tendano meno ammissibile il sentimento del rigior Ohison.

a dar ombra e ad acquistarsi un certo ascendente nel governo. Purchè abbiano fama di uomini savii e pacifici, maggiore indulgenza ritrovano i Bascià a due code, poiche contentandosi di vivere in un pieno allontanamento dagli affari, minori ostacoli incontrano per fermare la loro dimora nella capitale. Perciò tra l'essere astretti a starsene lungi da Costantinopoli e il vedersi sottoposti ad essere frequentemente trasferiti da una provincia all' altra. piaccia o non piaccia, poco confanno ai signori della corte i posti di governatori di provincia.

( SPESE D'AMMINISTRAZIONE A CARICO DELLE PROVINCIE. ) A carico della provincia stessa sono le spese di amministrazione, delle guarnigioni dei forti, del trasporto dei viveri e delle munizioni, come anche del passaggio delle truppe, alle quali spese si supplisce con tasse che portano il nome odioso di Djibayat, o di Tekialif-Schacea, aggravii molesti o penosi, cosi detti per non essere permessi dalla legge di religione. Giacche le imposizioni dirette, quali furono approvate dalla legge, essendo proporzionate e bastevoli ai pochi bisogni del primiero stato Maomettano, ma non bastevoli agli infinitamente maggiori dello stato presente . convenne trovare un ripiego che (salva la legge e la superstizione del pubblico, il qual grida al sacrilegio per la più piccola novità) vi provvedesse. E il ripiego fu bello e trovato. Il Sultano servendosi della facoltà dalla legge accordatagli d'invocare al bisogno i soccorsi dei grandi dello stato, seguita e in tempo di pace e in tempo di guerra ad es igerne da tutte le classi : cosicche la nazione che ricalcitra all' aumento di stabili imposizioni, sopporta poi le vessazioni delle tasse che malgrado l'esser dette passeggiere, pure tornan continuamente da capo. Fassene è vero la ripartizione a tenore delle facoltà di ciascuna famiglia: na ciò non toglie che i poveri abitanti delle provincie non vengano spogliati di forse la metà delle loro entribata e dei frutti della loro industria; e se poi sono tributarii, e nel loro distretto trovinsi più numerosi i Maomettani, scaricandosene questi alle spalle di quelli, vengono i tributarii nacor più aggravati. Non basta: i sudditi tributarii pagano di più in ragione delle loro sostanze e per matrimonii e per sepoltura, e per fabbricare e per riparare i loro fondi, un tanto o al feudatario, o all' ufficiale di polizia del distretto.

( ALTRI PESI DELLE PROVINCIE. ) Non è finita ancora; cambia governo un Bascia, ( e i cambii sono frequenti) gli abitanti devono somministrargli quanto gli occore pel suo trasporto da una contrada all' altra, e regalar lui e le persone del suo seguito. E si che non è poco; poiche un Bascia, che passa da un governo all'altro, ha tanta moltitudine di truppe di ogni genere che non ne avean forse tante i consoli Romani quando trionfavano d'una nazione. Il ministero del gran Visir, quello delle finanze, il grande ammiraglio e i generali delle truppe hanno bisogno di diramare i loro ordini? Non essendo nell'impero ufficio veruno di posta, si spediscono tosto messaggeri, scelti da un grado più o meno raggnardevole, secondo la natura della commissione, i quali tutti prendono il titolo di Mubaschir , commissarii. Immediatamente le pubbliche strade veggonsi coperte di questi corrieri e di persone della loro comitiva, scortata qual più, qual meno, da uomini armati. I paesi per dove passano, si mettono a contribuzione per alloggio e viveri, e la città o il Basciù a cui sono

GOVERNO mandati per le spese del viaggio. E felici si tengono gli ufficiali e civili e militari se spuntano una tale incumbenza, perchè ne riportano ogni volta un guiderdone. Si tratta di purgare una provincia di malviventi, di sottomettere un paese, un Basciù in ribellione? si nomina un Serasher, comandante; e questi non ricevendo che il tenue assegnamento di quindici o venti mila piastre, è munito di un ampio potere che gli da la facoltà di levar uomini e danari ai luoghi ove è spedito, e di creare alcuni Bin-Baschis, o capi mille, i quali ingaggino nomini per la fanteria a trenta piastre peratesta, e a quarantacinque per la cavalleria, Ridotto a numero che sia l'armamento, che ne avvieue? Le truppe stesse si danno a flagellare i paesi sottomessi e le provincie vicine con estorsioni, finche abbian ritratto tanto da rimborsare il Seraschiere delle anticipazioni di danaro da lui fatte, ed eziandio da arricchirlo. Compie poi il quadro delle oppressioni, sotto cui gemono gli abitanti delle provincie, la disdetta che non sono sicure le loro proprietà, trovandosi esposti in tempo di pace alle ruberie dei malviventi o masnadieri, e in tempo di guerra alle concussioni dei soldati che non risparmiano i beni di chiunque sia, nemico od amico. Per sottrarsi a silfatta condizione i sudditi che amano di condurre una vita meno inquieta, se sono Cristiani emigrano dall' impero, se son Maomettani passano alla capitale dove sono meno oppressi. Ma non è loro dato di stabilirvisi a lungo; poiche a quando a quando si rinnova la proibizione di ingrandire la città, e l'ordine alle famiglie, che vi hanno dimorato otto o dieci anni, di ritornare al loro nativo paese: ciò che dee farsi necessariamente, altrimenti di troppo diminuirebbe nelle pro-

197

vincie la popolazione e di troppo soprabbonderebbe in una città già assaissimo popolata.

## DELLA MILIZIA.

Sarebbe qui luogo di accennare le primitive milizie Turche, quali erano i Yaya, i Musselem, gli Azeb, i Saridie, Yuruk, Djanbazan e Gariban; ma essendo sate abolite o concentrate in altri corpi di milizie; e avendo quindi presi muvi nomi, mossi dall'amore di brevità ci ristringeremo a quei corpi di milizia i quali tutl'ora si conservano. E pei primi si affacciano i Giannizzeri (Yeni-Tcheri). Cancellati dal ruolo di fanteria i (Piradè o Yaya, comprese Orcano che gli era d'uopo avere alcuni corpi di truppa a piedi che fosse ben disciplinata e obbediente al comando, e non essendo i suoi Turcomani capaci di corrispondere al suo incento, gettò l'occhio sui prigionieri Cristiani, e li ridusse a reggiment.

(Ontoine dell'ordine dei Dervisch-Bektasch, fondatore dell'ordine dei Dervisch-Bektasch, fondatore dell'ordine dei Dervisch-Bektaschi, il quale, ponendo sulla testa dei loro primarii ufficiali la manica della sua veste bianca li colmò di benedizioni e angurò loro in nome del cielo le più alte felicità, perciò portano anche il soprannome di Baktaschi. Ebbero un fermo stabilimento sotto Maometto II, e sotto Solimano il grande presero una più regolare consistenza. Questa milizia è composta di quattro grandi divisioni momate Djemaat, Beuluk, Seymenn o Segban, e Adjemi-Oglan, e ciascuna comprende un certo numero di coorti o conpagnie, oda o orta: e tra tutte anomontano a dagento ventinave orta,

settantasette delle quali rimangono di presidio nella

capitale, le altre son distribuite nelle provincie. La divisione Diemaat che contava cento una compagnie fu decimata della sessantesimaquinta da Mourad IV a motivo che un soldato di essa osò, nell'ammutinamento della milizia contro Osmano, portar le mani addosso a quel principe; e in memoria del reo attentato oltre ad essere stata la sua caserma convertita in una stalla, Amurat stesso la caricò di anatemi, e d'allora in poi ogni quindici giorni contro quella compagnia dalle altre si rinnovano alcune obbrobriose imprecazioni. Da tali compagnie sono tolte le quattro dette dei Solak che compongono la guardia militare del Sultano, di cui si è già parlato; sette sono di stazione in Costantinopoli, le altre stanno a guardare le frontiere. Tranne gli Adjemi-Oglan che non abbandonano mai la capitale, nemmeno in tempo di guerra, le altre divisioni hanno tutte varie compagnie sparse nell'impero.

( GENERALE DEI SUBDETTI. ) Tutte quante le dette compagnie vivono soggette a un capo chiamato Agà. Dapprima veramente per lo più succedeva al comando di esse un Seymenn-Baschi, come capo in secondo; ma avendo l'esperienza fatto conoscere che gli Agà passando a mano a mano per tutti i gradi si arrogavano una certa superiorità che non piaceva, venne Selim I nella determinazione di eschudere nella scelta gli ufficiali dei Giannizzeri, e di farla cadere o sul generale dei Sipah, o su quello dei Silihdar, o sopra un grande ufficiale di palazzo o sopra un qualche ministro di Stato, Non essendosi preveduto che le persone civilmente impiegate non erano le più atte a tenere in freno una milizia di

sua natura inquieta, ne nacquero inconvenienti tali che Monrad III fu costretto a rimettere la cosa nell'ordine primiero e lasciare che all' Agia succedesse o il Seymenn-Baschi, e il Koul-Kehaya. L' Agà dei Giannizzeri nella sua qualità di comandante di Costantinopoli è, si può dire, il primo luogotenente del gran Visir. Vedi la Tavola 2 num. 11 questo Agà in abito di cerimonia. All' Agu in tempo di guerra sottentra nel governo di Costantinopoli I suo luogotenente e capo della divisione dei Seymenn, il Seymenn Baschi. Quindi segue il Koul-Kehaya che per avere la cura dell'economia, amininistrazione e osservanza dei regolamenti disciplinari del suo corpo di truppa, direbbesi soprantendente. Questi, siccome capo della prima compagnia della divisione dei Beuluk alla quale si arruolano i Sultani stessi, in quanto all'apparenza veglia alla guardia dei Principi del sangue confinati nel serraglio. Vedi num. 12 e al num. 13 un Agu-Tchocadur, o paggio a piedi dell' Agu. Gli altri capi degni di qualche menzione sono il Zagardji Baschi che comanda alla sessantesima quarta compagnia, il Sumsondji-Baschi che comanda alla settantes:ma prima, e il Tournadji-Baschi alla settaptesima terza compagnia dei Djemaat. Questi tre ufficiali Generali, che traggono il nome, l'uno di guardiano in capo dei levrieri, l'altro degli alani, e il terzo delle gru, cioè ufficiali addetti anche alla caccia del Sultano, compongono il divano o consiglio militare del corpo che si raduna nell' alloggio dell' Agà. Per giungere al grado di Sermenn-Baschi o di Koul-Kehara fa d' uopo essere passato per questi tre ultimi gradi. Se vengono deposti, sloggiano immediatamente da Costantinopoli per andare esiliati o in un'isola del200

l'Arcipelago, o esser nominati comandanti in una fortezza ai confini col titolo di Serhad-Aga.

( Ufficiali. ) I Serhad-Agà comandanti dei Giannizzeri di guarnigione nei forti più importanti sono trentadue eguali per rango, tra i quali ha la preminenza quello di Vidino come più anziano, e tutti devono essere stati Tournadji-Baschi. Qualora accada che sia uno richiamato alla capitale, egli rientra nel corpo col grado che avea prima della sua disgrazia. Gli Adjemi-Oglan dipendono da un particolar capo detto Istambol-Agà, che lia sotto di sè due luogotenenti che sono il Roumili-Agà, e l' Anadoli-Agà, capi di due legioni, nell' una delle quali una volta non erano ammesse che le reclute fatté in Europa, e nell' altra quelle fatte nell' Asia. Compete questo ufficiale per ouore col Koul-Kehaya, di rado ascende ai primi gradi, ed è conservato in vita nella sua carica. Quei Solak che, come si è gia detto, fanno parte della guardia imperiale hanno per superiori quattro colonnelli , Solak-Baschi , col rango di Zagardii-Baschi; con un'assisa di velluto verde foderata di Inpo cerviero camminano ai lati del cavallo del Sultano quando esce in pubblico: durano fina al a morte nel loro posto, in cui sono rimpiazzati dai più vecchi loro luogotenenti Rekiab-Solaghis, i quali sono in numero di otto; due di essi hanno luogo in una delle quattro compagnie composte di cento Giannizzeri scelti fra i migliori e per coraggio e per figura che sono in tutto il corpo. Anche l' elemosiniere, Odjak-Imam, del corpo, esercita il comando militare sulla novantesima quarta compagnia dei Djemaat, e venendo promosso a grado più alto, dimesso il turbante sacerdotale rinunzia le funzioni religiose

Tiomio IV Georgi

al sno successore. Della centesima underima compagnia è capo il tesoriere Beit-Ulmaldji a cui spetta raccogliere i beni lasciati dai Giannizzeri morti senza eredi legittimi, Il Basch-Tchavousch oltre all'essere capo della quinta compagnia dei Beuluk ha sotto i suoi ordini circa treconto Tchavousch per le funzioni a lui addossate di gran preside o giudice del corpo. Vedi la Tavola 2, num. 14. Per ristringere in breve gli altri capi di compagnie, basta di sapere che una compagnia di Beuluk, che fa la guardia al palazzo del gran Visir, ha per capo il Muhzur-Agù che è come l'agente del corpo presso il governo e il custode d'una prigione posta nel recinto del palazzo di quel ministro; vedi num, 15; che un'altra egualmente di Beuluk sotto il Kehara-Yeri fa in campagna la guardia dell' Agà e il Kehaya-Yeri supplisce all' Agà stesso in caso di malattia o altro impedimento; che un'altra degli stessi ubbidisce al direttore degli esercizii militari del corpo. Talim-Khanedji; che parimenti un' altra costituisce il principal corpo di guardia in Costantinopoli e accompagna il magistrato Istambol-Cadi, nelle sue visite per la città, onde riconoscere il prezco dei viveri, i pesi e le misure. Vedi il capo di essa alla Tavola 2 num. '16: che una compagnia dei Seymenn nell' inverno alloggia nella capitale, e al gunger della state si attenda lungo la costa del mar Nero. In ogni campagna si contano gli ufficiali e sotto ufficiali seguenti: un Oda-Baschi o capo in secondo, vedi num. 17: un Vekil-Kardji, rconomo o furiere della compagnia num. 18: un Baira-Kdar o alfiere, vedi num. 1 Tav. 3, unitamente colla bandiera a due colori: un Basch-Eshi o capo dei veterani nell'abito somigliante all'alfiere: un Aschelji o eucipiere, il quale quando è di ordinanza porta indosso una veste di pelle bruna carica di tanti ornamenti di metallo che la rendono pesante a segno che per muoversi regli ha mestieri di due persone che lo sorreggano, vedi i numeri 2, 3 e 4, le varie maniere in cui si veste: un Basch-Caracoullutdji o direbbesi primo ajutante di cucina, vedi figura num. 5 colla mescola e caldaja: un Saca o portatore di acqua il cui vestire consiste in una veste e lunghi calzoni di pelle bruna, v. n. 6, al quale abbiamo unito il cavallo n. 7, che porta gli otri pieni d'acqua per servizio dalla campagna quando viggia: infine vedi un semplice cuciniere al num. 8 della Tavola suddetta. Tanto in tempo di pace quanto di guerra, sia non sia la compagnia di cinquecento uomini compita, il numero di otto ufficiali e dei relativi sotto ufficiali mantiensi sempre eguale, se se ne traggano la prima e la quinta compagnia dei Beuluk, le quali hanno un sotto ussiciale di più dell'altre, detto Zembildji di poco superiore a un Saca: Ogni Giannizzero che conti o lungo servigio o azioni onorevoli può lusingarsi di avanzamanto al grado di sotto ufficiale, e cominciando da quello di caporale di giungere ad essere Oda-Baschi.

( QUALI ALTRE COMPAGNIE SI ACCIUNSERO A QUELLE DEI GIANNIZZERI.) Alle quattro divisioni di Giannizzeri si sono aggregate, quasi figlie, altre dieci compagnie, a cui sono affidate diverse operazioni; e sono gli scrittori o. Yuzzidji che in più di cento attendono ai ruoli della milizia; il capo che porta anche il titolo di segretario sceglievasi una volta dai capi d'orta, ma avvegnache il loro segretario sembrava diffondere fra la truppa una segretario sembrava diffondere fra la truppa una

mal intesa preponderanza, Maometto II non volle prù saperne di militari, e ordinò che a questo impiego si promovessero i Khodiahian. È eresto per un anno, vien prorogato se piace: e tiene il sno ufficio in una casa apposta per lui. Ci sono inoltre altri sessanta scrittori Odu-Yazidii che hanno in consegna gli archivii ove son deposti gli atti risgnardanti i Giannizzeri. Vedi la Tavola 3. num. 9 il segretario. Indi vengono i Kiarkhanè impiegati nei varii mestieri manuali che son diretti da un maestro operajo, i Tchavousch presi tra i Giannizzeri più anziani, che in tempo di guerra portano ai capitani gli ordini del generale, in tempo di pace quelli trasmettono del governo alle guarnigioni delle provincie, e nella capitale presedono alle pene a cui son condannati gli uffiziali dei Giannizzeril; per distinguerli dagli altri Tchavousch loro si da l'aggiunto di Coul cioè della milizia. Altri ottanta sotto ufficiali detti Moumdji prestano la loro opera per l'esecuzioni decretate dal Muhzur-Agu, dal Kehoya-Yeri e dall' Assas-Baschi: così pure sessanta Capou-Keharà destinati alla guardia del palazzo del gran Visir fanno eseguire i decreti da lui emanati, e cinque di loro portano un bastone simbolo del castigo che suole quel ministro ordinare sulla pianta dei piedi, poco differenti sono gli Hahadji che in quaranta vegliano in campo presso la tenda del gran Visir, e in trenta presso quella dell' Agà dei Giannizzeri ond' esser pronti ad eseguire le loro sentenze: vanno essi coperti di pelle di tigre e muniti di una lunga alabarda, vedi alla tavola. 3 num. 10. Per ultimi restano gli Schadi che conducono le legna bisognevoli alle cucine del serraglio o dei palazzi ove abitano le Sultane maritate; gli Hou-Keschan che non hanno altro ufficio che di pregare al mattino e alla sera per la posperità dell'impero e delle sue armi, ei Touloumbadji, compagnia di trecento pompieri che solo nel 1720 per insinuazione di un rimegato Francese fu approvata sotto Maometto III; hanno essi in occasione di incendio un elmo di bronzo e il lorro superiore uno d'argento massiccio.

( ARMI DEI GIANNIZZERI IN PACE E IN GUERRA. ) Nè i Giannizzeri ne altri militari in tempo di pace ricevono arme alcuna dallo Stato; quelli che sono di servizio nella capitale vanno muniti di una mazza e alle volte di un pugnale in cintura. Non è lecito essere armati che ai soldati di presidio nelle fortezze di confine e ai marinari nei porti: eccezione che non rare volte apre l'adito a scene sanguinose; e si nota che ne succedono in Costantinopoli ogni volta che vi si allestisce la flotta, essendo che i marinari colla sciabola e colle pistole s' accorgono di aver la ragione del più forte contro uomini armati di un semplice hast ne. E una cosa più singolare ancora si è che in tempo di guerra tocca ai soldati il provvedersi a proprie spese di armi, e agli stessi ne è lasciata libera la scelta. Le armi ordinarie però della fanteria sono il fucile, la sciabola, le pistole, l'asta e sinule. Vedi due Giannizzeri diversamente armati e vestiti uno al num. 11 un altro al num. 12. La cavalleria si vale della sciabola, della lancia, di saette, di picche o di giavellotti di varie dimensioni e talora di armi da fuoco. La eleganza delle armi non meno che la bontà sono pregii fra loro assai valutati, e sino i più poveri impeguano quanto hanno per averle brillanti d'argento, onde non comparire spregevoli in faccia ai commilitoni. Non

ostante ciò lo stato tiene magazzini d'armi e di munizioni nella capitale e in diverse fortezze, le quali vengono dai Djebedji trasportate al campo, e dove i generali, fatta la rassegna, le fanno distribuire ai soldati che ne sono senza. Dietro i soldati di fanteria van pure annoverati il Serden-Guetchdi-Bairakar, ossia ufficiale dei voluntatii, il porta-sacco dell' Agà, un Cavas e un Soitari

o giocolare.

OUAL E IL MAGGIOR DISONORE PRI GIANNIZ-ZERI. ) A chi confronteremo noi le coorti dei Giannizzeri in quanto al punto d'onore? Agli Spartani che si credevano disonorati se ritornavan senza scudo dalla battaglia? O ai Romani che deploravano come la più infansta la perdita dell' aquita, compagna indivisibile delle loro bandiere? Ne a questi, ne a quelli. Disonorevole è per essi il perdere i distintivi, il perdere le bandiere, ma più che questo riesce loro di alto disdoro il perdere le due o tre grandi caldaje in cui si cuoce il loro pasto. Ne hanno tutto il torto a pensarla così; ed ecco il perchè. Al punto d'onore per essi si aggiunge una specie di superstizione che ne fa rignardare la perdita come uno de' peggiori infortunii da cui ne ridondano altri guai funesti: tali sono, l'essere licenziati tutti gli ufficiali, i quali malgrado che col tempo vengano riammessi, più non rientrano nella primiera compagnia : il non portare più in pompa le loro caldaje nei giorni di parata ossia nelle solennità pubbliche, cosa per essi di doppia mortificazione in faccia alle altre che han saputo conservarle. Imperciocche si da a simili utensili tanta importanza quanta forse ne davano i Greci al palladio, agli ancilii sacri i Romani. Ogni giorno due soldati coll' ufficiale, che ha la gran mescola, portano le dette caldaje sospese alle spalle mediante un grosso bastone, e nell'avviarsi ai varii corpi di guardia nella capitale vanno in un profondo silenzio e a battuta, e quasi fossero oggetti sacri il popolo fa largo al loro conparire. Si ammutina una truppa, per prima cosa si cerca da essa di togliere le caldaje alle altre truppe, e con ciò s' intendono invitate a far causa comune.

( DOVE ALLOCGIANO. ) In tempo di pace queste truppe sono distribuite nelle città e fortezze. I Giannizzeri hanno in ciascun quartiere e sobborgo di Costantinopoli i loro corpi di guardia ; e segnatamente i Djemaat, e i Beuluk dividono coi Diebedji i loro posti nel centro della città ; i cannonieri vegliano alla pubblica tranquillità nel sobborgo di Galata, i soldati di marina nel distretto dell'ammiraglio, e i Bostandji alle rive del Bosforo; e in tempo di guerra rimangonvi i soli Adjemi-Oglan; tutti gli altri partono pel campo. Nei corpi di guardia non vi ha sentinella, ma invece ai posti assegnati trovansi otto o dieci nomini che più volte al giorno scorrono da un distretto all'altro. Vengono spesse visitati dai generali dei diversi corpi; e tali visite non riescono loro disgustose, perchè i generali dopo essersi fermati per sentire le relazioni dei capi d'orta, dopo aver presa una tazza di caffè e fumata una pipa, al loro partire regalano la guardia, e così usan di far pure e il gran Visir e il Sultano medesimo passando incogniti loro d'appresso colla mira di tenerseli affezionati.

(DI QUAL CARATTERE SONO.) Oltre ciò i Giannizzeri non risparmiano industria per cavar danaro dai privati. Tra gli altri es mpii si conta che essendo dovere preciso di essi di tener nette le strade del loro distretto, si vedranno colla scopa in mano aspettando che passi alcuno, e massime se suddito tributario, e gli danno la scopa, e l'una delle due, o accingersi all' opera, o pagare qualche moneta, e se ne va libero; se poi si mostra ren tente, si prendono il bel diletto di fargli prendere a forza la scopa, e se si ostina a non prenderla gliela fanno correre addietro. Tali cose si sanno, ma i loro ufficiali le tollerano, perchè partecipano anch' essi nella divisione. Più scortesi ancora sono, allorche vanno di fazione. Arrestano alcuno, lo maltrattano; devono tendergli dietro, gli lasciano alle gambe i bastoni, che portano, a rischio di ferir e lui e i passeggieri ; succedono risse, e il bastone lavora alla peggio per separare i litiganti. Incutono in somma tanto terrore che i privati al loro passaggio si fermano immobili.

(TREMENDI AL PRIVATI E AL SUPERIORI.) Ne solo son tremendi ai privati, ma ailoro stessi padroni. Se comincia a dominare fra loro il malumore, volano da aprima versi satirici, indi alle porte delle moschee, dei palazzi, delle caserme leggonsi scritti sediziosi : non conseguono quanto desiderano, appiccano il fuoco agli interi casamenti della capitale : si dilata il fuoco, vi si reca in persona il Sultano, e gruppi di donne lo assordano con gridi di doglianza contro i personaggi che si hanno più in odio. Onde uniti i soldati e il popolo gettano nella maggior costernazione tutti gli abitanti. Chi saprà descrivere qual luttuoso quadro presenta in simili circostanze la città di Costatino? In ventott'anni che regno Ahmed Ill soggiacque cento queranta volte all' incendio,

e cinque volte fu rifabbricata. Tutto è depredato, edifizii pubblici, case private, feunuine, maschi, proprietà di chicchessia, nulla è respetttato: il Sultano, il cui nome è si sacro, è ingintato al pari de'suoi mandatarii: quai villanie e oltraggi non sopportarono: Osmano II, Selim I, Mourad IV, Bayezid II, i due Mohamed III e IV, Ibrahim I, Moustaphà I? In sì terribili frangenti più non vale autorità qualunque, si profonde l'oro per calmare gli aumutinati, e desso è l'esca per lo più ad eccitare nuove rivolte.

(QUANDO E QUALE GIURAMENTO DANNO.) Acquietati che siano, per tutto castigo s'inducono isoldali a prestare giuramento di fedeltà e obbedienza, il quale non suol da essi prestarsi altro che in questo caso. E troppo carjosa è la maniera del loro giuramento, perchè non sia qui mentovata. Un Bascià per nome Abazè ribelle sotto Mustafà I comandava una imponente truppa composta dei due corpi dei Seymenn e dei Sipah : si esercitarono questi un giorno nella pianura di Tocat al giuoco del Djirid; molti Seymenn rimasero feriti, e avendosi immaginata che fosse cosa premeditata si corse alle armi per vendicarsi dei Sipali. Con buoni ufficii si ottenne dal Bascià la vicendevole riconciliazione fra i due corpi e fu confermata col giuramemto così : si alzò in mezzo agli uni e agli altri un semicerchio di legno dal quale sospesa pendeva una sciabola fra un pane, e un pugno di sale: essendosi i capi d'ambe le parti avvicinati si giurarono una perpetua amistà, e pronunziarono contro i violatori dell'atto solenne forti imprecazioni, così concepite: divengan gli spergiuri la preda di questo tagliente ferro, e, convertasi in veleno il loro pane e il loro sale: dopo ciò per dar soddisfazione ai Neymenn sotto il semicerchio passarono tutti i Sipah rattificando i ginramenti dei loro superiori. Per quasi egnal maniera danno il giuramento i soldati tenendo la mano sepra un piatto d'argento, ove son posti un cour'ann, una spada e pane e sale.

( PRIME DISCIPLINE PEI GIANNIZZERI.) Sulle prime non venivano accettati nel ruolo dei Giannizzeri che i giovani Cristiani di qualunque si fosse provincia, poscia i preferiti eran quelli nati in Albania, Bosnia e Bulgaria, e non che violentati, i parenti medesimi ricevevano qual favore segualato il vedere arruolati tra i Giannizzeri i proprii figli. I novelli seguaci di Marte erano da principio ammaestrati nell'arte militare nella compagnia degli Adjemi-Oglan, e nella religione Maomettana da institutori, Kodja, a ciò trascelti. In appresso a ciascuna orta furono assegnati maestri che insegnavano, a chiunque di essi piaceva imparare, a leggere e scrivere, comodo che continua tutttora. Ninn giovane Cristiano era costretto a cangiare la sua religione, siccome condizione opposta ai principii del governo, e ai precetti del cour' ann; e se ci furono ufficiali che mossi da fanatismo ne indussero alcuni per forza, lungi dall' essere approvati non furono che appena tollerati. Compito il tirocinio che durava settte anni, dall' orta degli Adjemi Oglan passavano indifferentemente nelle tre altre divisioni. A poro a poco coll' andar del tempo non si curo più d'arruolare cristiani, massime da che ando in dimenticanza la proibizione imposta da Orkhan ai Giannizzeri di ammogliarsi, e furon meglio accolti i figli di questi, e quindi i loro congiunti, purché provassero col testimonio di cinque o sei soldati della came-

rata di aver relazione di parentela con qualcate Giannizzero defunto. Così camminò la cosa per tre secoli, finchè le replicate turbolenze interne ed esterne e le guerre micidiali sostenute obbligarono varii generali ad abbracciare altro partito; e faron buoni per Giannizzeri tutti i sudditi d'ogni classe e d' ogni nazione dell' impero e perfino i vagabondi e malviventi. Tennero fermo a non volere un tal miscuglio di genia varii Sultani e specialmente Ahmed III. ma senza pro: l'abuso prosegue, e tranne i negri di cui appena taluno se ne vede e solo tra i semplici soldati, del resto Armeni, apostati, banditi, Ebrei, mascalzoni d'ogni razza sono accettati. Onde non è maraviglia se i Giannizzeri abbiano cotanto degenerato da quel che erano altra volta, e dove erano il nerbo e il sostegno dell'impero, or siano vili, molli, infingardi, e non altro degli antichi abbiano conservato che l' arroganza e l' inclinazione alla rivolta (1). ( DISCIPLINE RECENTI. ) L'accettazione dei sol-

OISCIPLINE RECENTI. ) L'accettazione dei soldati novelli al presente si fa nella seguente manicra, Dopo la preghiera vespertina vengono introdutti nel quartiere dell'orta a cui devono essere anno-

<sup>(1)</sup> Una prova di quel che siano i Giannizzeri presentisi ha nella guerra del 1770 contro i Russi. Stava per aprirat in quell'anno il a compagnia, e ausichè preudere le armi, i Giannizzeri per esimersene si travestirono da Tchocadar o paggi dei principali signori della cotte; il a sterminata moltitudine di persone tutte vestite a una guisa dicele sospetto che vi fosse qualche artificio, Futiono arrestati tutti i Tehocadar e a calzati, e tosto comparvero luori i giannizzeri travestiti, essendo stati riconosciuti alle vestigia che el estringhe rosse con cui strettamente allacciano le scarpe, lasciano loro ai piedi. Furono acremente rampoguati dal Sultano e costretti a partire immediatamente; ma che 7, di sessanta mila che uscirono da Costantinopoli [soli dicci milla arrivarono in Crimea, tutt' gli altri disertarono.

verati, ivi trovandosi radunata l' intera coorte, i sotto ufficiali mettono loro in capo un turbante da Giannizzero e indosso un mantello di panno ordinario. In simile arnese vanno a baciar la mano all' Oda-Baschi, il quale salutali dicendo Yoldasch, bravo compagno. Se il caso porta che qualche militare sia in castigo, si rende esemplare ai nuovi ben venuti, col darlo in questo stesso momento. Diversa e l'accettazione in campagna di guerra. Gli accettati coperti la testa di un semplice berrettino rosso si portano innanzi all' Agà il quale accerchiato da' primarii ufficiali se ne. sta seduto nella sua tenda: di mano in mano che quelli si avanzano, il Basch-Tchavousch fa inscrivere nella lista il loro nome, e prendendoli colla sipistra per l'estremità dell'orecchie da fortemente colla destra un colpo su la loro nuca inginngendo di portarsi a una tale o tal altra compagnia ed esortandoli a ben compiere il proprio dovere. Avendo quest'accettazione un non so che di abbracciamento familiare insuperbisce più che l'altra. Difficile, per non dire impossibile, è l'accertare fino a qual numero ascendano i Giannizzeri, stante la continua varietà di non essere mai compiute le compagnie. Se si volesse stare all' epoche dei pagamenti dovrebbero essere ben centoventi mila uomini. Ma chi si fidera dei registri che presentano i capi delle compagnie, sapendosi che è del loro interesse l'accrescerne il numero più del vero? e che su tale infedeltà: tengono i superiori chiusi gli occhi?

[CASTIGHI.] Cinque sono in Turchia i castighi pei soldati: la prigione per alcuni giorni, le battiture colle verghe semplice e doppia, la prigione perpetua e la morte. Il primo si da dagli, ufficiali secondarii, il secondo dall' Oda-Baschi.

che di sua mano avventa sulla schiena o sul deretano del condannato posto borcone a terra trentanove colpi di verga, il terzo che è di settantanove coloi, viene ordinato dal capo d'orta, e questo si eseguisce dai Tchavousch e per lo più con pubblicità. Pei due ultimi castighi si richiede la sentenza tanto dell' Agà che del gran Visir. I Giannizzeri condanuati alla prigione vivono di ordinario confinati o nei castelli dei Dardanelli o in quelli del Bosforo, ove sono pure condotti i sentenziati a morte, i quali finiscono strozzati di notte con un cordone e coll'essere gettati nel mare. Il castigo più comune per gli ufficiali generali è la degradazione accompagnata dall' esiglio. I castighi non si danno o mai o quasi mai in pubblico, fuorche qualche particolare circostanza non lo voglia, qual sarebbe se il delitto commesso riguardasse un privato, allora si passa alla degradazione: il reo vien condotto alla presenza del gran Visir che assiso nel suo divano e avendo ai fianchi gli agenti dei sei corpi di truppa regolare domanda a quello del corpo di cui il reo è membro: se colui è benvisto dal corpo; essendo la risposta negativa, gli si strappa il turbante, se ne lacera il collare in segno della sua degradazione : cosí pareggiato: ai semplici sudditi riceve poi la pena metitata. Lungi da Costantinopoli i semplici ufficiali ordinano le pene, ove però trattisi della sentenze di morte fa bisogno la soscrizione del Basciù. Chi diserta in tempo di pace soggiace alla prigione o alle vergate; chi diserta in tempo di guerra qual vile indegno di servire alla religione o allo Stato è notato d'infamia. Ma in certi casi che portano d'usare maggiore severità, i capitani fan tagliare ai disertori il naso e le orccchie, e

li condannano fino all' essere strangolati; e tal pena si rende esemplare col farla eseguire in un padiglione piantato in mezzo al canpo e destinato ai carnefici, detti Leilek-Tchadiri. I Giannizzeri vivono nelle loro caserme o camerate a guisa di collegio, e godono varii privilegii, fra i quali s'annoverano il non essere puniti che dai loro ufficiali, essere esenti di tasse, e il vedersi ben di rado confiscati i loro beni, il potere essercitare un mestiere a lor talento, indi la gloria di essere i soldati meglio pagati, di avere ascritti in una loro compaga a i Sultani medesimi, e altri che si possono argnire dal già detto.

( ALTRI CORPI ULTIMAMENTE CREATI. ) Alla classe militare appartengon pure i già nominati Diebedji o armajuoli che vegliano alla guardia e al trasporto delle armi e munizioni da guerra. Sotto Mohamed II, non se ne contavano che settecento, ma sotto Monrad III ascesero a più di sette mila, e formano due divisioni di Beuluk e Djemaat; una parte stanzia a Costantinopoli in un ottimo quartiere, e l'altra è distribuita nelle fortezze di confine e sopra tutto in Egitto, ove commemente sono nominati Azed e il loro generale Diebedji-Baschi. A questi vengono appresso i Topdji o cannonieri che prima essendo soltanto settecento furono dal su nominato Mourad portati al numero di cinque mila, e dipendono da un proprio generale Topdji-Baschi; coi Topdji furono creati insieme i Top-Arabadji o soldati del treno nel 1440, in cui per la prima volta all' essedio di Semendria o S. Andrea sperimentarono gli Ottomani il cannone. Tutti questi corpi hanno un tratta-mento quasi uguale a quello dei Giannizzeri. Vedi num. 13 un giocolare, specie di gente che segne le compagnie militari per tenerle allegre: al num. 14 un ufficiale dei cannonieri, e al num. 15 un cannoniere. Nel 1774 dopo la pace conchiusa a Cainardie sentendo la Porta per le gravi perdite sofferte la necessità di avere truppe meglio addestrate e disciplinate, penso a stabilire un nuovo corpo di artiglieri di due mila uomini e soggettarli al gran Visir: ebbero l'alloggio due leghe lungi da Costantinopoli e la scuola da ufficiali Francesi. e presero il nome di Suradji, cioè rapidi. Nel 1701 forono loro aggiunte alcune compagnie di Tufenkdji o fucilieri col dar loro per comandante un certo Omer-Aga stato lungo tempo prigioniero in Russia. Fu per essi fabbricata una ben intesa caserma a Scutari, e se ne dovevano fabbricar diverse in altre provincie dell'impero. Comunque fossero esercitati all' Europea fu loro data, per non allarmare la gelosia dei prepotenti Giannizzeri, la divisa e il turbante dei Bostandji, specie di Giannizzeri anch' essi. Tale circospezione non valse punto ; i Giannizzeri covando l'odio loro in seno contro quei rivali, aspettavano il momento favorevole per isfogarlo. Il momento venne nel 1807, in cui sopraggiunse la rottura tra la Russia e la Porta. Sparsa tal notizia, pochi mesi depo, eccoti i Giannizzeri deporre Selim III e chiedere ed ottenere dal successore Monstapha IV la soppressione del nuovo corpo e la morte dei membri del governo che proteggevano il novello stabilimento. Vedi Tavola 3 al num. 16 un colonnello comandante di mille di tai fucilieri; al num. 17 un capitano di compagnia e al num. 18 un semplice Tufenkdij.

(SIPAH E SILIMBAR DI CAVALLEBIA.) Vedutala fanteria regolare poco ci resta a dire della ca-

valleria, i cui corpi principali sono quello dei Sipah e quello dei Silihdar, I Sipah una valta consistenti in dieci mfla uomini, poscla amaentatiai dodici mila che vantano un' origine più antica di quella dei Giannizzeri , sono divisi per isquadroni Beuluk, i cni capi sono detti Beuluk-Baschi; quattro sono i loro generali, e il superiore porta il titolo di Sipah-Agà. Altrove tornerà su loro il discorso. Il corpo dei Silihdar, antico quanto il gia indicato, poro diversifica anche nella disciplina: tinto all'uno quanto all'altro furone aggregati quattro squadroni detti Beulikiat Erben o i quattro Benluk, i quali avevano in custodia la bandiera imperiale, e ora quella del Profeta, la quale fu alla prima sostituita, avendola Selim I trovata in Egitto. Dal Beulikiat Erben sceglievansi una volta i messoggieri da spedirsi nelle provincie con lucrose commissioni; per la qual cosa anche gli altri militeri si reputavano fortunati se vi erano ammessi. grazia che si otteneva soltanto da quelli che maggiormente si distinguevano per valore, e dagli uf. ficiali del serraglio che avevano più anni di servigio. Ma avendo costoro colle loro soperchierie sconvolto più violentemente ancora che i Giannizzeri l'impero ed il popolo, si meritarono una solenne riforma, furono incorporati nei Sipah e nei Silihdar, e i loro capi subordinati ai generali di quelli. Nondimeno fu loro lasciata la guardia speciale della bandiera di Maometto; essi la portano, la scortano in guerra e s'accampano intorno alla tenda uve quella è deposta. La cavalleria varia in forza e in proporzione colla fanteria Giannizzera : alle volte si vide portata fino a cinquantaciaque mila uomini, e alle volte alla metà poco più ,poco meno: ormai però in tempo di guerra conterrà Cost. Europa

ventisei mila nomini, e la metà meno in tempo di pace. Mille e cinquecento stanno nella capitale, mou hanno caserma propria; gli altri sono dispersi nelle provincie. Bisogna annoverare in oltre tra la soldatesca Ottomana due altri corpi, uno di bombardieri o Houmbaradji, e un altro di minatori. Il primo che sino al 1932 non comprendeva che trecento aomini, a persuasione del Conte di Boneval che n'era il capo fu accresciuto di altrettanti da Monstaphà III e quindi di altri quattrocento da Selim III.

( SOLDATI DEI FEUDI MILITARI. ) Le truppe finora accennate son quelle mantenute dal governo, ma oltre queste ve n'ha dell'altre mantenute dai fendi militari. In pressochè tutte le provincie dell'impero all'atto stesso che furono conquistate stabilirono i fendi militari Ziamet e Timar al doppio scopo e di provvedere alle difese di esse e di ricompensare i servigii militari. Il cavaliere (Sipah) graziato di un fendo teneva per sè il fratto delle imposizioni pubbliche a carico delle terre al suo fendo spettanti e coltivate da terrazzani Maomettani o cristiani, sui quali aveva pur anche una giurisdizione signorile. I contadini avevano la reale proprietà delle terre, ma se avevano a trasmetterla a persone che non fossero loro figli ma solo consanguinei, non potevano gli eredi, se amavano di averne il possesso, esimersi dal riportare l'approvazione del Sipah e pagargli un canone o peso; se poi non lasciavano eredi, il Sipah non era padrone di disporre dei fondi a favore dei suoi, ma era in dovere di conferirli a qualche vicino. In retribuzione il Sipah non si allontanava dal feudo, e ricercato andava alla guerra con un certo numero di corazzieri a cavallo in ragione della ren-

dita del fendo, e se la rendita era minore di venti mila aspri il feudo appellavasi Timar, se oltrepassava, Ziamet. In quanto all' obbligo il regolamento mantiensi tutt'ora in vigore; perciocchè i Sipah sono sottomessi a un Alai-Bey, che in tempo di guerra li presenta al Sandjak-Bey comandante della provincia, e ai Sandjak-Ber tocca far la presentazione al Basciù " Governator generale dei contingenti del Sipah. Ma corrisponde egli ora il regolamento al fine per cui fu ordinato? Il confronto lo decida; Solimano I, che regno dal 1520 fino al 1566 aveva a sua disposizione duecento mila uomini mandati dai Ziamet e dai Timar, e Moustaphà III, nel 1-58 che furono impugnate le armi contro la Russia non aveva in tutto sotto le sue bandiere che circa venti mila Diebelu o curazzieri. Gli enormi abusi che s'introdussero nella distribuzione dei feudi alterarono la cosa a segno che più non si ravvisa insegna della primiera instituzione. Quei che ora possedono i feudi, che per lo più sono ufficiali di palazzo e magistrati civili, simettono ad appaltarli, si dispensano dal servizio militare, e invece di somministrare il loro contingente di cavalieri versano nel tesoro pubblico einquanta piastre per nomo. Si tento di far argine al torrente, ma i ripari non essendo stati i più opportuni convenne lasciar correre l'acqua alla china.

ALTRE MILIZIE DELLE PROVINCIE.) Ad ingrossare l'esercito Ottonano in tempo di guerra concorron pure altre milizie. Ciascuna provincia dell'impero vi mantiene a proprie spese dai mille o cinquecento ai tre mila momini si di fanteria, che di cavalleria; la Valacchia e la Moldavia in particolare spediscono varie compagnie comandate ia

persona dai Voivod e dai Boyard, i cui soldati sono per lo più guastatori. Anche i Bascia e i loro vassalli tengono in piedi truppe particolari di Levend e Diebleu. Ma non possiamo per anco dire di aver tutte accennate le milizie Ottomane, poichè restano ancora le truppe straordinarie e i corpi franchi. Ogni uomo che ad un Bin-Baschi o capo di mille si presenti armato d'un fucile e d'una sciabola, o d'una lancia e d'un pajo di pistole e fatto Miri-Ascheris, soldato mercenario, sia a cavallo, sia a piedi: arrivato al campo riceve viveri, foraggi e anche tende, serve per una campagna, e quella terminata, è in libertà se vuole; se no, torna da capo. La mancanza delle milizie feudali fece parer buoni questi soldati, ma vivendo essi senza disciplina e i foro capi non avendo la dovuta esperienza, non prestano un assai utile servigio. Vien minacciata una piazza, si levano nei contorni di essa i così detti Yerli-Neferat, per rinforzare la guarnigione ordinaria; cessato il pericolo, soco congedati. Per far trincre e mine; per dare assalti e scalate si adoprano i Dal Kilidji o sciabole nude, ovvero i Serden-Guetchdi, che significa a vita perduta, i quali tutti sono scelti dai varii corpi militari, e perciò riportano un aumento di paga e rilevanti gratificazioni. I Dervisch poi procurano in tempo di guerra di riscaldare i Mao-mettani con prediche ed esortazioni a marciare contro i nemici dello stato e della religione: e quei che corrono ad arruolarsi sono detti volontarii, Gueunullu, miserabili tratti dall' amore dei bottino o dal fanatismo, i quali spiegando uno stendardo delle truppe regolari si vanno ingrossando di mano in mano che s' avanzano verso il campo, e trattano da sacrileghi gli abitanti dei paesi ove

passano, se osano negar loro i viveri. Giunti al campo sono di tutto mantenuti; ma, cessato il b.sogno del loro servigio, vengono rimandati ai loro focolari, per la malora delle provincie, perchè uniti colle altre milizie congedate e coi disertori sono per le loro concussioni la disperazione universale. Në i sudditi tributarii, në soldati stranieri vengono accettati nelle file Ottomane: nè si dà esempio che di essi siano stati ammessi altri che o ingegneri o ufficiali istruttori. In generale notasi che i militari non sono mai esercitati in corpo a maneggiare le armi e far altri movimenti : una volta l'esercizio favorito era il tirar d'arco, e il profeta Maometto aveva in tanta venerazione la freccia quanto un' arma celeste; si continuò per lungo tempo a raccomandarne l'esercizio, ma l'invenzione della polvere e dei nuovi bellici tormenti ormai ha fatto quasi del tutto rinunziare anche presso sagli Ottomani quelle armi tanto antiche.

## MANJERA DI DICHIARE E DI MUOVERE LA GUERRA.

(STILE TRUITO NEL DICHIABARE LA GUERRA.) Fino a dichiarare la guerra tiene la Porta uno stile religioso. S'incomincia ad ottenere dal Musti un decreto maturato in un grande consiglio in cui si decide essere la guerra legittima: ciò fatto, si convocano uella sala del divano i predicatori, Scheyalı, delle moschee imperiali, e il capo, che è quello di Santa Sofia, intuona un capitolo del cour' ann consacrato alle marziali spedizioni. Poi a dirittura si arresta e s'imprigiona l'ambasciadore della potenza nemica. Non che considerarsi un smile arresto qual violazione dei diritto delle

genti vien anzi dalla Porta gindicato qual passo necessario per autenticare la rottuta della pace, per destare l'animosità del popolo e della soldatesca, per impedire che il legato comunichi la benchè minima notizia alla sua corte, per appianarsi la strada in ogni evento ad intavolare in segreto negoziazioni di pace, e infine per conservare un ostaggio onde non vengano molestati i sudditi Ottomani se mai se ne trovassero nel paese nemico. Prima dell' arresto l' ambasciadore è inviato ad abboccarsi col gran Visir nel suo palazzo: il gran Visir espone pubblicamente le doglianze del divano: se dalla risposta di lui comprende che ei non è autorizzato dalla sua corte a dare la soddisfazione domandata, gli manifesta che i doveri della religione e del trono comandano a sua altezza di farsi rendere giustizia colle armi. Da tal momento vien costituito il legato prigioniero di Stato e condotto a cavallo insieme con tutte le persone attenenti all'ambasceria al castello delle sette torri, scortato dai Giannizzeri che sono la guardia del gran Visir. Al domani si spedisce officialmente un manifesto analogo a ciascuna legazione straniera, e si diramano ai governatori di provincia scritti indicanti i motivi di guerra che previo un de-creto del Musit, è riconosciuta legittima e giusta, affinche si apparecchino ad entrare in campagna. Al tempo stesso con gran cerimoniale si conferisce al gran Visir per parte del Sultano la somma del comando, il che non è mai disgiunto da una scimitarra brillantata e da un cavallo superbamente bardato. Essendo d'uso il dichiarare la guerra nell' autunno per dar luogo nell' inverno ai preparativi, il gran Visir muove il campo in primavera al giorno e all' ora che pronosticano gli astrologi,

e la partenza succede in mezzo all'eccheggiare delle preghiere e dei cantici sacerdotali. Più solonne ancora e più impohente era la cerimonia quando andava al campo il Sultano in persona, siccome costumarono di fare tuttu i Sultani fiuo a Selim II Ma la sobrietà ci stringe a tralasciare varic altre curiose circostanze per avanzar tempo di dare una breve rivista al campo.

QUAL È UN CAMPO OTTOMANO. ) Un campo Ottomano può raffigurarsi a un ware che da ogni dove seguita a ricever acque; continuamente v'arriva gente da tutte le strade, di qualunque impiego e grado, sacerdoti, Dervisch, mercanti, paggi, servitori, tende, bagaglie, carriaggi, stormi di avventurieri o volontarii che vanno a tentar fortuna, astrologi o indovini. Siccome non si stende pre. ventivamente il piano, così le operazioni tutte dipendono dalle indicazioni degli astrologi, le quali ove non vadano d'accordo con quelle degli astrologi del serraglio, mettono alle volte in un bivio terribile i generali. Si rivolgono essi agli almanacchi che notino i giorni propizii; se in un gio no han sofferta qualche perdita, non v' è dubbio che in quello si combatta, ovvero aprono il libro del cour' ann, e le operazioni si regolano a tenore del sentimento portato dalle parole che il caso offri per le prime. Spesso avviene che i generali non siano gli nomini più esperti nell'arte militare, o perchè tolti indifferentemente da tutti gli ordini dello stato, o perchè la supertizione non permette che si scelgan quelli che sarebbero i più abili: che lo stesso Generale in capo per intrigo o capriccio sia abbassato: che non siano i viveri e le munizioni nella quantità necessaria al bisogno che la soldatesca non sia punt talmente pagata. Chi

. Uni miga

ben calcola cotesti inconventi scorgerà di leggieri qual disciplina si mantiene nel campo, se i soldati non debbon esser licenziosi, e il Generale costretto a tollerare quel che suole avvenire, cioè che a piccoli drappelli vadano a scorrere il paese nemico, e che ivi tante volte rimangano vittime della loro sfrenata avidità. Tutti i giorni alle ore del Namaz o preghiera, che si fa cinque volte in ventiquattro ore, i sacerdoti, i Dervisch, e gli Emiri fanno nel campo Ottomano risnonar l'aria dei loro canti e delle salmodie del cour' ann e al mamenta della battaglia essi scorrono per le file. e con esortazioni religiose infiammano il coraggio dei soldati senza mai cessare di ripetere: o vittoria, o martirio (ya ghazi, ya scheid): ciò facendo gettano ad imitazione di Maometto pugni di terra contro il nemico

( MANIERA DI COMBATTERE DEGLI OTTOMANI. ) Venuto il tempo di dare il segnale di combattere si svenano in sacrifizio montoni e becchi cantandosi al tempo stesso inni sacri:la zuffa succede coll'invocare il nome di Dio Allah, Allah, o col pronunziare qualche versetto del cour'ann, come sarebbe: ogni vittoria viene da Dio : combattete nella via del Signore e simili. S'azzuffano coi nemici; ma già la maniera più propria per essi è il fare scorrerie, devastare il nacse nemico, distruggere ciò che non possono trasportare, e trarsi schiavi dietro nomini . donne, fanciulli. Se si soffrono rovesci da scoraggiare la truppa, il Sultano manda ai capi in scritto esortazioni, promesse, insinuazioni a seguir l' ecsempio dei loro antenati che tanto s'illustrarono colle gloriose lor gesta: ovvero proclami in cui esprime il dolore di non vedere sostenuta la gloria del Profeta, l'onore dell' islamismo, la dignità

dell' impero; nè manca di rinfacciare ai Generali la mancanza di zelo, di valore, di accortezza, ed ai soldati l'insubordinazione, il fuggire in faccia alnemico, l'abbandonare le bandiere, conchiudendo col minacciare le pene più severe che loro dara l' Onnipotente, e coll'eccitarli a riparare alla vergogna, e a così meritarsi in questo mondo la grazia e 1 favori del Sovrano, e nell'eternità le celesti ricompense. Ad altri soldati fuorche ai Turchi. sembrera forse strano un somigliante linguaggio. Se all' incontro risulta che la sorte gli abbia secondati in qualche impresa, il Sultano fa loro sentire le sue congratulazioni coi termini per esempio: bravi soldati, proseguite a comminare sul sentiero della fede e dell' eroismo, ove il nudo terreno è il vostro letto, e il vostro origliere il sasso; possano i vostri volti aver sempre la chiarezza del giorno e lo splendore delle armivittoriose: le vostre armi sian sempre taglienti e doppiamente annodate al balteo del valore: io raccomando ciascuno di voi alla grazia dell' Onnipotente: vi sia d'ajuto la mia benedizione; il mio pensiero, il mio cuore e di giorno e di notte non si divide mai da voi. Insomma usa le espressioni le più dolci e atte a lusingare il loro amor proprio e ad accertarli della sua gratitudine. Non ommesse mai nelle fauste vicende le preghiere in rendimento di grazie all' Eterno e nel campo e nelle moschee delle città principali, nè le illuminazioni e i tripudii pubblici per tre o sette o nove giorni, si spediscono dal Sultano al gran Visir invogli con pellicce e caffettani e pennacchi d'oro e d'argento per decorare gli ufficiali che si sono distinti. La distribuzione di essi fassi con celebrih in pieno consiglio. I pennacchi d' oro sono

riservati ai primarii capitani ; ai secondarii in proporzione dei gradi toccano quei d'argento, che sono di cinque specie: e questi segni d'onoie, di cui fregiansi i turbanti, non devon potarsi che in campagna di guerra. Anche i soldati hanno i loro premii; anzi prima di entrare in fazione ricevono una gratificazione di guerra la quale è più o meno abbondante secondo che va a genio del regnante Monarca. Nel calore stesso della zuffa il gran Visir o uno dei primi Bascià circondati da sacchi d'oro e d'argento con pugni di monete premiano quelli che conducono un prigioniero o si presentano colla testa di un nemico. Nè contenti di ciò, a dispetto della legge Maomettana, mettono a prezzo perfino i nasi e le orecchie dei nemici morti in battaglia, e ne fanno enormi filze da portarsi poi in trionfo a Costantinopoli. Il campo non si muove per portarsi al teatro della guerra non mai prima dei 23 d'aprile, e non dura che sei mesi, perciocche, finita o non finita, la consuetudine vuole che a' 26 d' ottobre si pensi a prendere i quartieri d'inverno.

## FORZA DI MARE.

I Greci e gl' Italiani furono i primi maestri che ebbero gli Ottomani nell'arte della navigazione. Gallipoli fu il loro primo porto militare, e la presa di Costantinopoli fu la prima epoca da che incominciarono ad aver qualche grido le maritime loro forze. È noto per la storia che a facilitare quell'impresa fu il Capoudan Balta-Oglon Suleyman-Bey, il quale dal castello di Romitia, ove ca stata costruita, fatta trasportare per terra una flottiglia, riusci a spingerla nel porto al luogu de-

nominato Cassim-Paschà. In ricompensa di tale azione riporto egli il titolo di Capoudan-Pascha a due code e il governo di Gallipoli per suo appannaggio, oltre all' essere stato pochi anni dopo innalzato al rango di gran Visir e ad altri onori di cui continuano a godere i suoi successori. Già ai tempi di Solimano I la potenza Ottomana contrastava l'impero del Mediterraneo alle forze collegate del mezzodi dell' Europa, e la bandiera della mezza luna sventolava nei golfi Arabico e Persiano e su i mari dell' India. Cessato quel Sultano , sofferse tosto in questa parte un enorme crollo nel golfo di Lepanto, per cui alla guisa di altri rami di amministrazione dell'impero, ( colpa dei Sultani che ne lasciarono le redini principali ai ministri ) cadde in uno stato di languore da cui non si riebbe che alla fine dello scorso secolo mediante l' attività dei due grand'ammiragli Ghazi-Hassan e Kutchuk-Hussein. E pur non ci ha forse altro Stato che più presto e con minore spesa di questo sia in grado di rimettere una flotta; dal proprio suolo può trarre tutte le materie necessarie all' nopo e abbonda di comodi per fabbricare qualunque legno. Ha cantieri e arsenali non solo a Costantinopoli, ma nel mar Nero, nel mar Bianco e nell'Arcipelago: ha due grandi fonderie di cannoni di bronzo, fabbriche di polvere a Costantinopoli, Gallipoli e Salonicchi, e una vastissima fucina per le ancore. Per lungo tempo ebbe lo stato da circa quaranta galee a sedici ordini di remi costrutte la più parte a spese delle varie città o isole dell' Accipelago; ma sotto Moustapha III, e Abdull-Hamid I, andata in disuso quella foggia di nvigli, e non essendosi corservata che la galera dell'aminiraglio per alcune cerimonie, prese altri

modelli d'armamenti navali. Tantoche al presente ha una flotta di ventuno bastimenti da linea di cui quattro a tre ponti, oltre sei fregate, quattro corvette, e intorno quaranta scialuppe, tra bombardiere e cannoniere, che tutte stanno in fondo del porto ove possono ad ogni ora essere armate, mantenendovisi l'acqua a sette od otto braccia d'altezza.

( Ufficiali superiori di marina. ) Non computato il grande ammiraglio o Capitan-Bascià. conta lal marina Ottomana per ufficiali superiori il Capoudana, il Patrona e il Reala, che equivalgono il primo a un ministro ammiraglio, il secondo a un vice-ammiraglio e a un contro-ammiraglio il terzo. Tai nomi ereditarono essi quelli che dopo Mohammed II, si posero ai tre più grossi vascelli della flotta, e un quarto che ha la data del 1764 riportò il nome di vascello dei Basciù, ed è il vascello ammiráglio, che si distingue dagli altri pei tre fanali alla poppa, uno all'albero maestro, e per una lunga banderuola sovrapposta alla bandiera raccomandata all'albero medesimo. Il vascello Capoudana spiega la banderuola sotto alla bandiera, il Patrona all'albero di trinchetto, il Reala all'albero di mezzana. Due vele inalbera la potenza Ottamana, l' una verde che figura una spada dividentesi in due lame l' altro rosso con una mezza luna e una stella all'alto; quella del grande ammiraglio è adorna del monogramma imperiale ( Toughra ): questi quattro per distinguerli da altri vascelli di linea sono detti Sandjac-Guémilèri ossia a bandiera , e gli altri legni come le fregate e i brigantiti, quelle son detti Caravela e questi Eircata. In passato la squadra comandata dal grande ammiraglio da Costantinopoli veleggiava pel mar Biancos, affine

Europa 261.4.T4





di proteggere i mari e le coste dell'inpero 'orro gli armatori stranieri e i perpetni: e alla fina del decinosettino secolo ne fu allestita un'altra nel mar Nero, onde respingere i Cosacchi che colle loro barche non temevano di comparire nel bel mezzo del Bosforo. Presentemente, purchè non sia accesa qualche guerra, la corsa annuale si fa per la semplice mira di ritirare i tributi dall'isole dell'Arcipelago e di mostrare l'alta ginrisdizione del grande ammiraglio su i possessi marittimi imperiali.

( DA CHI FORMATI GLI EQUIPACGI.) Gli equipaggi sono formati da soldati di marina, da cannonieri, da marinari semplici e da altri esperti per la manovra, detti Ailakdji, i quali durano in servigio sette mesi incominciando dal marzo, e ricevono la paga con certo apparato che si fa nella sela dell'ammiragliato alla presenza dei primati tanto militari, che civili. Da circa sessanta ufficiali s' imbarcano sulla nave ammiraglia, e meno in proporzione su le altre navi , e tutti sono soggetti al capitano di bandiera che ha tre luogo-tenenti. Degli altri ufficiali chi ha l'ispezione delle vele, degli attrezzi e della manovra, chi dei magazzini, chi delle truppe: altri col bastone in mano stanno alla guardia della poppa e della prua: altri sono di sentinella alla scala del vascello, e chiudono di notte gli schiavi in fondo della stiva: altri comandano ai cannonieri: uno comanda la scialuppa del Capitan-Bascia: un altre quella del capitano di bandiera.In somma tutto l' equipaggio ammonta a duecento Ailakdji, quattrocentocinquanta tra Caliondji soldati marinari e Topdji o cannonieri, a cinquanta Feloucadji o rematori di escialuppa e a cinquanta schiavi.

Cost. Europa

( POTERB DEL GRANDE AMMIRAGLIO. ) Il grande ammiraglio signoreggia quasi padrone assoluto tanto nel suo distretto quanto nei paesi ove approda colla flotta, e perciò s' intitola anche Sovrano del mare. Vanno sempre con lui di compagnia un giudice di campo per decidere le cause civili e criminali e un interprete, Greco di nazione, per dare le informazioni relative alle isole dell' Arcipelago, e con lui e sul suo vascello montano quattrocento persone che compongono i varii rami di sua famiglia. In autunno l' armata ritorna a Costantinopoli, si disarma e dell'equipaggio non continua in servigio altro che uno scarso numero di marinai e di cannonieri, che alloggiano in una caserma presso all' arsenale. Nel frattempo delle due stagioni fu creduto però spediente da pochi anni in qua di mantenere in crociera nel mar Bianco e fino alle coste della Siria e dell' Egitto tre o quattro legni armati, i cui capitani approfittando dell'occasione ritraggono non leggieri guadagni dai carichi che trasportano da una piazza all'altra.

(Quando riceve udienza dal Sultano.) L'ammiraglio il giorno prima di partire e quando ritorna dalla sua n'avigazione in un Keosk innalzato al serraglio sulla riva del Bosforo riceve una
solenne ndienza dal Sultano, e questa duplice udienza gli costa venti mila piastre che si versano nel tesoro del Sultano a titolo dei mobili che addobbano
il Keosk suddetto; ma egli ricava poi varii emolumenti dai capitani e da quanti sono impiegati civili
nello anmiragliato, varie somme dalle città marittime
della sua giurisdizione a titolo di spese della tavola,
e altre somme dal capitani di crociera, oltre un
vistosissimo appannaggio assicurato su trentatre

isole dell'Arcipelago, e i tanti incerti che resultano dai diritti di cui gode. Nel costume va del pari con un Bascià a tre code. I tre ammiragli poi portano vesti foderate, turbanti piccoli, e un bastone di comando di color verde, a distinzione di quello degli ufficiali subalterni che è azzurro. Per essere creato ammiraglio non si richiede ne abilità, nè esperienza, ma basta il solo favore della corte, succedendo alle volte che siano tratti dalle persone di palazzo che non hanno nemmeno la tintura della nautica; così pure non si guarda per minuto a quelli che devono far parte dell' equipaggio; tutti son buoni quando vengono muniti d' un fucile e d' una spada, o pure d' una lancia e d' un pajo di pistole.

(Nell'ammiragliato sono impiechi civili.) L'ammiragliato non comprende soltanto le persono militari ma ha di più le civili, che sono if soprantendente, o Terssanè-Emini, all'arsenale, alla costruzione, alla riparazione, e all'armamento dei vascelli: il Caliyonar-Riatib che tiene il registro della parte economica della marina: l'Anbarlar-Emini e l'Anbarlar Nazir cui sono affidati i magazzini: il Terssanè-Reis e il Terssanè-Kehaya l'uno custude degli archivii, e l'altro delle galere, con aggiuntovi il carico della polizia dell'arminiragliato; il Linian-Reis capitano di porto e delle guardie della marina lungo l'arsenale: e il Sergui-Emini che presiede al pagamento degli stipendii.

(FABBRICATORI E ALTRE COSE.) Nell'ammiragliato si mantengono dieci fabbricatori Mao.net tani il cui capo porta per distintivo un'ascepiccone d'argento massiccio e comanda a venti subordinati fabbricatori Greci. Non è da aspettarsi DEGLI OTTOMANI

231

il vascello fu duopo ricorrere alla corte di Francia, la quale si adopro presso l'Ordine di Malta perchè le fosse restituito.

QUALITA' DI RELAZIONI DELLA SUBLIME PORTA COLLE POTENZE STRANIERE.

(QUANDO EBBE LA PORTA RELAZIONI COLLE PO-TENZE EUROPEE. ) Innanzi alla conquista di Costantinopoli non avevano gli Ottomani stabili relazioni coi vicini potenti d'Europa; perciocchè quantunque s' innoltrassero sui loro territorii facendo scorrerie, non pertanto sdegnavano di venire a' trattati, al loro pensare, con Infedeli. I primi a stringere qualche vincolo d'amistà coi vincitori dei Paleologi furono i Veneziani dopo la caduta del basso impero, avendo mandato il loro senato per ambasciadore Bartolommeo Marcello a Mohammed II, affine di stipulare un trattato che ai sudditi di ambe le parti assicurasse la libertà del commercio e della navigazione; siccome infatti si ottenne colla reciproca condizione di non accordare ricovero o protezione ai nemici dell'uno e dell' altro, e di potersi tenere dai Veneziani un Balì o ambasciadore di residenza a Costantinopoli. Quali vicissitudini siano poi corse coll' andar degli anni si potranno vedere nelle opere che si vanno stampando in questa capitale, già da noi indicate. La Pollonia (per non rammemorare altre assai più antiche vertenze taciute negli Annali Ottomani) venne a componimento nel 1598 colla Porta, ratificato da Mohammed III e Sigismondo 111, obbligandosi il primo a far rispettare dai Tartari il territorio Pollacco, e il secondo a non usare ostilità coi Tartari, e insieme, salvi i diritti convenuti, a permettere l'esercizio di un vicendevole commercio tra le due nazioni : ciò che fu anche il primo stabile anello di comunicazione. In grazia della Pollopia entrò l'Austria in guerra colla Porta nel 1683; ma pare che tra le due potenze passasse già qualche corrispondenza sino dal 1544. in cui fu conchiusa una tregua per due anni, la quale poi nel 1547 fu protratta ad altri cinque anni. Non più antiche certo della superior data debbon essere le dirette relazioni tra la Porta e la Bussia, riferendo la storia che la prima, nelle ostilità succedute tra i Russi e i Tartari della Crimea , non entrava che quale ausiliaria dei Kan suoi vassalla soccorrendoli d'uomini, di danaro e munizioni, e che solo nel 1622 fu veduto per la prima volta un ministro Russo a Costantinopoli, D' allora in poi non ignoreranno i nostri leggitori, le tante rotture e sospensioni d'armi e paci conchiuse per la una parte e per l'altra. Nè qui ci estenderemo a parlare delle relazioni che ha la Porta colla Persia, essendo noi chiamati ad accennare quai relazioni avessero le potenze i cui stati non confinano coll' Ottomano. Per più d'un secolo stettero gli Ottomani padroni di Costantinopoli senza aver mai avuta comunicazione con altre potenze di Europa, sia perchè vi fossero odiati quai nemici del nome Cristiano, sia perchè vi si temesse il loro ingrandimento, per cui anzi furono esse confederate coutro, e furon date le celebri battaglie di Cassovia, di Nicopoli e di Varna. Francesco I re di Francia fu il primo a mettersi in pensiero d'intavolare trattati con Solimano il Grande, e dopo due missioni del 1526 e 1531 rinscite inutili, infine mercè l'interposizione del signor La-Forest nel 1535 fu firmato un trattato di commercio coi due stati. Assai più tardi, cicè cinquant' anni dopo la Francia, mostro l'Inghilterra il desiderio di stringersi in amistà cogli Ottomani, e ne venne a capo nel 1533 sotto la regina Elisabetta, ottenendo per la nazione Inglese i privilegii medesimi e le medesime immunità che erano state accordate alla Francese. Conforme a quello d'Inghilterra fu il trattato che stipulossi tra la Porta e l'Olanda nel 1613. Carlo XII nel suo soggiorno a Bender aveva la conginntura favorevole di conchindere patti vantaggiosi alla Svezia, ma fu trascurata, nè si vide corrispondenza diretta altro che nel 1737. Le ultime corti a mettersi in comunicazione colla Porta furono quella di Napoli nel 1740, quella di Danimarca nel 1756, quella di Prussia nel 1761 e quella di Spagna nel 1782, ai cui sudditi al presente sono accordate le stesse esenzioni di che godono le altre nazioni Europes. Cotali epoche meritano di essere osservate da chi avendo a trattare del costume Ottomano nelle belle arti, brama di schivare gli anacronismi e le confusioni.

(Uso dei Sollant cocli altra Paincipi.) Uso era dei Monarchi Ottomani di dare ai Greei Imperatori e a varii altri Principi il titolo di Tekiour o Tekfour corruzione della voce Tacavor con cui intitolavansi i re d'Armenia, e ai Principi Cristiani quello di Cral, solito darsi agli antichi sovrani della Servia. Si cominciò solo nel 1606 a usare il titolo di Cesare Romano, Roma-Tschassar, cogli Imperatori di Allemagna a cui s' aggiungeva taivolta l' epiteto maestoso, Ba-Fecar, e il titolo di Tschar, Czar, all' Imperatore di Russia, e in appresso nel 1774 coll' aggiustamento di Cainandjé il titolo di Padischah come sarebbe a dire grande Imperatore. Nei discorsi diretti ai sovrani

Europei il proemio è così espresso: Al più glorioso tra i principi della dottrina di Gesti, al più eminen'e tra i potentati della fede del Mes-sia, al moderatore degl' interessi politici delle nazioni Cristiane, al possessore delle insegne di grandezza e di magnificenza, circondato d'onore e di gloria, magnificentissimo, altissimo, eminentissimo ec. Con termini più altisonanti ancora sono qualificati i sovrani Maomettani come il re Thamasb I che fu chiamato: il sole della Persia, il sovrano incomparabile del secolo, il signore delle insegne della felicità e della gloria, il ristoratore delle colonne della grandezza e della maestà. Ogni volta che occorre d'aversi a far menzione negli atti di un ministro Europeo . il suo nome è ornato del titolo: il più eccellente tra i signori della religione Cristiana. Tutti i patti convenuti colle potenze straniere sono ratificati col giuramento del Sultano che ha la finale : per la santità del cour' ann, per l'anima di mio padre e de' miei avoli, per la mia testa e per quella dei miei figli : e tante volte aggiunge: per la venerazione dovuta ai centoventiquattro mila Profeti, per la spada ch' io cingo, pel cavallo ch'io monto ec. Se il Sultano ha da mandare una lettera a un principe straniero, la scrive in un foglio grande a caratteri visibili, e bella e piegata s' involge in una borsa di stoffa d'oro, e va al suo destino accompagnata da un'altra del gran Visir. Volendosi scrivere al Sultano, bisogna farne una copia anche pel suo primo ministro, il quale poi fa la risposta, non usando mai di farla il Sultano medesimo.

( COME TRATTATI GLI AMBASCIATORI A COSTAN-TINOPOLI.) Comunque non fosse sulle prime troppo

rispettato alla Porta il sacro carattere di ambasciatore, e oltre l'essere nei momenti di rottura imprigionati gli ambasciatori, ricevessero non troppo liberali trattamenti, da un secolo in poi si conserva per essi assai più di riguardo. Una volta non andavano mai gli ambasciatori a Costantinopoli che non facessero al gran Signore un ricco presente di specchi, di orologi da tasca e da tavola, di telescopii, di vasellami d'oro e d'argento e simili; e quello che andava colle mani vuote, stentava ad avere la pubblica udienza per consegnare le lettere credenziali della sua corte, siccome n'ebbe la prova Francesco di Noailles ambasciatore Francese presso Selim II. I Sultani in contraccambio rendevano aromi, stoffe d' India, mussoline ricamate, tende, tappeti di Persia o di Barberia, cavalli splendidamente bardati, sciabole, pennacchi guerniti di gioje e altro. Ma ormai è andato in disuso e il far presenti, e lo spesare che faceva prima la Porta gli ambasciatori stranieri dal loro entrare sul territorio Ottomano fino al loro partirne ; dappoichè ella stessa si è messa a mantenere le sue legazioni alle corti Europee. Anticamente gli ambasciatori abitavano nel recinto stesso di Costantinopoli e in un grande albergo che tuttora è chiamato Ittchi-Khaan, albergo degli amsciatori, ora da molti anni, a imitazione dei legati Veneti che ne furono i primi, tengono l'alloggio in Pera.

(UDIENZA DEL GRAN VISIR AOLI AMBASCIATORI.)

Grandioso è il modo con cui un ambasciatore ottiene
la sua prima udienza. Notificato il suo arrivo, si
vede innanzi a tutto regalato dal gran Visir di un
presente di fiori e frutti portati sopra bacili, e al
domani riceve una visita dall'interprete della Porta

che lo complimenta a nome del primo ministro e dei ministri di Stato: e già vicino al suo albergo prende posto una guardia d'onore di una compagnia di Giannizzeri. Indi subito viene all' udienza alla quale si reca preceduto dalla detta guardia e attorniato degli ufficiali di legazione, da' suoi nazionali più ragguardevoli e da viaggiatori Europei che anziosamente attendono questa opportunità per vedere una corte che altrimenti non sarebbe possibile: traversa il porto in una barca a sette paja di remi, e mettendo piede a terra incontra due ufficiali Tchavousch clie lo conducono in un padiglione oy' è accolto dal Tchavousch Buschi introduttore degli ambasciatori; si fa restar servito di pipa, casse, consetti, scherbet; in seguito è invitato a montare in sella d'un cavallo delle imperiali scuderie: continua la sua strada avendo alla sinistra l'introduttore e innanzi il suo corteggio di Giannizzeri con l' Assas-Baschi e il Sous-Baschi luogotenenti di polizia col grande scudiere del serraglio e con altra numerosa comitiva, i quali pure hanno in coda i cavalli da sella e i paggi a piedi dell'ambasciatore, gl' interpreti della legazione e da ultimo il segretario colle lettere credenziali in tasche di drappo d'oro: anche tutte le persone del seguito suo privato s'aggruppano dietro cavalcando. corsieri del serraglio. Entrando nel palazzo della Porta mira tutti gli ufficiali del gran Visir schierati nel cortile per ossequiarlo; all'alto dello scalone viene accolto dall' interprete e condotto in una vasta sala dal gran cerimoniere e da altri parecchi ufficiali, e da essa è fatto passare in quella di ndienza, di cui un angolo è occupato da gruppi di Tchavousch, uscieri e altri. Si apre una porta segreta da cui a due a due con grave andamento

escono faori i ministri e segretarii di Stato e il gran Visir sostenuto alla dritta dal Kehaya-Bey e dal Capoudjiler alla sinistra. Al loro comparire la sala rimbomba di erriva il Monarca, evviva il suo hogotenente. Il gran Visir s'adagia nell'angolo del sofa, mentre gli altri magnati stanno in piedi colle mani sul petto, e l'ambasciatore siede sur uno sgabello facendo la sua parlata che vien ripetuta in Turco dall'interprete della Porta. Il gran Visir risponde sostenuto e grave, e le sue parole sono del pari dall'interprete rendute nella lingua del legato, il quale allora si alza, prende le credenziali dal segretario e le consegna al Reis-Efendi che le depone sopra un cuscino a canto al gran Visir. Compajono quindi i paggi magnificamente vestiti che stendono sulle ginocchia di amendue stoffe di seta con orli ricamati in argento, portando al tempo stesso confetti, casse, scherbet, profumi d'aloè e acqua di rose, al gran Visir i paggi porgono ogni cosa genuflessi. Vuotata la coppa dello scherbet la moltitudine intera alzando la mano alla fronte grida salute; e il gran cerimoniere presto mette due fazzoletti di mussolina ricamati in oro in seno alle vesti dell'ambasciatore, e lo cuopre di una pelliccia di zibellino, mentre ai membri di legazione si distribuiscono trenta o quaranta caffettani. Durante tale operazione, il gran Visir tratta a mensa il spo ospite, ma al levarsi dell'ambasciatore per ritirarsi, egli non si scomoda dalla sua positura contento di restituire il saluto con un leggier movimento di testa. Rientrando nella sua abitazione viene l'ambasciatore onorato da una musica militare eseguita dai snonatori del serraglio, da quelli della Porta e da quelli del Demir-Capou, e della torre di Galata.

( UDIRNZA DI UN SULTANO AGLI AMBASCIATORI. ) Anche il Sultano accorda l' unienza agli ambasciatori stranieri ma solo nei giorni consueti del suo divano. Rimettendo i leggitori a quanto si è già accennato antecedentemente per quel che riguar-da il cerimoniale, diremo ciò che in particolare si pratica nell' udienza ad un ambasciatore. Questi, qualunque sía la stagione, col medesimo corteggio teste esposto, allo spuntare del giorno deve spiccarsi dal suo albergo, e, giunto ad una via che conduce dalla Porta al serraglio, gli conviene asspettare, una volta era un ora, al presente un quarto d' ora circa, il gran Visir, e lasciare passar lui e il suo seguito e poi andargli dietro. Smonta da cavallo sotto la seconda porta del palazzo, ove s'affaccia per riceverlo l'interpetre. Aspettato che abbia sotto questa volta una mezz"ora traversa a piedi la seconda corte del serraglio preceduto dai due soliti Tchavousch-Buschi e Capoudiller-Keharassi, e all' entrarvi ei mira una parte i Giaunizzeri prendersi i loro piatti di pilao, e i suoi stessi domestici precipitarsi su vivande lasciate in loro balia. Introdotto nella sala del divano vi trova tutti i membri del consiglio, toltone il gran Visir, che per una porta segreta comparisce da lì a pochi momenti. L'uno siede al suo luogo e l'ambasciatore sul suo sgabello avendo alla destra il suo segretario colle lettere, e alla sinistra l'interpetre della Porta , il quale domanda per parte del gran Visir, all' ambasciatore come sta, e porta la risposta, baciando amendue le volte la veste del gran Visir. Mandatasi poscia dal gran Visir una supplica al Sultano per implorare il favore d' un' udienza, e questa accordata, si dispongono cinque niccole tavole, l' una innanzi al gran Visir alla qua-

le egli invita l'ambasciatore, tre pel Capitan-Bascià, il Nischandji e i tre Defterdar con cui pranzano gli Europei della legazione, e la quinta pei Caziascher che si crederebbero contaminati sedendo a tavola cogl'infedeli. Su quelle tavole senza tovaglie o altro addobbo l'uno dopo l'altro vedonsi venire i paggi e portar cinquanta piatti : il gran Visir è il primo ad assaggiarne a far animo al suo convitato ad imitarlo: non si da a bere che il scherbert al fine del pusto, avanti e dopo il quale i paggi versano l'acqua sulle mani ai commensali. Passata una mezz'ora in perfetto silenzio, il già detto interpetre e gran cerimoniere guidano l'am--basciatore a un luogo tra la sala del divano e quella del trono per insignir lui colla pelliccia di zibe lino e quelli del suo seguito del caffettano. Alla porta Felicità ed egli e gli altri sostennti a braccia da quelli, a cui ciò s'aspetta, traversano un vestibolo in mezzo a due ale di ufficiali Palatini. L'ambasciatore entrando nella sala del trono fa tre inchini e si ferma in qualche distanza dal Sultano assiso sotto il trono alla foggia Europea. Il gran Visir, il grande ammiraglio e il Mir-Alem stanno in piedi in faccia al trono, e alla sinistra stanno perimente lungo il muro tre ufficiali degli Eunuchi bianchi. L'ambasciatore parla, e il suo parlare è ripetuto dall' interprete con un tuono e con una voce titubante propria di chi parla con timore. Il Sultano col capo accenna al gran Visir di rispondere. Udito il sentimento della risposta, l'ambasciatore, prese dal suo segretario le lettere , le rimette al Mir-Alem da cui passano al grande ammiraglio, e da questo al gran Visir, che le ripone sopra un cuscino del trono. L' ambasciatore sbrigatosi, rimonta in seila alla già nominata seconda porta, donde namene, agreeiss it con thile it arrows it is thin.

nella prima corte, veduto passare il gran Visir e suo seguito, fa ritorno alla sua casa. In amendue le udienze convien por mente che tutti gli astanti Europei intervengono tenendo sempre il cappello in testa, e che ninno ci entra colla spada al fianco. Quell' ambasciatore che volesse persistere a portarla correrebbe rischio di riportare il titolo poco piacevole di folle, come fu dato a M. Ferriol ministro di Francia nel 1700 alla Porta. Poche varietà succedono nell'udienza che si dà agli ambasciatori di potenze meno rispettabili. Quel che è singolare si è che un ministro straniero dopo le ndienze non vede più ne il Sultano, ne il gran Visir fuorchè nel caso che abbia a presentare nuove credenziali, o venga richiamato dalla sua corte che allora si rinnova l'udienza. Per gli affari correnti i ministri stranieri hanno comunicazione colla Porta per la via d'interpetri e possono stare a Costantinapoli anni ed anni senza avere occasione di trattare in persona con alenn pubblico ministro di stato o altro rappresentante.

(QUANDO LA PORTA TENNE MINISTRI ALLIE CORTI STRANIERE.) Solamente nel 1793 pensò la Porta a mantenere ambascerie stabili presso le corti di Vienna, Parigi, Londra e Berlino; nè era aliena dal mandarne qualcheduna ad altracorti; e già era adottato il piano di. mirie in compagnia otto o dieci giovani Ottomani, perchè apprendessero le lingue, le scienze ele arti di Europa; ma la difficoltà incontrata in trovar persone che sapessero superare la ripugnanza a portarsi in regioni Cristiane, e la troppo manifesta contraddizione del piano coi prergiudizii nazionali non permisero che si continuassero lungo tempo le ambascerie, talchè ora si sensa gol tenere presso le corti persone, per lo più di Greca nazione, autorizzate continola Gincaricati di affari.

## LEGGI CIVILI E PENALL

(LECGI INTORNO AL MATRIMONIO.) Traleleg-gi civili noi non indicheremo che quelle spettanti al matrimonio, le quali per qualche particolarità non assomigliano alle più generalmente conosciute. Ogni persona d'età maggiore, cioè di quindici anni e sana di mente, sia uomo sia donna, dispone liberamente della sua mano. L'uomo ha la facoltà di sposar quattro donne o tutte in una volta o separatamente a suo arbitrio, e di ripudiarne una, quando il miglior bene lo richieda. Nella scelta delle spose deve prescindere dalle donne soprattutto più vicine di parentela, da femmine con cui abbia avuto antecedente commercio, da una schiava non per anche manomessa, da una schiava straniera, da femmine pagane, da femmine ripudiate o vedove che non abbiano passato il termine dei tre mesi dal ripudio, e di quattro mesi e dieci giorni dalla vedovanza; da femmine che siano in contratto nuziale, e dalle non Maomettane. Gli schiavi tanto maschi che femmine possono sposarsi tra loro e con persone libere: lo schiavo però non può avere che due mogli. Un marito sano di mente e maggiore di età gode il diritto di rompere a suo grado il vincolo conjugale. Il ripudio è imperfetto, quando l' iddet o i tre mesi non sono pas-

mento che vien pronunziato in forma d'anatema o maladizione colle seguenti parole: chiamo Dio in testimonio della verità della mia accusa di adulterio contro cotesta femmina: e la accenna colla mano: ripete quattro volte le stesse parole, e soggiunge: sia la divina maladizione sopra chi falsamente accusa questa donna d'adulterio. Profferito il giuramento dal marito, la donna confessa o nega il fatto. Non fa nè l'uno ne l'altro, ma si schernisce in modo che non dà chiaro a divedere la cosa, ed essa pure rimane in prigione finchè è venuta di parere di rispondere in giudizio conforme la legge richiede. Comparsa la seconda volta in giudizio, ò si dichiara colpevole, e il matrimonio è disciolto, e la donna soggiace alla pena, che la legge decreta contro le adultere, ovverò per siste a sostenere la sua innocenza, ed allora è tenuta a rispondere al ginramento del marito con dargli una mentita egualmente in forma d'anatema, e quindi pronunzia: io chiamo Dio in testimonio della falsità dell' accusa d' adulterio mossa contro me da cotest' nomo: e lo segna a dito. Ripetute per quattro volte le dette parole prosegue : cada sopra me la collera di Dio, se mai quest' uomo è veridico nella sua accusa d'adulterio, e di nuovo lo accenna a dito. Il doppio anatema dei conjugi porta all'istante la loro separazione, che vien dal magistrato confermata con un atto giuridico. Se dal loro matrimonio è nato un figlio che il marito non riconosce per suo , quello vien riputato illegittimo e lasciato alla madre. È notisi un' altra circostanza: agli anatemi non posson ricorrere che gli sposi Musulmani e liberi, e che di niù conviene che la condotta della donna sia stata fino a quel punto irriprensibile. In caso che seagliato il doppio anatema, vogliano le parti ricongiungersi, il marito deve formalmente ritrattare a sua accusa, e sottoporsi alla pena inflitta per l'imgiurie. Per quanto alla donna, ella può fare istanza per la dissoluzione del matrinonio sul solo titolo d'impotenza nel marito: la quale provata che sia il giudice promunzia immediatamente la separazione; e la separazione pure decreta la legge all'atto streso che uno dei conjugi apostati dall'islamismo; anzi l'apostasia, qualora succeda, porta con sè di più la pena di morte.

(CONDIZIONE DI UNA DONNA RIMASTA VEDOVA O RIPUDIATA.) Una donna rimasta vedova o separata dal marito è obbligata a viver ritirata per un dato tempo innanzi discendere ad altre nozze; e per tutto il tempo dell'iddet veste a lutto; e cio consiste nell'astenersi da ogni abbligiamento e da ogni veste di color rosso o giallo, dal profinmarsi la persona con odori o aromi, dal bagnarsi gli occhi con collirio e dal tingersi le unghie coll'hima.

(DEGLI ESPOSTI.) Provida poi quanto mai è la legge Maumettana in ciò che spetta ai figli c-sposti e derelitti. Vien trovato sun bambino alla porta di una moschea, d'una casa, in un bagno pubblico, sur una strada, la legge ingiunge a chi lo trova, di prestargli tutti i soccorsi che la carità e la beneficeuza suggerisce. Il figlio quando non sia stato in luogo abitato unicamente da Musulmani è dichiarato libero e Musulmano, e se quello che il ricovera, si assume di mantenerlo, ne diventa padre putativo, Multaku, e dovendo il tutto gratuitamente prestare, perde il diritto di essere reinfegrato delle spose. Le cure però caritatevoli di padre putativo, gli dauno in ogni evento il di-

ritto di preferenza a competenza di chinnque pretendesse riclamare o rivolere il figlio. Per la qual cosa il padre putativo deve pensare a inantenere e ad allevare il figlio, e fargli apprendere un'arte o professione con cui si abiliti a guadagnarsi il proprio sostentamento. Qualora niuno si trovi che si assuma l'educazione d'un esposto, sottentra lo Stato all'obbligo di nutrirlo e di fare quanto la legge preserive.

PENE DEI BESTEMMIATORI. ) Le leggi penali prescrivono la pena irremissibile di morte per chiunque bestemmia contro Dio e i suoi attributi, contro il suo santo Profeta, contro il libro celeste, contro chi nega la missione divina di Mosè o quella di Gesù Cristo. Egualmente degno di morte si rende chi sparla della santità della religione, delle massime insegnate dall' cour' ann, del dovere alle pratiche del culto pubblico, o chi le mette in deri-

sione.

(Pene decl'apostata, inanazi che sia tratto a morte, si usano tutte le diligenze o perchè si ravveda del suo errore, o perchè vengano dissipati i suoi dubbii, o perche sia illuminatose mai vacilla nella credenza; e se gli accordano tre giorni, affinchè abbia tempo a meditare nella sua prigione la verità d'un culto celeste; se alsacia spirare tal termine, e non (abjura, lava il suo delitto col sangue: se ricade nell'apostasia dopo la terza volta non ottien più dilazione, e venendo arrestato o deve abjurare immediatamente, o lasciare la testa sutto i colpi del carnefice. Altresi l'apostata fuggitivo è inseguito dovunque, e chi lo uccide non incorre pena veruna.

(PENE DI CHI TIEN DISCORSI SEDIZIOSI E SI-MILI.) Fra i delitti meritevoli di morte si annoversu pure i discorsi sediziosi, gli atti tendenti a turbare l' ordine pubblico, le contravvenzioni agli ordini del Principe: egualmente reo di morte è costituito quell'ufficiale o magistrato che trascura i suoi doveri, che abusa della confidenza del suo signore, o del pubblico danaro, e che malunena i sudditi affidati alla sua cura; e la stessa pena devono aspettarsi i falsarii, i malfattori, i pirati, i masmulieri e gli autori di libelli calunniosi contro il Suvrano.

( QUAI SUPPLICIT SI DANNO. ) Ed ecco la maniera con cui si eseguiscono le sentenze di morte. Incorso che sia un Maomettano in uno dei narrati delitti, se ha fama di esser ricco, è messo alla tortura, affine di strappargli di bocca la confessione de' suoi beni, che si confiscano a profitto del Principe, indi è giustiziato a norma del suo rango. Se è dell' infima plebe è appiccato, se soldato semplice è degradato, poscia strangolato in carcere e precipitato in mare; l' Oulema perisce col cordone al collo: gli ufficiali civili e militari sono decapitati, e le loro teste rimangono per tre giorni esposte agli occhi di tutti con un cartello ove son notati i loro reati. Se sono giustiziati in Costantinopoli, la testa d'un Visir o d'un Bascià a tre code è riposta in un bacile d'argento in alto so pra una colonna di marmo presso la seconda porta del serraglio; e sotto la volta della prima porta innanzi all' appartamento del Basch-Capou-Couli in un bacile di legno rimane esposta la testa sia d'un Bascia a due code, sia di un ministro di Stato, o d'un Generale, o d'un signore d'alto ringo, e innanzi alla detta porta son gettate a terra alla rinfusa le teste degli ufficiali subalterni. E da simil destino non vanno esenti le teste tagliate lungi dalla capitale, perciocché o conservate nel sale o impagliate sono ivi portate. I giojelli del morto toecano al fisco, le vesti al carnence, il quale oltre ciò espone in vendita il corpo, se i suoi parenti amano di seppellirlo, e il prezzo è regolato secondo le facoltà. Quando considerata la natura del delitto, lo stato e la condizione del colpevole, se pare al Monarca, o al magistrato che lo rappresenta, potersi commutare la pena di morte in pene correttive, come sarebbero le bastonate, la carcerazione, la deposizione o l'esilio, la grazia si fa dal magistrato stesso, ove che no, massime se viene intaccata la religione e lo Stato, non è più in potere del magistrato od ufficiale di polizia ne il convertire le pene correttive in pene pecuniarie, ne la pena di morte in una pena correttiva.

(PENE DELL'OMICIDIO.) Sotto doppio aspetto hassi in orrore l'omicidio, come il più odioso al Creatore e come il più ingiurioso alle sue creature, e dev'essere espiato e in questo mondo e nell'altro. Lasciando le sei classificazioni che importano diversità di pena, l'omicidio volontario va di pari grado nella punizione che il talione, cioè sangue per sangue. Qualunque sia lo stromento adoprato. fasse anche il semplice aver precipitato uno nel fuoro, o muoja subito o muoja di là a qualche giorno, senza aver riguardo a condizione, a sesso, a religione, a stato fisico o laltro si procede alla sentenza di morte e contro l'omicida e contro i complici in qual numero si voglia. E il Califfo Omer che fu il primo a darne un esempio cotanto severo in occasione che quei di Safa avevano messo a morte un loro concittadino, ebbe a dire: se tutti gli abitanti in questo distretto avessero avuto .: disgrazia di concorrere a tale assassinio, nemmen uno sarebbe sfuggito alla spada della giu-

( CHI VA ESENTE DALLA PENA. ) Non soggetti alla pena capitale sono il padre, l'avolo e il bisavolo dell'ucciso, i quali si lavino le mani nel sangue dell'uccisore, un padrone che ammazzi un sno schiavo o quello di un sno figlio, o uno schiavo a cui avesse promesso la libertà per testamento o per contratto. Per chi uccide un suo simile con arme non atta a ferir gravemente, con una frusta, o spingendolo nell' acqua, commutasi la pena di morte nella pecuniaria accompagnata da una pena espiatoria.

( COMPENSO DI ESSA. ) La pena pecuniaria o prezzo del sangue consiste nel valore di cento cammelli, e l'espiatoria nella manomissione d'uno schiavo Musulmano, Amendue queste pene toccano egualmente all'omicida involontario, e all'omicida fortuito; e nel caso che eglino fossero impotenti a pagare simil pena, devono almeno supplire con un' astinenza di due mesi consecutivi. Per omicida involontario intendesi nella legge chi essendo alla caccia invece di ferire il selvatico, ferisce a morte un uomo; o essendo nel calore della mischia in guerra aminazza in fallo un suo compagno in vece di un nemico: e per omicida fortuito intendesi chi essendo addormentato soffocasse un fanciullo, o cadendo da un albero o da un tetto schiacciasse un nomo. Se i criminalisti nostri non son per approvare in questi casi come troppo eccessiva la pena espiatoria e la pena del sangue poco anzi accennate, forse meglio approveranno che alla pena del prezzo del sangue sia condannato l'omicida occasionale, qual sarebbe chi lascia aperta una fossa, chi getta a terra una ferrata, chi ammassa mucchi di pietre in un luogo pubblico senza usare certe prudenti precauzioni, chi inna za un muro o fa sporti non abbastanza sicuri, chi trascura ad onta degli avuti avvisi di riparare una fabbrica ruinosa lungo una strada pubblica; perchè tal pena se non altro è un valido freno ad ovviare molte funeste conseguenze di cui se ne ha per testimonio Mesperienza. Ommettiamo di buon grado tante altre particolarità, che da quanto abbiamo detto su questo punto possono di leggieri da chiunque essere immaginate, e contentiamoci di notare il modo che tiensi quando non si sa chi sia stato l'autore di un omicidio.

(CHI S' INQUISISCE QUANDO È IGNOTO L'OMICI-Dio.) Gli eredi di un ucciso, sia nomo, sia donna, sia fanciullo, hanno il diritto d'inquisire cinquanta persone del quartiere ov' è stato trovato il cadavere e di costringerle al giuramento, e le persone devono esser uomini d'eta maggiore e di condizione libera a piacere dei dolenti. Ciascuno dei cinquanta innanzi al magistrato é tenuto di giurare invocando Dio che è innocente e pienamente ignora chi sia stato l'uccisore; e siccome per liberare il quartiere da ogni sospetto di partecipazione al delitto son necessarii cinquanta ginramenti. così, ove non vi si trovi il numero d'uomini richiesto, si fa ripetere ai più notabili tra essi il giuramento tante volte quante bisognano a compire il detto numero. Se uno di essi si confessa colpevole, la sua confessione sgrava gli altri; ma se tutti si protestano innocenti, l'intero quartiere è sottoposto al prezzo del sangne che torna a vantaggio dei dolenti. Tale compensazione non conseguono i dolenti, qualora denunziassero un uomo straniero al quartiere, o se dopo aver denunziato

tuito il quartiere si ristringessero poi soltanto ad uno o più individui di esso. Trovasi un neciso tra die villaggi, la stessa processoria si fa cogli abitanti del più vicino, e la stessa pure si osserva coi piasseggieri e marinari sopra una mave, ove la cosa steggieri e marinari sopra una mave, ove la cosa seccaduta, in una casa straniena o sull'impresso, o sul terreno di un privato, il padrone o il proprietario solo risponde o con cinquanta giuramenti, col regamento del prezzo del susque: allorche por la persona uccias sia trovata in una strada maestra, o in una pubblica prigione, il pubblico erario ne porta la pena.

(PENR PER LE FERITE EC.) In quanto alle ferite e mutilazioni procurate con animo deliberato la pena si prende in tutto e per tutto dalla legge del telione: solo che debbesi avvertire, che chi con pugno o altro ha fatto perdere la vista ad un altro, viena eaceeato egli pure mediante uno specchio infuocato. Sta però in arbitrio della persona offesa il commutare la pena del talione in una pecuniaria, o fare la remissione all'offensore; non così se la passa chi ferisce una femmina incinta; allora si procede contro di lui come omicida se il parto nascendo vivo muore poco dopo, e se segue l'aborto è soggetto a pagare la metà, del prezzo di sangue.

(Prine Dell'Adulterio.) Terribile quanto mai mostrasi la legge contro l'adulterio: quando constibustevolmente e per libera confessione dagli accusati o per giuridica deposizione iniforme di quattro uonini probi e degni di fede che un uomo e una donna Musulmani e già impegnati nel vincolo matrimoniale sian caduti in tale eccesso, si pronunzia contro di essi la sentenza ad essere lapidati. In faccia a tutti in mezzo a un campo vien
legato l'uomo, e la donna sotterrata in upa fossa

fino al petto: i testimonii pei primi lanciano loro addosso le pietre, dappoi il magistrato e in appresso continua il popolo sino a tauto che i pazienti spirino l'ultimo fiato.

( QUALI PENE PER LE INGUERIE E I TESTIMONIE raisi.) Per le ingiurie o termini improprii atti a denigrare l'onore, la virtu e la fama altrui, la riparazione voluta dalla legge consiste nel dare ottanta colpi di frusta a chi ha ingivriato. I falsi testimoni che pajono scaturire nell' impero Ottomano per la tolleranza, che i tribunali usano con loro, fondata sul sofisma che tante volte sarebbe leso il buon diritto, se in mancanza di testimoni veraci non fosse lecito ricorrere a una frode legale ammettendo altri testimoni necessarii a comprovare una pretensione: ragione per cui si scusano i giudici ripetendo: noi giudichiamo dall'apparenza, Dio solo è lo scrutatore dei cuori. Nondimeno se si arriva a convincere uno di falsa testimonianza. egli incorrendo nella pena d'infamia vien condot-to intorno per la città cavalcando un asino a rovescio e tenendone la coda con avanti un banditore che grida: questa è la sorte riservata ai falsi testimoni.

( PENE CONTRO CHI BEVE VINO E CHI S' IMBRIACA. )

Tutti sanno che i Maomettani non possono bever vino, ma non tutti forse sapranno qual castigo costi loro la trasgressione. Il convincimento, la deposizione di due testimoni la spontanea confessione del tragressore, una sola di queste circostanze separata, allorche abbia la concomitanza dell'alito che putisca ancora di vino, basta a far citare in giudizio il hevitore quand' anche n' avesse trangugiato una sola goccia. S è di condizione sibera gli toccano ottanta colpi di frusta, e quaranta se Cost. Europa

schiavo; ma se mai ha bevuto vino in palese in un giorno del mese di Ramazan non ischiva la pena' di morte. Perciocchè è riputato aver commesso tre misfatti in una volta, cioè d'aver violato la legge canonica, profanato la santità dei giorni consacrati al digiuno e apportato un grave scandalo. Dello stesso tenore tratta la legge l'ubriachezza procurata con liquori o altre bevande inebrianti; a provar la quale, ove non ci siano tanti altri sussidii conosciuti fra noi, vale fra essi per tutti la difficoltà a recitare correttamente il capitolo del cour' ann: coul ya cyu el Kinfiroune. In questo caso infelice essendosi trovato Abd-Ullah-Ibn-Awf cagionò uno scandolo tale che indusse il Profeta a proscrivere colle pene più rigorose e il vino e le bevande inebrianti.

(PENE PELFURTI. ) Nuova dee chimarsila pena che la legge Maomettana ha ordinata pei furti. Premesso che chi commette il furto come altri delitti, sia sano di mente e in età maggiore, ogni qual volta sia convinto d' aver di nascosto rubata alcuna cosa il cui valore monti a dieci dramme d'argento, e abbia fatta rottura, intima la legge che gli venga tagliata la mano destra ed abbia poscia il braccio immerso nella pece bollente: la qual pena è data egualmente, e a chi ha tenuto mano nel furto e a chi ruba un figlio schiavo, e a chi ruba un animale di quei che abbia in loro concetto un certo valore, poichè se si trattasse di un porco o di una bestia morta, non si farebbe processo. Ricadendo nello stesso delitto perde il piede sinistro, ed essendo colto la terza volta non ischiva di essere confinato rigorosamente in una prigione, finchè non dia prove di pentimento e di emenda. E l'aver sopportato tali pene non libera mai il delinquente dall' obbligo di restituire la cosa rubata, quando trovisi essa ancora in suo potere; se più non la possede, non é tenuto a compensarla in guisa alcuna. Tal pena non corre, se innanzi incominciare il processo, o anche inoltrato e che non sia seguito il giudizio, in qualunque maniera si restituisce il mai tolto. Il vedersi però assai poche persone nell'impero Ottomano prive del sinistro piede e col destro braccio monco, fa credere che da qualche tempo sia stata convertita la pena della legge prescritta in altra più mite, quale si pratica in fatti all presente, delle vergate e della prigionia, toltone che alcune circostanze aggravanti non suggeriscano convenire la pena di morte. I ladri di strada che rubano con violenza i viandanti dovrebbero essi pure avere la mano destra e il piede sinistro troncati, e questa prima, e poi la seconda avrebbero a soffrire, quando oltre il rubare avessero ucciso la persona assalita, ma ormai finiscono i ladri quasi tutti o appesi o impalati. E la legge in questi delitti in quanto alla pena non ha riguardo, ne a condizione, ne a culto, ne . a casato.

(COME TRATTATI I DEBITORI E I PALLITI.) In quanto ai debitori e ai falliti la legge permette al creditore che faccia le sue istanze perchè vengano immediatamente carcerati. Un debitore che crede giustificarsi per la ragione di non avere con che soddisfare, è ritenuto in prigione, finchè il magistrato non abbia appurata la piena indigenza: viene allora liberato dalla carcere, ma non già dalle indagini del creditore che ha il diritto di curarne i passi, stare attento ai guadagni che fa col giornaliero sino lavoro, e di costringerlo a cedergli tutto quello che sopravvanza dal suo sostentamento

Un debitore al contrario che abbia con che pagare, geme in prigione finche si risolve a soddisfare il creditore. Il fallito viene interdetto dall'amministrazione de' suoi beni, e bisogna che ricorra al magistrato per ottenere la facoltà di procedere civilmente coi creditori. Ove trascuri questo mezzo, il magistrato stesso passa alla vendita di tutte le sostanze mobili ed immobili, è a ripartirne il

prezzo in proporzione dei debiti.

In generale si osserva che la legge accorda ai giudici un àmpio arbitrio intorno alle pene cor. rettive a tenore della condizione del colpevole, e simile arbitrio ridonda in profitto non meno dei giudici che di quelli i quali eseguiscono i loro ordini. La cosa va come per andirivieni: chi si trova in guai regala in quattr'occhi il giudice per addolcire l'amarezza della sentenza; il giudice lo rimette all'ufficiale di polizia, regala anche a costui qualche somma per risparmiare le vergate o il carcere; ma avendo il giudice la ragione di querelarsi contro l'ufficiale che non eseguisce i suoi ordini, questi lo fa tacere collo scontargli una porzione di quel che ha ricevato. Con tal mezzo non essendovi delitto la cui pena non sia impossibile a convertirsi in emenda, la polizia qual Argo di cent' occhi veglia sugli andamenti di chiunque, nè si da pena di curare un certo genere di libertinaggio contro natura, che comunque condannatissimo dalla legge, pure per essere assai diffuso non cagiona un grave scandalo. Per quanto abbiano un harem numeroso di do ne alla loro disposizione, pochi sono i signori che non abbiano certi favoriti donzelli sotto il titolo di paggi, i quali quasi agenti dei loro padroni ne ajutano gl' intrighi e per tal via acquistandosi la loro protezione la usano anche a favore di quelli

che meno la meriterebbero in faccia alla giustizia

punitiva.

( CASTIGHI A CHI USA FRODE NEI VIVERI. ) Le prevaricazioni contro il buon ordine e le frodi nel commercio sono punite sul momento da un preside, poichè i viveri e segnatamente i generi di prima necessità devono vendersi alla meta posta dalla polizia; e perciò un commissario a quando a quando va in visita a cavallo attorniato da soldati e preceduto da' littori, pel suo quartiere per ispiare in qual maniera viene osservata, e quai pesi e misure si adoperano. I contravventori colti sul fatto innanzi alla propria bottega e in piena contrada ricevono sulla pianta dei piedi trentanove colpi di bastone, cui ad alta voce sta numerando un sotto ufficiale. In mancanza del padrone le bastonate cadono su chi ne fa le veci. In certi momenti i venditori fraudolenti sono inchiodati per un orecchio alle imposte della bottega, e là si lasciano esposti agli occhi del pubblico per tutto il rimanente del giorno: ovvero son condotti intorno per la città colla testa che sporge in fuori da una grossa tavola la quale si carica dei generi frodati, e dalla quale pendono varii pesi di ferro.

## **RELIGIONE**

## DEGLI OTTOMANI.

D' ONDE TRATTA LA RELIGIONE DI MAGMETTO.

Maometto non discostandosi guari dal sentiero battuto da altri fondatori, per istabilire la nuova sua teocratica legislazione tento i mezzi più straordinarii e con sagace avvedimento s'adopero a tutto potere per farli comparire soprannaturali e divini. Egli mise, a cosi dire, in un lambicco le religioni più dominanti e più allora conosciute, ed estrasse dall'idolatria il fatalismo e il sacrificio degli animali, dall'Ebraismo la circoncisione, la proibizione delle immagini e l'usanza di pregare nei campi; dal Cristianesimo il giudizio finale, la venerazione pei morti, i digiuni i pellegrinaggi e le visite ai santuarii. E seppe si bene combinare il nuovo piano di religione, che pervenne a far credere a' suoi Maomettani che non vi fossero che tre grandi Profeti inviati da Dio per il bene di un popolo prediletto: Mosè per dare la sua legge agli uomini, Gesu per convertirli coi miracoli, è se medesimo per sottometterli e punirli colla spada. Maometto, rifiutando i misteri del Cristianesimo, ammise la sola credenza in un Dio solo, e abolendo il sacramento della confessione, vi sostitui le abluzioni che essendo salutari pel corpo in un clima superiore al temperato, le converti in rimedio dell'anima. Adescò il popolo coll'alletta-

mento dei piaceri, vinse lo spirito accontentando i seasi, promise un paradiso di delizie, e permettendo colla sua legge la poligamia si vide venerato in breve tempo da milioni di seguaci. Nelle nuove istituzioni par naturale che abbiano a succedere contraddizioni e contrasti, divisioni di sentimenti e scissure scandalose da venire alle armi, e ciò appunto avvenne in parte essendo vivo, e in parte dopo che dal mondo scomparve Maometto, e la causa di tanto male fu un fallo politico da dui medesimo commesso. Avendo pensato a tante cose, si dimentico la principale che era di stabilire un ordine di successione invariabile e permanente nel Califfato (1), che mantenesse un costante tenore di autorità, e non permettesse che si ricoresse ad altro oracolo fuorche al cour' ann e alle leggi, massime e pratiche trasmesse così a bocca, ina però radicate nella moltitudine. Tale trascuraggine produsse un mondo di opinioni, di sette, di eresie, di partiti vigenti tuttavia, dei quali nondimeno l' islamismo non riconosce per ortodossi che quattro, perché vanno d'accordo nei dogmi e negli articoli di fede, quantunque nol siano in alcuni punti di morale, di culto esteriore, e di legislazione. Ragione ora vuole che per maggiore intelligenza di questo punto se ne dia partitamente una spiegazione. ( QUATTRO LIBRI SACRI ) Gli Ottomani hanno

un codice universale, in cui sono comprese tutte

<sup>(4)</sup> Era il Kaliffato dapprina, còme si è già acceunato, elettivo, ma poi divenne creditario; e si sparsero funti di segue in Arabia, in Asia, in Africa e in parte d'Europa Pra sostenerlo devoluto alle tali pintosso che alle tali altre faniglie, onde ne nacquero le tre priacipali dinastic, che furono quella d'Aly, indi quella di Maswyè e da ultimo qualla d'Abas.

le leggi teocratiche, appoggiate a quattro libri che formano la base e la sorgente della loro legislazione. Tai libri sono riveriti come sacri sotto il nome generico di Edylle-y-Erbea, vale a dire i quattro argomenti o le quattro prove dimostrative. Il primo è il cour' ann, volgarmente Alcorano, e abbraccia tutte le leggi riputate divine, del che se ne parlera altrove. Il secondo è l' Hadiss, o Sunneth, in cui son raccolte le leggi Profetiche consistenti in ogni parola, consiglio e leggi uscite dalla bocca del Profeta, non meno che negli atti, nelle opere e pratiche, e perfino nel silenzio da lui osservato sopra certe azioni degli nomini, che fu interpretato quale tacita approvazione conforme alla sua legge e dottrina. Intorno alla quale collezzione lavorarono i primarii di lui discepoli chiamati comunemente Asshhab, o Suhhabè, o Sadr-Ewel e un copioso numero di loro allievi nominati Tabiinn. Tra questi autori canonici i più rispettati sono Boukhary, Sunenu'y-Eby-Davoud, Termidy, Nissayi, Ibn-Madieth'ul-Cazwiny e Sahhih-Musslim: segnatamente il Boukhary occupa il primo luogo subito dopo il cour' ann. All' Hadiss tien dietro l' Idima-y-Ummeth, collezzione delle leggi apostoliche, o siano spiegazioni, chiose, decisioni legali degli apostoli e dei più venerati discepoli del Profeta e singolarmente dei primi quattro Califfi, alle quali perche sono accettate come ecumeniche si ubbidisce al pari che ai precetti del cour' ann. L' ultimo è il Kivass o Makoul, che importa unione di decisioni canoniche emanate dagl' Imam Mudihtehhid, o interpreti dei primi secoli del Maomettismo.

( QUATTRO PRINCIPALI IMAM, IMAM AZAM. ) Quando si nominano gl' Imam s'intendono i dottori e

i padri della religione Maomettana, e sono in numero si grande che furono compartiti in sette distinte classi; il parlar delle quali siccome c'ingolferebbe in un mare da non uscirne tanto presto, abbiamo stimato opportuno di limitarci ai soli quattro Imam fondatori dei quattro differenti riti ortodossi. Il primo a presentarsi è l'Imam Azam Ebu-Hanifè, cioè, Noman figlio di Sabith, padre di Hanife, della città di Kiufe, soprannominato Imain Azam, o il grande Imam. Nacque l' anno 80 dell' Egira nel califfato d' Abd'ul-Melik I, e studio il cour' ann e la dottrina Mussulmana sotto il celebre Hamad-Ibn-Suleyman, i cui lumi teologici provenivano da una tradizione non interrotta a lui comunicata dai primieri fedeli. Indi nelle scuole di sei dei principali discepoli, che vivevano ai suoi tempi, apprese i dogmi del Mussulmanismo e le leggi verbali del Profeta, a cui aggiunse pure altre cognizioni che acquistò conversando frequentemente con la venerabile Ayschè-Bintè-Aadjerd decantata qual donna la più religiosa e la più saggia del suo secolo. Si dichiarò zelante partigiano della famiglia di Aly, di cui varii Principi mossero in allora tutte le macchine possibili per rovesciare la potenza degli Abassidi stabiliti in Bagdad. In tale ciscostanza andava egli predicando ed eccitando i popoli a riconoscere i legittimi e giusti diritti degli Alidi e ad abbassare gli Abassidi, cui dipingeva quali usurpatori e tiranni. La sua erudizione e le sue virtù lo salvarono dal furore del Califfo Abd'ullah II il quale, essendo rimasto vincitore dei suoi rivali Alidi sacrificò tutti i loro partitanti, e rispetto l' Imam Azam. Ma non cosí fu trattato cinque auni dopo dal Califfo medesimo. Avevano gli abitanti di Monssoul a dispetto degl' impegni

contratti violata la fede della capitolazione e vilipesa l'autorità dei luogotenenti d' Abd'ullah. Sdegnato il Califfo di siffatto procedere, radunati gli Ulemi, propone in consulta di sterminare i ribelli e confiscarue i beni, alla qual pena si erano essi medesimi assoggettati con espresso giuramento. Gli Ulemi tutti si sottoscrivono al decreto, il solo Imam Azaın si oppone col dire che era quello ingiusto ed illegale, per la ragione che gli abitanti di Moussoul si erano obbligati a una cosa illecita, qual era di disporre della propria esistenza, di cui l'unico padrone è il Creatore. Soffoca bensi Abd'ullah la rabbia in se stesso, ma non il pensiero di metterlo a morte. L' Imam Azam mori di veleno datogli in una bevanda nella città di Bagdad l'anno dell' Egira 150 e 767 dell' era Volgare, e la sua tomba viene continuamente onorata dalle visite e dalle offerte dei Mussulmani Hanefi suoi seguaci.

( ALTRI TRE IMAM. ) L' anno medesimo della morte d' Imam Azam fu quello della nascita dell' Imam Schafiy che ebbe i natali a Ghazè nella Siria e chinse il corso de' suoi giorni in Egitto nell' 819: il suo corpo riposa a Courafa-y-Safra. Nel 705 l'Imam Malik fini di vivere in Medina nel califfato di Harounn I e fu tumulato a Raky. Scrisse il libro intitolato Muwetta, ove tratta delle leggi verbali del Profeta, e tale opera stimasi ben di poco inferiore ad altre di simil sorta. Ai tempi dei Califfi Abd'ullah III e di Mohammed III fioriva l' Imam Hannbel; quei due Kaliffi avendo negato il dogma generalmente creduto che il cour' ann sia increato ed eterno, l' Imam Hannbel grido all'eresia contro di essi, fu messo nella lista dei proscritti e frustato alla presenza di Mohammed III che lo condannò a tal pena. Spirò in Bagdad nell' 855 di ottant' amii in concetto di Santo. I quattro riti ortodossi riconoscono questi quattro luam per loro fondatori, e sono distinti da ttati gli altri Imam per l'aggiunto d' Asshab-y-Mezahib. La differenza dei riti non concerne già i dogmi o i punti teologici, ma unicamente le pratiche del culto esteriore, la morale, e pochi rami

di amministrazione civile e politica.

( CENNI SU ALCUNE PARTICOLARITA' DELLA RE-LIGIONE MAOMETTANA. ) Saputi questi principii, a che per noi gioverebbe ora mai il tessere il catalogo d'infiniti altri Imam che impiegarono i loro studii in far comentarii o altro su le opere canoniche del Mussulmanismo? O il riferire i nuovi pareri di tanti Musti intorno alle decisioni degli antichi Imam? Meglio fia dunque venire a quelle particolarità che la religione Maomettana distinguono da tante altre già esaminate in questa nostr' opera che si va affrettando al suo termine. Contano i Musulmani sei epoche nella storia sacra e profana, le quali sono dalla creazione al diluvio anni 2242, dal diluvio alla nascita di Abramo si giunge al 3868, dalla morte di Mosè a quella di Salomone si ascende al 4443, da questa sino alla nascita di Gesà Cristo che si mette nel 5584, e dalla detta nascita all' Egira sommano gli anni 6216. Dalla qual maniera di contare comune agli Orientali risulta un divario di 1580 anni di più che noi non abbiamo, collocandosi secondo i migliori cronologisti la nascita di Gesù Cristo all' anno del mondo 4004. Circa alla creazione del mondo e dei nostri protoparenti vanno d'accordo colla Genesi sacra, tranne ch'essi variano in questo di credere che il primo frutto di cui gustarono Adamo ed Eva nel paradiso terrestre fosse uva, e

il fiutto proibito fosse quello del frumento, che allora formasse un grand' albero L'immaginazione orientale ha poi spaziato a suo talento onde tutte le conseguenze della caduta d' Adamo avessero relazione colla credenza Ottomana. Eva fu rilegata in un luogo poscia nominato Djidde, o la prima delle madri, ed è il famoso porto di Gredda sulla costa d' Arabia. Il serpente fu cacciato nei deserti più orridi dell'oriente, e lo spirito seduttore sulle coste d' Eblehh; quindi succède la ribellione di tutti gli spiriti Djinn che erano sparsi sulla superficie della terra, per cui manda contro di essi il grande Azazil che con una legione d'angeli li respinge fuori del continente e li disperde nelle isole e nelle spiagge marittime. Di là a qualche tempo Adamo condotto dallo spirito di Dio rivolge i passi verso l'Arabia e penetra sino alla Mecca : sotto i suoi passi nascono l'abbondanza e la fertilità. Essendo stato Adamo creato di aspetto avvenente, di statura alta, con tinta bruna, capellatura folta, lunga e inanellata, comparve a llora colla barba e coi mustacchi. Dopo una separazione di cento anni ritrova sul monte Arafath, o luogo di riconoscenza, presso la Mecca la sua compagna Eva. A questa grazia l'Eterno un altra ne aggiunse non meno maravigliosa, e fu, di ordinare agli angioli che prendessero dal paradiso un padiglione, Khayme, e lo piantassero nel suolo medesimo, ove poi fu innalzata la Keabè. E quello è tenuto come il più santo dei tabernacoli, e il tempio primario dal primo uomo e da tutta la sua posterità consacrata all' adorazione dell' Eterno.

(OPINIONI INTORNO AD ADAMO.) Adamo ricevette dal cielo dieci fogli sacri contenenti la sublime dottrina dell'unità di Dio con tutti gli

attributi approvati dalla teologia Cattolica, eccetto quello di trino, i doveri del culto imposti all'uomo, il precetto della preghiera con riverenze e prostrazioni a terra ec. la proibizione all' uomo di cibarsi del porco, del sangue e di qualunque bestia trovata morta. Cotai leggi date al primo padre erano scritte in caratteri di mille differenti lingnaggi", e il dono della scrittura fu a lui ispirato per opera divina, del quale non parteciparono i suoi nosteri, se non quando fu loro trasmesso dal Profeta Enoch. Adamo si diede in appresso alla agricoltura, e divenne padre di Cabil ed Habil, Caino ed Abele, in ciò conforme alla Sacra Scrittura. Ma nel seguito si discostano da essa dicendo che: Caino tratto dalla rara bellezza di Abd'vl-Moughiss sua sorella gemella, s' intestò di sposarla (1), & di contenderla ad Abele pastore. Divenendo serio l'affare, Adamo ne rimette la decisione al giudizio di Dio, imponendo ad amendue che gli offerissero sacrificio; il fuoco consuma il sacrificio d' Abele da lui offerto nei contorni della Mecca a Medina; ed ecco il perchè fu quel luogo dedicato agli olocausti e ai sacrifizii, che continuano a farvisi tuttavia, e che si costumano nel pellegrinaggio che cade nelle feste Id-Adiha o Courbann Berram, Caino montato in collera ammazza Abele con un sasso, rapisce la sorella gemella, e fugge nell'Yemen, e si cela in una valle all' oriente di Adenn; Adamo informato del misfatto, va a cercare il corpo d' Abele, e ve-

<sup>(4)</sup> Secondo il loro principio che nascevano ad Adamo due figli alla volta uno maschio e il secondo femmina, Caino non poteva sposare Abd' ul-Moughist, perchè era nata gemella con lui , potendo bensì i fratelli in allora sposare le sorelle, ma non già le proprie gemelle. Cost. Europa

dendo che la terra ne aveva bevuto il sangue, la maladice ; la conseguenza ne fu, che essa rimase coperta di triboli e di spine. Mosso Iddio dal dolore di Adamo gli concesse lo stesso anno un figlio per nome Schiss o Seth, cioè dono, bellissimo fra quanti ne aveva egli avuti e il più a lui somigliante. In grazia di questo fu Adamo destinato ad essere il padre e il germe dell' uman genere. Seth quindi è creduto il fondatore della sacra Kenbè e l'autore dell'edificio in pietra eretto nel luogo ove gli angeli aveano piantato il padiglione celeste, il quale edifizio venne da lui consacrato al culto dell' Eterno. A Seth si danno per figli Enonsch e Saby, da cui discesero i Sabei adoratori degli astri. Infine Adamo curvo sotto il peso della vecchiaja toccava ormai l'ultimo termine di sua vita; innanzi morire desidera i frutti del paradiso: una legione di angeli lo assiste sino all' ultimo sospiro, e riceve l' anima sua in un giorno di venerdi sette d'aprile o Nissan in età di 930 anni. Gli angeli lavano e purificano il suo corpo; da cio derivarono le lavande funerarie. L'arcangelo Michele lo involge in lenzuola con profumi e aromi, e l'arcangelo Gabriele adempiendo alle funzioni dell' Imameth, alla testa dell'intera legione degli angeli e della famiglia del primo Patriarca celebra il Solath' ul-Diemaze, d' onde trae origine la preghiera funebre. Il corpo d'Adamo fu deposto a Ghar'ul-Kenz, grotta del tesoro, sull'a montagna Djebeleb' y-Coubess che domina la Mecca. La posterità da lui lasciata, dicono, essi era di 40 mile anime.

(Pel Profeta Khanoukh o Enoch z mi algri.) Berd nato trentscinque anni depo la morte d'Adamo dalla stirpe di Seth si vide padre del

Profeta Khanoukh, o Enoch, uomo di una statura e di una bellezza maravigliose, ma imberbe e sparso di piccole macchie bianche. Meritossi questi il soprannome d' Idriss o studioso, per l' intenso amore di meditare le verità eterne , le leggi divine e le pratiche dell' Islamismo. Favorito di soprannaturali rivelazioni ebbe dal cielo trenta fogli, che fra le varie materie sublimi insegnavano i principii dell' astronomia e della medicina. Dio si degno rivelargli inoltre molti misterii, imponendogli che si guardasse dall' investigare l' essenza e grandezza divina, siccome infinitamente superiore alla capacità e intelligenza de'mortali, Desso fu il primo ad usare la scrittura e a maneggiare la spuola, non vestendosi l'uomo fino al suo tempo che di pelli di animali. La pietà di lui andava a pari colle sue cognizioni, e le buone di lui opere equilibravano quelle del rimanente degli nomini. Per tante belle virtù fu rapito in cielo in età di 365 anni. Tra gli altri suoi figli si crede che Matusalem perisse nel diluvio, e che Lamek suo figlio generasse Nouhli o Noe, che non molto si diversifica da quello della Sacra Scrittura , solo s'accresce che fosse d' un carattere duro e severo, che esercitasse il mestiero del falegname, e che disperando della conversione de' suoi contemporanei ostinati nel male implorasse da Dio la loro perdita sclamando: Non vogliate, o mio Dio, permettere che alcuno di essi continui a vivere e ad abitare la superficie della terra! Nell' arca costrutta internamente di legno d' ebano non avendo voluto entrare il quarto figlio di Noè Kenon tutti gli altri nel diluvio. In tutto il resto, farendo essi fermar l' arca sulla montagna di Dioudy

in Arabia, piccole cose eccettuate, convengono pienamente colla Sacra Scrittura, che i tre figli di Noè fossero i rampolli da cui si deve riconoscere

la popolazione del mondo.

(CHE COSA SIA IL COUR' ANN. ) Per terzo dogma ritengapo che il cour'ann sia la parola di Dio increata, scritta nei nostri libri, impressa nei cuori, pronunziata dalle nostre lingue e intesa dai nostri orecchi ec. Il cour'ann propriemente pei Mussulmani suona lo stesso che collezzione delle leggi divine promulgate da Maometto, ma il significato del vocabolo porta, la lettera per eccellenza. Per antonomasia poi si appella Kitab , o Kitab - Ullah, il libro, o il libro di Dio, Masshhaf, il codice supremo, Furkann, quello che insegna a distinguere il bene dal male, e Kelam-Scherif, la parola sacra. Ma in qual maniera ha potuto conciliarsi Maometto tanta venerazione ? I loro scrittori nazionali riferiscono che a Maometto già di quarant'anni fu in sogno rivelata la sua missione dall' arcangelo Israfil la notte del 10 Ramazan. che cadde nel 600 dell' era Cristiana. Da quel momento preso egli da salutare spavento fa voto di menar vita solitaria, e si nasconde in una grutta del monte Hira che domina la Mecca. Digiuni, preghiere, meditazioni sono il suo trattenimento di giorno e di natte. In mezzo alle estasi sue profonde gli compare l'angelo Gabriele che gli intima di leggere. Maometto risponde che non sa leggere. L'angelo allora il prende tra le braccia, lo stringe forte, gli rinnova due o tre volte la prima intimazione, e infine gli mette in bocca queste parole: Ikra bi issm'irebbike, leggi a nome del tuo Creatore. Pochi giorni dopo stando in orazione sulla detta montagna. Maometto vede

ricomparire l'angelo del Signore, che assiso in un trono luminoso circondato da nubi gli recita: Ya errur' el mudessirà : O tu che sei ricoperto del manto celeste, levati e predica. E così, dicono i loro scrittori, quell'augelo Gabriele, che apcinquanta a Noè, quarantadue ad Abramo e dieci volte a Gesu Cristo, onoro della sua visione l' ultimo e il più augusto dei Profeti ventiquattro mila volte. D'altronde Maometto col suo esempio ispirava a' suoi discepoli la più alta venerazione pel cour' ann, ed egli stesso quando ne faceva la lettura, si scontorceva; si alzava, si calmava, si appassionava, intenerivasi, gioiva, secondo il senti-mento che produceva la meditazione di ciascun verso di quel santo libro. E non è lecito toccarlo se non baciandolo e mettendoselo alla fronte e con sommo rispetto e divozione. Ma chi potrà tener dietro alle tante cose che si dicono dai teologi Musulmani del cour ann, e del loro Pro-

"( Producti anxunyalanti la nascita di Maonetto. ) Perciò noi daremo fine a questo discorso con un cenno dei prodigii che si pretendono operati da lui. Avviseremo prima che Maometto medesimo non arrossi di attribuirsi, che illuminato dallo spirito di Dio, avea saputo che ciuquanta mila anni innanzi alla creazione del mondo, l' Eterno aveva registrato nel gran libro dei destini che Maometto aveva ad essere il più glorioso dei Profeti, e che in caratteri inisteriosi ne portava il decreto sulle sacre sue spalle. Chi crede tai cose non deve aver difficoltà a credere anche ai miracoli, che di lui si raccontano. Sua madre Emine appena si scri' grare il seno di si gran parto, chbe la

rivelazione che darebbe alla luce il più mirabile dei Profeti, e in sogno le fu annunziato che a lui imponesse nome Maometto o il Lodato, che dovea nascere raggiante di luce che spanderebbesi da oriente a occidente, e appena nato avrebbe il dono della parola, talchè proferi chiarissimamente : Rahmek-Ullah Dio ti usi misericordia. Quindi la nascita sua fu accompagnata dai chiarori celesti che illuminarono tutte le parti, dalla ruina del famoso Keoschk o Bel-vedere dei Cosroe di Persia. dal subitaneo e incredibile ascingamento del lago di Sarè, dall'estinzione del fuoco sacro dei Magi. che ardeva, senza mai spegnersi, da mille anni, dall' avvenimento miracoloso che già salvo la Mecca e il suo santuario dall'empio attentato d' Ebreh Re dell' Yemen, e finalmente dall' operazione dell' angelo Gabriele che all'età di tre anni gli aprì il seno, purificò il suo cuore e lo colmo della celeste luce, e cento altre fole da lasciarsi contare alle vecchierelle.

(PRODIGII DI MAOMETTO.) Maometto alla sua voce aveva ubbidiente la natura, ed egli per tal potere divenne grande in un' età che gli altri uomini sono ancor nell' infanzia. Una sola sua parola faceva scomparire la sua ombra quando passeggiava al sole: nelle sue spedizioni militari due angeli colle loro ali lo tenevano sempre al coperto : al suo comando gli alberi secchi verdeggiavano e si ammantavano di frondi e frutti : due volte scampò dal sacrilego Ebu-Djehhel che lo voleva morto, la prima venne colni trattenuto da una fossa ché vomitava fuoco, l'altra fu atterrito alla vista di due dragoni che posavano sulle spalle del Profeta. Per lui i pozzi asciutti di Sebuk e di Hudeybiyè si riempierono d'acqua, e ristorarono il sno esercito vicino a perir di sete: per le sne preghiere fatte sulla tomba di sua madre, ella risuscitò, credette alla missione celeste del figlio e convertita alla fede Musulmana rientrò nella sua tomba; colla sua forza ruppe la luna; co' suoi anatemi fece provare i più terribili effetti a' suoi nemici; nelle sue predizioni vide la morte di Costoe Re Persiano, del Re d'Etiopia, le traversie dell' impostore Esswed-Kazab, e i mali che avrebbero travagliato il popolo dopo la morte di Omer. Quindi dopo tauti miracoli che insigne resero il suo trapesso, pel miracolo dei miracoli fu assunto gloriosamente al cielo.

Riportando le opere Persiane i ritratti di quasi tatti i Patriarchi, noi nomineremo quei d'Adamo de Eva cotanto sacri nell'islamismo: sono essi effigiati in abito orientale e nel paradiso terrestre a canto all'albero della vita e della morte, la loro testa manda raggi di luce, e la fianma che continua ad alzarsi, è l'anima di essi che vola al cielo. Maometto rapito vien rappresentato in mezzo alle nubi che s'innalza sopra la Keabè della Mecca a cavallo del Borack, che ha una faccia di donna, una coda di pavone, una corona d'oro in testa e in monile al collo. Maometto si vede soltanto per i piedi e pel turbante, il viso e il restante del corpo sono velati dai raggi celesti che gli angeli a larga mano diffoadono sopra di lui.

( CHI SIENO I PERSONAGGI PIU' EMINENTI DOPO IL PROFETA. ) Il personaggio che il cour' ann professa essere il più eminente e il più meritevole degli nomini dopo il Profeta porta il nome di Ebu-Bekir-us-Siddik, il quale ultimo aggiunto significa il certificatore, perchè essendo stato illuminato dalla grazia sacrificò immantinente la ragione

alla fede, fu il primo a riconoscere, a confessare e a confermare l'apostolato divino di Maometto, i miracoli e l'ascensione di lui al cielo. In seguito vengono nel cour' ann stesso approvati Omer detto Ul-Farouk, cioè il giudizioso, per la ragione che mostro sagacità e prontezza a discernere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto. Il terzo che è Osman deve il soprannome ouorevole di possessore de' due lumi, Zyn' nour-Reyan, al sno matrimonio colle due figlie del Profeta l' una Ronkkiveth e l'altra Umm-Gulsoum ; e Aly, quello di aggradevole, il diletto, Murteda all'amore che gli volevano i discepoli e ai voti a lui favorevoli del pubblico. Tutti e quattro questi Califfi, apostoli e principali discepoli del Profeta per essere stati i compagni e i prediletti di lui, vanno gloriosi del nome Teshihhar-Yar dato a nissun altro. Particolari omaggi sono prestati alla loro memoria: i loro nomi subito in seguito a quelli di Dio e di Maometto vengono invocati : in tutte le moschee, e in tutti quasi i Dewr-Khanè, oratorii consagrati alle religiose danze dei Derwisch. sentonsi eccheggiare i loro nomi. Nei calendarii sono registrati nel ruolo dei santi e dei martiri. I loro nomi vengono spesso citati nelle prediche Khouthbe. che con certa solennità il rito prescrive, si facciano nelle grandi moschee avanti alla pubblica preghiera del venerdi, e dietro a quelle delle due feste del Beyram. Questi soli portano il nome di Califfi in tutto il compito suo senso, perciocchè Califfo volendo dire vicario, luogotenente, successore di Maometto, ad essi solo realmente un tal titolo si compete; e i venuti dopo di loro a buon diritto non han ragione di pretendere altro che quello di Imam. Nel cour' ann fu pronunziato perfino

che il vero Callissato non durasse che treut'anni e che, passato simil periodo, non vi avrebbero che dominazioni, potenze, monarchie temporali, Emarchi. Invero Aly ultimo dei Calissi trent'anni dopo la morte di Maometto riportò la corona del martirio. I ritratti di essi formano la Tavola 4. Al num. 1 si è messo Ebu-Bekir, al num. 2 Omer, al num. 2 Osuan e al num. 4 Aly Hanno tutti innanzi il cour' ann: il turbante dei primi tre è bianco, quello d'Aly e verde, ed un tal colore ereditarono gli Emiri suoi discendenti. Innanzi a lui mirasi la sciabola lasciatagli da Maometto suo cugino. La figura di questa sciabola a due lame, Z'ul-sècar, d'allora fino a' nostri giorni passo a decorare le insegue e bandiere militari dei Maomettoni.

( IMAM QUAL POTERE ABBIA. ) Il cour ann prescrive che i Mussulmani debbano essere governati da un Imam che abbia il diritto e l'autorità di vegliare all'osservanza dei precetti della legge, di far eseguire le pene legali, di difendere i confini, di coscrivere truppe, di esigere le decime fiscali, di reprimere i ribelli e i malviventi, di celebrare la preghiera pubblica dei venerdi e delle feste del Berram, di giudicare i cittadini, di terminare le contese nate tra i sudditi, di ammettere le prove giuridiche nelle cause litigiose, di collocare in matrimonio i figli minori moncanti di tatori, e di scompartire infine il bottino legale. Qui pertanto serà ben fatto notare il valore dei tre principali titoli dalla legge consacrati ai diversi caratteri del supremo potere. Emir, sinonimo in certa guisa di Melik e di Sultano importa autorità temporale; Imam, autorità spirituale, e Califfo l'associazione delle due autorità spirituale o sia

- 0

della doppia spada. Lo stabilimento dell' Imam riceve la sua sanzione delle parole del Profeta che dicono: chi muore senza riconoscere l'autorità dell' Imam contemporaneo , è giudicato morto nell' ignoranza cioè nell' infedeltà. L' Imam deve essere uno e solo, gode di un potere assoluto; nissuna città , nissuna regione può crearsi un Imam diverso, perchè desterebbonsi movimenti da compromettere la religione e lo Stato. Più importante, che non appare a prima vista, è un tale stabilimento; perciocche tende a conservare l'unità del comando nella persona del Monarca, il qual solo esercita per se o per i suoi mandatarii il potere gindiziario ed esecutivo, essendone egli costituito primo depositario e difensore supremo. Ciò impedisce altresi che lo Stato Mussulmano non venga smembrato, e gli storici non ricordano Califo alcuno che si sia permessa la divisione dei dominii imperiali pemmeno tra i proprii figli, appunto perchè il Califfo o Gran Signore nella sua qualità di primo Imam e di vicario di Manmetto è obbligato a sostenere che siano indivisibili.

(L' IMAM DEV' ESSARR VISIBILE E PERCHÉ.) Oltre al dovere l'Inam esser un solo, si richiede che sia anche visibile, che in tempi, sia placidi, sia burr'ascosì compaja in pubblico. Il fine di tal condizione è per confutare l'opinione degli eterodossi Schiys, Rufuzys e Imamyè, i quali credono che un certo Mehhedy, direttore celeste. duodecimo ed ultimo Imam della stirpe d'Aly, avendo nell'età di cinque anni ereditato dai suoi avi l' Imameth, scomparisse, quando n' ebbe dodici, e si perdesse in una grotta I Musulmani Sunniti pensano che abbia a mostrarsi di nuovo verso la fine dei tempi per invitare tutti i popoli della terra a professare

l' islamismo, e che sarà assistito allora da trecento sessanta spiriti celesti. Ma gli eterodossi credono che viva tuttora in una grotta ignorato dal restante degli nomini, e ogni giorno sperano di vederlo comparire con un potere maestoso per far rivivere nella sua famiglia le ragioni al Califfato che deve estendersi su tutta la superficie del globo. Non è facile descrivere quali e quante conseguenze funeste a molti Stati Ottomani partorisse una siffata eredenza sotto i primieri Monarchi. Una folla d'avventurieri e fanatici , specialmente di Derwisch invasati dalla sminia di essere venerati , si servirono del nome imponente di Melihedi. Accreditate per tali, presso i Mussulmani che ciecamente si diedero al partito degl'impostori, misero a soqquadro non poche provincie. E ad onta che fossero tante volte delusi da costoro e sotto Selim I. e sotto Mourad III. e sotto Mourad IV. e ne pagassero un tristo fio, persistono i Mussulmini a credere che ora si tenga il Mehhedi celato sulle frontiere della Persia. I Persiani che ci hanno dato tante altre figure, ci danno anche quella di costui che in età da noi sopra notata sta meditando in una gratta.

(Di Qual razza devono essere ci. Imam.) Più coci Califfè mesteri ora trattenerci cogli Imami i quali una più immediata relazione hanno colla religione. Ogni Imam oltre la giá accennata condzione debb' essere del sangue; de' Coureyyoh, Coraziti, o Coreziti; e ad esser tale non è pecessario che propriamonte discenda dal ranio di Haschim, o da quello di Aly, basta elle non sia di lignaggio diverso da quello dei Coureysch. Cò ha per fondamento le parole del Profeta: gli Imam saranno della razza dei Coureysch. Da

- To 10 Call (

tempi immemorabili sono essi riputati come i più nobili delle tribu Arabe, e vantansi discendere da Fehhr-Coureysch , che per linea retta di generazioni si fa derivare da Ismaele figlio d'Abramo ; e secondo l'albero genealogico dal tronco della famiglia di quell' antenato venne fuori Aschim, che fu il bisavulo di Maometto. A rigore il casato presente Ottomano non avrebbe diritto alcuno all' imamet, perchè non è dello stipite dalla legge canonica prescritto; tuttavia i giuristi moderni, dacche Mohammed XII, Ebu Djeafer, detto Mutewwekil-al'allah, fece nel 1517 una solenne rinunzia a favore di Selim I, opinano esserne stati . messi in possesso i Sultani Ottomani. In Mutewwil ultimo dei Califfi Abassidi fini insieme col sacerdozio la potenza in Egitto dei Mammalucchi Circassi. Non si lasciò passare un anno che a Selim furono tributati gli omaggi dallo Scherif della Mecca Mohammed-Ebul-Berekeath, e dal figlio di esso Ebu Noumy presentate in un bacile d'argento le chiavi della Keabè. Un Califfo adunque Abbassida discendente da Haschim e uno Sceriff della Mecca, ambedue Coureysch, l'uno facendo un' ampia ressione ai diritti dell' imamet , e l' altro consegnando le chiavi della Keabè supplirono al difetto di nascita nei Sultani Ottomani perchè legittimamente assumessero le funzioni sacerdotali. Ove tutto ciò non valesse, dottori canonici squadernando i comentarii di Foussoul - Istérouschiny una delle opere canoniche più accreditate, vi trovano registrato che: l'autorità d'un Principe, quand' anche usurpoto avesse il sacerdozio colla forza . non cessa di essere tenuta legittima , perche al presente il supremo potere si giudica risedere nella persona del vincitore del dominatore, del

più forte, in cui il diritto appunto di comandare

è fondato su quello delle armi.

(CONDIZIONI PER ESSERE IMAM. ) Il cour' ann poi per nulla scrupoleggia intorno alla condutta morale, nè ricerca una specchiata virtù per essere Imam. I requisiti più importanti sono che sia di sesso maschile, capace ed avveduto abbastanza per vegliare all'osservanza dei precetti, che sappia maneggiare la spada del potere supremo contro i malvagi ed oppressori, ne manchi di valore per condurre le truppe Musulmane contro i miscredenti. In vigore di siffatto articolo essendo il gentil sesso, escluso dall' imamet, e perciò dalla successione al trono, non si dee lamentare che dei suo profeta, il quale nell'anno dell'Egira avendo saputo l'assassinio del rinomato usurpatore della Persia Scheihbrivar I, e l'esaltamento al trono della Principessa Bourakhan-Doukhth, che ne era legittima erede . si diede a sclamare: oh felicità perduta! oh sa-Inte disperata di un popolo governato da una donna! Tali esclamazioni ricevute come oracoli passarono a costituire una legge fondamentale ed una deile massime invariabili di Stato. Ne v'ha dubbio che le dinastie che professano il cour' ann se ne discostino nel minimo punto. Vero è che riferisce la storia esservi stato un esempio in contrario nella famiglia dei Ghawr che regnavano nel 1235 in Dehly, ma non se ne conta un altra. E la cosa avvenne in modo che pare fosse in apparenza osservata quella legge, perciocche avendo per imbecillità perduto Ruko' nd dinn Firouz-Schalt la corona, gli Stati acclamarono Razizè di lui sorella per Sultana. Ella, deposti gli abiti femminili, si vesti da nomo, e ogni volta che compariva in pubblico portava la maschera al volto. Blostro che an-

Commod to Class

che alcune donne Musulmane saprebbero usar con saviezza dello scettro, aver coraggio e zelo per sostenere la religione, e far ginstizia agli oppressi. Nel 1230 marciò alla testa de' suoi eserciti contro il Principe di Serbhind; ma tradita dalla sempre volubile fortuna fu sconfitta e fatta prigioniera. Per questo rovescio e per l'ambizione di Muiz'ud-dina suo fratello che non trascurò l'opportunità, venne balzata dal trono, cui meritava di occupare più a lungo. Qualora chi deve succedere nell'imamet fosse o imbecille o minore, nei comentarii già citati si conferisce alla nazione il diritto di eleggere un personaggio detto Waly y-Azim, cioè governatore supremo, reggente o amministratore. E per nazione s'intende il corpo dei grandi di Stato, dei primarii Ulemi o dottori di legge, gli ufficiali in carica e quelli che godono qualche eminente dignità.

(L'IMAMET NELLA DINASTIA OTTOMANA SI CON-TERISCE AL PRIMOCENITO. ) Nella dinastia Ottomana si ebbe rignardo fino a un certo segno all'addotto. regolamento; ma col tempo per ovviare alle turbo-Jenze e agli scompigli che nascevano per la successione, fo abbracciato l'espediente di preferire il primogenito di un Sultano, Osmano I fondatore della nominata monarchia fu il primo a deviare. Alla sua morte nomino per suo successore Orkhan secondogenito anziche il primogenito Ala' ed-dinn-Paschà, perchè questi avevo più per governare un genio inclinato alle scienze speculative, alla solitudine e a una vita lontana dai romori del mondo. Biyezid II calcò le stesse pedate preferendo al maggiore Schehli-inschah il minore Ahmed. E così andò la cosa per una serie non interrotta di quattordici Sultani poiché incominciando da Osman I fino ad Ahmed I all'imamet equalmente che all'impero

i figli succedettero al padre. Ma essendo morto Ahmed I e i figli di lui rimasti non avendo l' età
richiesta dalla legge, radunatosi il divano nel serraglio inerendo allo spirito della legge in virtù di
un fethwa, o speciale decreto del Mouphty d'alioralessero al trono il fratello del Monarca defunto,
Moustaphà I, il primo dei Principi collaterali che
sia stato rinchiuso nel serraglio. Da indi in poi fu
sconvolto l'ordine di successione, ed ebbe principio quella legge politica del serraglio, contraria allo spirito del codice religioso, di rinchiudere in
perpetuo carcere tutti i Principi collaterali e di
condannare a morte appena nati iloro figli sia maschi sia femmine; è quel che è peggio per tal sospettosa politica son messi a morte anche i maschi
delle Sultane Principesse che vengono maritate coi
Visir o coi Bascè à tre code.

( QUANTO SIA SACRA LA PERSONA DELL' IMAM. ) A rendere più sicura e sacra la persona dell'Imam" mirabilmente contribuisce il dogma, che ne per vizii, nè per aperta tirannia sia lecito deporlo. È questo un'egida che atterrisce chiunque usasse macchinare trama o congiura contro il Sultano che unisce in se la suprema autorità spirituale e temporale, per cui essendo rispettato qual vicario o luogotenente del Profeta, qualunque cosa egli faccia vien riguardata siccome un effetto dell'ispirazione celeste a cui sarebbe sacrilegio il negare una pronta e cieca adesione. In vista di ciò i Monarchi Ottomani non cessano di essere onorati col titolo di Zill'ullah, l'ombra, l'immagine di Dio sulla terra. E quantunque si sian veduti Califfi , Monarchi Maomettani e Sultani di Costantinopoli divenire il bersaglio della fortuna e rimaner vittime delle cospirazioni, ben lungi dall'essere tali esempii approvati,

sona esecrati quali colpevoli e indegni attentati contro la persona sacra del Sovrano.

(GL' IMAM NON SI NOMINANO CHE IN BENE: PER QUALI BAGIONI.) In fine per conservare on alto concetto degli Imam in qualunque condizione si trovassero, lu prescritto nel cour'ann che la perversità o i loro vizii non impediscono la validità della preghiera comune, namaz, che le preci funebri son richieste per tutti i mocti sia viziosi, sia virtuosi, e che i discepoli del Profeta tanto Imam quanto Califfi e altri Asshab non debbon esser nominati che in bene. Con quest' ultima ordinazione s' intese di cercare di coprire di obblio le scandalose scissure dei Califfi e anti-Califfi, i quali si sforzavano di lacerarsi l'un l'altro con vicendevoli anateui. Gli Ommiadi, gli Abassidi e gli Alidi furono i più rinomati di tal numero, e per salvarne per quanto era possibile la fama fu dettato che o bene o nulla di loro si parlasse. Aly pel primo scagliò anatemi contro Muawyè I perchè costui oltre di essersi usurpato il governo della Siria era stato insignito del titolo di Califfo. Muawyè quando si vide iu questo grado carico egli pure dal canto suo di anatemi il suo avversario non tanto per rintuzzarne le armi, quanto per aizzare gli animi di quelli che di già erasi assoggettati contro la persona stessa di Aly. Yezid I , figlio e successore di Muawye, dopo la famosa battaglia di Kerbela cotanto infansta all'Imam Hussein e a tutta la sua stirpe, rinnovò gli stessi anatemi contro la memoria e la posterità di A y. E a dirlo in breve l'avversione e il furore di Yesid contro la Mecca e Medina e contro i partigiani tutti degli Alidi produssero tali e tanti sconcerti che l'anti-Califfo della Mecca Abd'ullah-Ibu-Zubeir proruppe nelle più orrende imprecazioni

contro Abd'nl-Melik I, che teneva allora la sede di Damasco, e trattandolo da asprpatore, da infedele e da maladetto vomitò mille vituperii contro lui, i suoi avoli e tutta la loro razza. Per trentanove anni continuarono gli anatemi dei Califfi Ommiadi contro di Aly. Omer II più moderato nel 717 si ingegnò di togliere tanti scandali facendo sostituire, in tutte le moschee di Damasco e degli attri paesi, a lui soggetti, alle antiche formole di maladizioni le segnenti parole del cour' ann : Dio certamente, comanda l'equità e la beneficenza. In vero agginnge l'istoria, i popoli tutti e segnatamente i dottori contemporanei di Aly rapiti d'ammirazione per le belle di lui massime e virtù le celebrarono

nei loro eloquenti e sublimi poemi.

(CONTINUANO LE MALADIZIONI VICENDEVOLI CON-TRO I CALIFFI E GLI IMAM. ) Ma poco si lascio la memoria di Aly nell'onorato riposo che aveale procurato la moderazione di Omer; i suoi successori ternarono a ribattere il chiodo e a prevalersi dei mezzi disapprovati di maladire i Fathimiti e i capi degli Alidi, e fra gli altri il nemico di toro più implacabile. Dieafer non contesto delle imprecazioni nell' 846 giunse per fino ad atterrarne le tombe. Cinquantadue anni dopo questo fatto sorse Alimed III il quale rivendicò l'onore di Aly a scapito della memoria di Muawve I, contro cui fulmino i più terribili anatemi. Dietro le sue pedate camminò Muzz'nd-Dewleth usurpatore delt' Irak. Questi, divenuto il flagello del sangue di Abas e padrone del Califfato non meno che di Bagdad: avendo in venerazione la memoria di Aly e inteso a sostenere i Principi da lui discendenti fece affiggere alle porte delle moschee nella sua capitale le più tremende maladizioni contro il nome di Muawyè I, siccome

il primo fra i persecutori della discendenza di Aly; contro gl'ingiusti occupatori del territore di Fedek-Bightschessy, perchè dato in proprietà a Fatima e a suoi posteri; contro quelli che si opposero che fosse data sepoltura all' Imam Hussein vicino alla tomba di Aly suo padre; contro quelli che avean cooperato a fare esiliare il celebre Enzer-Ghafary; e contro alcuni discepoli, Asshab, che avean negato d'annoverare Abas, zio del Profeta, tra gli elettori antorizzati da Omer I agonizzante a dargli un successore. Cotali affissi eccitaron fra il popolo subornato dal Califfo Faol I un mormorio si grande, che Muizz'ul Dewieth stesso si credette in dovere di levarli, e surrogarne altri, nei quali erano soltanto compresi Muawyè e i nemici e persecutori della stirpe di Mohammed, Al'i-Mohammed, vale a dire i discendenti di Aly. Non passò un secolo che i Califfi Abassidi fecero di nuovo sentire le imprecacazioni loro contro i Fathimiti d'Egitto. Regnando il Califfo Abd'ullah V adunatisi gli Ulemi stesero un decreto che decise non doversi risparmiare i fulmini del cour' ann contro gli anti-Califfi d' Africa, quantunque riconosciuti del sangue di Aly. quali empii, infedeli, impostori, discesi non da Aly, ne da Maometto, ma dalla razza dei Giudei , dei Maghi e dei Persiani idolatri.

(Anatemi da Magnetto fulminati ben da rando de contro cell.) Per quanto adunque siasi deporata la legge a proscrivere gli anatemi contro i defunti, pare che poco sia stata osservata per lungo tempo, e bisogna confessare che il Profeta medesimo non ne ha usato che contro persone viveuti e contro i suoi dichiarati nemici, e questi, a detta degli autori Magnettani, ne provarono losto i funesti effetti. Nomineremo un esempio di aua-

tema pronunziato da Maometto in prova di quanto da essi si asserisce. Avendo Maometto inteso che il Re di Persia Kessra Perwiz aveva con alterigia ricevuti i deputati speditigli e che dispettosamente aveva lacerata la sua leitera, il Profeta trasportato da santo adegno lo colmò di maladizioni dicendo: così Dio laceri gli Stati di quest' empio, come egli ha lacerato la nostra lettera! Appena ebbe ciò detto, si racconta che immantinente com nciò una serie di mali a dauno di quel regno che desolato, devastato e guerreggiato cadde in fine in potere dei Maomettani sotto il Califfato di Omer. În quanto alla scomunica se ne legge un solo e-sempio. L'anno 9 dell' Egira trovavasi Maometto minacciato da una potente lega combinata insieme di Greci e di tribu Arabe stanziate ai confini della Siria e desideroso di sorprenderli avea bisogno di farne i corrispondenti apparecchi, ma gli mancavano le forze; nel duro frangente si rivolse ai suoi principali discepoli. Le sue speranze non andarono fallite: Ebu-Bekir a' di lui piedi depose tutti i susi beni: Osman gli portò in dono mille monete d'oro e trecento cammelli carichi di viveri, Tulti in somma si distinsero in zelò e premura a secondare i voti dell'apostolo celeste; tranne due discepoli e Abd'ullah-Ibu-Ubei che acciecati da una sordida avarizia negarono di aderire alle sue domande. In pena del loro fallo furono da Maometto scomunicati e interdetti dal consorzio cogli altri Mussulmani; ma ravvedutisi poche settimane dopo ottennero colle loro lagrime di essere di nuovo ammessi alla grazia del Profeta e nella compa-gnia dei Mussulmani.Nella serie degli Imperatori Ottomani si scorge il solo esempio che abbiam già arrecato, cioè quello di Mourad IV che colpi di

anateina la sessantesima quinta camerata dei Giannizzeri detta dei *Djemaat* perchè un soldato di essa per nome Altundjy-Ogblou pose le mani addosso all'inferice Osman II

(QUAL PERSONE GODONO L'ETERNA BEATITUDINE.) Dogma inconcusso di fede è pei Musulmani il credere che i dieci Evangelisti insieme col Profeta godano l'eterna beatitudine. E questo va coerente colle promesse del paradiso che avrebbero eglino conseguito restando fedeli al Profeta medesimo.Compagni in talegodimento credonsi pare Hassan e Hussein figli d' Aly, e Fatima figlia del Profeta il quale nel suo entusiasmo proferi: Di certo Fatima é la Principessa delle femmine beate; Hassan e Hussein sono i Principi della gioventii beata! Salvo di queste anime privilegiate e di quelle dei Profeti, di nissun' altra si fa lecito il decidere che sia eletta o reproba; perciocche tra gli eletti si posson credere quelli che muojono nel Mussulmanismo, e tra i reprobi quelli che ne muojon fuori. In certa venerazione hanno i Mussulmani ancora tutti quelli che, vivente il Profeta, abbracciarono la sua dottrina, furono ammessi a godere della sna presenza, che intervennero alle sue prediche, i quali si fanno ascendere fino a centoquattordici mila, e sono indicati col nome di Asshab o Sahhabe, cioè compagni o favoriti. La più parte furono della Mecca e di Medina e vennero distinti colla denominazione, i primi di Mahhadir, compagni della fuga, della disserzione, o gli spatriati: gli altri con quella d' Ensar, ajutanti, ausiliarii. Tra gli Asshab però ne onorò il Profeta col titolo di Hawri, aposteli o cooperatori, i dodici primarii Asshab, nel cui novero contansi i quattro primi Califfi, perche con essi aveva stretti legami

di parentela. Al principio Maometto se cadeva il discorso su' di Aly suo cugino e suo genero, era solito uscire coll' espressione: Io sono la città del saperè, e Aly ne è la porta: ma col tratto successivo e in particolare allorchè si stabili a Medina il suo smore fu tutto per fibu-Bekir e per Omer suoi suoceri; talchè si compiaceva di dire che aveva quattro Visir pronti a' suoi voleri, due spirituali, che erano l'angelo Gabriele e l'arcangelo Israfil, e due temporali, cioè Ebu-Bekir e domer. Anzi encomiando egli quest'ultimo conchindeva: che se Dio avesse scritto ne' suoi altissimi decreti di mandare dopo di lui un altro Profeta, non avrebbe scelto che Omer: e una volta arrivò a dichiarare che se si fossero poste su di una bilancia le virtù e la dottrina di Omer; più avrebbero contrappesato le sue che le virtù della sua nazione e che quelle di tutti i popoli del mondo.

(Quali Tenuti per santi.) A parlar pertanto propriaimente canonizzati per santi, che godono già la vera beatitudine non vi hanno che i dieci primi discepoli ; tutta l'immensa turba degli altri discepoli siano pur venerabili quanto si voglia pei loro meriti , non essendo riconoscinti per beati dall'espressa testimonianza del Profeta, stanno nella semplice categoria di Weli, santi, il numero dei quali è notabilissimo. Noi quindi non ne annovereremo che i soli capi, diremo così, di lista: celebri alcuni per la memoria che di sè lasciarono e alcuni per certi detti che passarono in proverbio. Sono essi lo Scheyth Ocubeid-ullah e Mewlona Djeany tenuti in concetto di gran Taumaturghi, l'uno nel Samarcand, l'altro nel Bukhara; Meuly' ed-diun Archy in Siria, Khodica-

Ahmed Nessefy il maggior Santo del Turkestan, e autore del detto convertito in massima di politica: ogni Monarca, ogni ministro in carica deve essere Mosè nell' interno, e Faraone nell' esterno : Khodiea-Behhay' uddinn-Naskibendy da cui fu insegnato il proverbio: l'esteriore pel mondo, il cuore per Dio; Welid-Erab il primo fra i Santi tutti di Costantinopoli, Unitamente a molti altri Weli sacra è pei Mussulmani la memoria degl' Imam discendenti d'Aly e sopra tutti quella di Hassan e d' Hussein quai capi della legione dei martiri Maomettani, dei quattro Imam fondatori dei quattro riti ortodossi, di tutti gl' interpreti e dottori dell'islamismo, e di tutti i Calissi e Principi Maomettanı che più si sono segnalati nella pieta e nella religione. Onde è che tra i Sultaui Ottomani onorati quai Weli sono Osman I. Mourad I, Mohammed II e Bayezid II e varii altri Principi del loro sangue. Una pia eredenza attribuisce loro molti miracoli, e trae i malati a visitarne i sepolcii per la persuasione che la terra che li cuopre o che sta loro d'intorno abbia la virtù di guarire i mali,

(Santi tutelari per tutte le città e provincie.) Ogni città, ogni provincia ha i proprii Santi tutelari, ai quali si tributano omaggi, si ricorre per intercedere grazia o protezione, e si porgono prephiere non di rado accompagnate da limosine re sacrifizii. I Sultani medesimi si mostrano esattissimi in adempiere a questi doveri di devozione. Quando ascendono sul trono, quando una pubblica o particolare calamità mette in desolazione il popolo, per prima cosa usano visitare le tombe de' loro maggiori e quelle dei santi più venerati, le cui ceneri riposano in Costanti-

nopoli. Quando i Monarchi andavano alla testa dei loro eserciti, non uscivano giammai dalla capitale, se non dopo aver invocato il soccorso delle anime dei santi e resele proprizie con offerte, preghiere e abbondanti distribuzioni ai poveri: e lo stesso-praticavano, allorche entravano in una città insigne per le reliquie di qualche santo. In non minor venerazione son tenuti dai Mussulmani i depositi dei Patriarchi e dei Profetti. Selim I, dice la loro storia, soggiogata la Siria e passato l'inverno a Damasco, volle, nella primavera innanzi, mettersi in campagna contro l'Egitto, fare una visita a Gerusalemme. Incognito e con pochi ufficiali montato a cavallo andò di spron battuto a quella città, e di là al monte Keouhh-Khallil per onorarvi la tomba di Abramo non meno che quella d' Isacco, di Giacobbe, di Giaseppe e d'altri. Indi tanto nell' andare che nel tornare sotto una dirottissima pioggia se ne venne a Damasco.

( DIVOZIONE VERSO 1 DERWISCH. ) Ugualmente che i morti in odore di santità vengono fra i Mussulmani onorati quelli che menano una vita penitente e solitaria quali sono i Derwisch o altri romiti. I Califfi medesimi meno religiosi, i Principi stessi più viziosi e dissoluti in ogni secolo non mancarono di dare le più manifeste dinostrazioni di alto rispetto per simil genere di uomini. Si sa chi era Timour, nno de' più rinomati eroi Tartari e il flagello dell' oriente, e pure dirigendosi verso la città di Herat, cammin facendo, s'invoglio d'abboccarsi con un solitario chiamato Ebu-Bekir Zéin'ud-dinn, a cui quasi in processione accorreva il popolo per divozione, al quale effetto mando a pregarlo che si portasse da lui al campo. Il solitario con severo sopracciglio rispose:

Io mi farei scrupolo di mettere il piede nella tenda d' un Principe nemico degli uomini e si poco curante del cour ann e dei precetti del Profet a. Timour sorpreso per tanta fermezza di quell' anacoreta e più che mai voglioso di vederlo si recò in persona alla piccola di lui cella, e quale spettacolo! Il conquistatore più temuto, il domatore dei popoli, la cui visita non potevan sostenere gli occhi dei mortali, s'intenerisce in faccia al santo vecchio, si sente commosso all'esempio delle sne virtà, e non sa contenere le lagrime. Docile ascolta i saggi avvisi e consigli di lui . concepisce un salutar timore alle minacce che il Derwisch intima da parte del cielo ai Principi inumani, empii e irreligiosi, e infine compreso da rispetto e da ammirazione si stacca da lui colmandolo di doni e di encomii. Da quello che qui abbiam detto di Timour è facile l'inferire qual sia la rispettosa deferenza che hanno in ogni tempo avuta ed banno tuttavia i Monarchi, i ministri. i grandi dello Stato e tutti i divoti per i detti santi. Essi li alloggiano, li mantengono presso di sè sperando che colle loro virtà abbiano a diffondere ogni sorta di beni su le loro proprie famiglie. Che più? Per lo stesso motivo usano molti rignardi ai fatni e ai mentecatti, poiche ove non siano furiosi sono trattati con grandissima carità, entrano nelle case dei principali signori, si mettono ai loro fianchi, girano nei loro appartamenti, nè sono mai congedati senza che ne riportino qualclie elemosinà e le più forti raccomandazioni alle loro orazioni.

(QUAL PREMIO CREDESI RISERVATO AI SANTI.) E qual premio credono essi che sia riservato pei santi nel cielo? L' opinione più ricevata porta che i

dieci Evangelisti e sopra tutto i primi quattro Califfi abbiano la lor sede nelle regioni più vaghe del cielo, che la felicità di cui godono nel beato soggiorno non può concepirsi da umano intelletto, che l'Eterno abbia a ciascuno di essi adestinato settanta magnifici padiglioni tutti risplendenti di oro e di gemme, che in ciascun padiglione siano settecento letti che abbagliano la vista, tanto sono maravigliosamente adorni! e che ciascun letto sia contornato da settécento Houry o vergini celesti. E quanto sia nei Mussulmani radicata quest' opinione o credenza lo darà meglio a conoscere un fatto che qui vuolsi naccontare. Nel regno calamitoso di Mourad III era lo Stato si vacillante, che se ne temeva imminente la totale ruina; quand'ecco comparire OEnzdemir Oghlon Osman Pascha uno dei Coubè Vezir d'allora, trattenere i progressi delle falangi Persiane, e abbassare l'alterigia di Mohammed Guiraih-Kan che andava a scuotere il giogo della casa Ottomana e a rendersi indipendente. Vittorie cotanto strepitose gli fruttarono la dignità di gran Visir e un ingresso trionfante in Costantinopoli. Mourad oltre di averlo accolto; colle più obbliganti dimostrazioni di benevolenza derogo alla costumanza e all'etichetta di corte col chiamarlo a un' udienza particolare onde intendere dalla bocca, di Osman medesimo il ragguaglio delle sue imprese contro i nemici dell' impero. L' udienza fu data un martedi in un Keoschh situato sul Bosforo. Trovatisi amendue insieme , sna Attezza disse fino a tre volte ad Osman che si accomodasse sul tappeto steso innanzi al sofa e gli chiese conto delle sue campagne in Persia e in Crimea. Osman disimpegno la faccenda con non minor modestia che elo menza; si fece ad esporre tutte le minime

Cost. Europa

circostanze della vittoria da lui riportata contro il Generale Eress-Khan. Stava incantato Mourad ad ascoltario, e ad un tratto grido: Bravo, bravo, il mio caro Osman: non si può, quanto merita, commendare il vostro zelo, il vostro valore, la vostra abilità. Quindi toltosi di capo il suo pennacchio carico di brillanti, colle sue proprie mani l'attacco al turbante del vittorioso Bascia. Passò in seguito alla relazione della battaglia guadagnata contro il Principe Schah Oghlou-Humza-Mirza. Mouard lo colmo di nuovi elogii, e gli pose in cintura il suo stesso pugnale tempestato di diamanti. Quando poi Osman venne al racconto dei suoi strattagemmi e de' suoi movimenti nella Crimea contro il rivoltoso Mohammed Guiraih-Kan e della fine sventurata di quel Principe, il che importava più che i trionfi avuti in Persia, Mourad non pote più capire in se stesso dalla gioja, alzo le mani al cielo, si strusse in benedir mille volte il suo caro Visir: siate, andava dicendo, siate per sempre in grazia del Signore! sia vostro retaggio una gloria immortale e in questo e nell'altro mondo! Vi auguro che in premio del vostro sapere', de'vostri servigii e del vostro zelo per la religione e lo stato, vi sia dato di conseguire un giorno la felicità del Califfo Osman di cui portate il nome, di godere in compagnia di lui e degli altri discepoli del nostro Santo Profeta il medesimo grado, i medesimi pudiglioni, i letti medesimi, le mense medesime e le medeme delizie nelle più alte magioni del Paradiso! E poco manco che non lo mettesse a dirittura in

cielo. Di necessità di precerto, siano in viaggio, siano in una stabile dimora devono gli nomini usare il bagno, il quale consiste nel bagnar semplicemente ciò che cuopre il piede e le gambe. Il sugo dei datteri, quando non sia forte a segno d'imbriacare, non è proibito. Omettendo di parlare della beatindine dei Profeti che si crede superiore a quella di altri santi, del dovere che ha l'nomo, per quanto sia perfetto, di obbedire alle leggi, di non albutanarsi dal senso proprio e letterale delle scritture, e così pure di varii atti che essi caratterizzano quai peccati d'infedeltà, ci fermeremo alquanto intorno al punto che riguarda il prestar

fede alle predizioni degl' indevini.

( QUAL. FEDE SI PRESTI, AGLI INDOVINI. ) Nei precetti profetici si legge che l'Apostolo celeste riprova e condanna tutti gl' indovini che col mezzo di scienze misteriose e di un intimo commercio cogli spiriti si vantano di saper l'avvenire, e gli astrologi impostori al pari degl' indovini. Merita certo una grande ammirazione l'accortezza con cui l'Arabo legislatore prescrisse l'esercitare quella scienza arcana che diffusa e quasi adorata era ai suoi tempi non solo fra i popoli orientali ma ben anche fra pressoclie tutte le nazioni Europee. Si e gia veduto nella descrizione dell' Egitto, e i Maomettani lo hanno per tradizione, che la scienza della divinazione d'interpretare i sogni e simili si confonde in quella contrada coll'epoca della creazione del mondo, e di la si vuole che fosse propagata fra i varii popoli Arabi. Detta scienza faceva una parte essenziale del culto consacrato agli idoli che e dentro e fuori miravansi della Keabé o Cabba della Mecca riverito come il primario dei tempii dell' Arabia, poiche la credenza porta che fosse la casa di Abramo. E convien sapere che i sacordoti se ne servirono per far proferire gli oracoli dagi'idoli col mezzo di freccie sacre deposte nella Krabè e custodite da uno di quei Scherif che dividevano fra loro il governo di quella città. Maometto sul principio ben lungi dal disforsi dei Maghi, degl'astrologhi e degl'interpreti de'sogni li tenne cari finchè giovassero a' suoi disegni. In fatti mentr' egli vivea vi ebbero parecchi indovini e i più famosi che mai predicessero cose portentose. Un certo Eukeaz raccomando caldamente a Ebu-Talib zio del Profeta che avesse somma cura del nipote ancora in tenera età, perchè tutto anunciava in lui un nomo straordinario. Bouhayra-Djerdiss, quando a Bassora se lo vide condotto innanzi dallo stesso Ebu-Talib, presolo per mano, come se fosse ispirato sclamo : Ecco il signor del mondo! Serrid' ul-aleminn, Ecco la misericordia dell' universo! Rahhmeth' ul-aleminn, titoli che poi furono consacrati per denotare il fondatore dell' islamismo. Wercaibn-Newfel, cugino di Hadidie prima moglie di Maometto gli prenunciò e la vicina sua grandezza e le persecuzioni che gli avevano a muover contro, non che i suoi nazionali, ma gli stessi suoi domestici.

(Quando Maonetto proibi di prestar loro fede.) Tanti presagii, che parvere tanto più credibili in quanto che un'antica tradizione prometteva la venuta d'un grande-Profeta, disposero gli animi in favore di Maonetto, il quale alle profezie aggiangendo i suoi supposti miracoli uno ebbe mestieri di più perchè in esso credessero i suoi seguaci compinti i loro voti. Nei primi giorni però della sua missione aveva g'à avuta l'avvertenza di conciliarsi un alto concetto col dar ad intendere che aveva avuto una visione, in cui i due emisferii si piegayano e scopetti mostravano i due

punti estremi o ientale ed occidentale dell'orizzonte. Al suo destarsi spiego a' suoi discepoli che con ciò veniva significato dai decreti del cielo essere riservate quelle vaste regioni e l'immenso dominio a tutti quelli che ubbidienti al ccur'ann combatterebbero fedeli e perservanti sotto i vessilli della religione. Finche i prestigii servirono a rassodare la sua dottrina e il suo potere, li trovo buoni; riuscito nel suo intento, Maometto scaglio contro di essi i suoi terribili anatemi per timore che altri novatori si prevalessero delle medesime armi. E il suo timore non fu vano perciocche innanzi ch'ei morisse, altri Profetti insorsero i quali credettero di fabbricare su i medesimi fondamenti altre supposte missioni. Per la qual cosa se l'antore dell'islamismo può vantarsi di aver operate tante rivoluzioni prodigiose nell'ordine politico e morale, di essersi fatte tributarie tante nazioni, di aver distrutto il culto inveterato degl' idoli, di aver su antichi regni ed imperii innalzatine altri nnovi, hisagna che soffra la mort ficazione di confessare che non fu capace di abbattere il chimerico regno delle illusioni provenienti dalla magia, dall'astrologia, dagli augorii e dai sogni.

(MALGARO LA PROBUZIONE, I MONRETANI, CREDONO AGLI INDOVINI.) Nè è già da dirsi che solo qualche raro Maomettano creda tuttavia agli astrologi; ai sogni e agli angurii, ma tuttò intero. il corpo ne è affascinato per modo che nulla si fa, se non si ricorre ad essi tanto nelle operazioni politiche dello Stato, quanto nelle private delle famiglie. Noi empiremmo di leggieri un volume se anche di fuga volessimo riferirne soltanto alcuni principali esempii, tanti ne somministra la storia Momettanal incominciando dagli stessi pri-

mi Califfi. In mezzo alla moltitudine noi prendiamo a dar relazione di un esempio solo, dal quale avrassi luogo a comprendere fin dove arrivi la credulità de' Maomettani in questo particolare a dispetto del cour' ann. Regnava Mourad III, e diversi astrologi avean pronosticato che lo Stato avea a sostenere lunghe guerre dai vicini si d' Enrona che d' Asia. Quel Sultano da generoso e liberale che era . divenne immantimente un avido onpressure ; cerco per fas e per nefas d'impinguare il suo tesoro pade reggere alle spese cui sarebbe stato costretto" di fare per difendersi dai ne . mici. Ma che? Quanto più la sua mano-gravitava sopra la nazione, altrettanto era prodiga cogli astrologi, cogli indovini e coi sognatori, che amimassarono perciò esorbitanti ricchezze. Tra questi il più che fosse distinto, fu un certo Schudjea, Albanese di bassi natali. Da giovanetto si fece Derwisch nell' ordine degli Umniy-Sinann, e sotto un superiore del suo convento in Costantinopoli apprese i primi elementi delle scienze speculative; disgutatosi ben presto del suo nuovo stato, dimesso l'abito di Derwisch , riusci a farsi arruolare nel corpo degli Adiemy Oghlann dei Giannizzeri; per qualche giovanile gherminella merito di esserne scacciato. Ridotto pienamente all' asse, nè avendo con che vivere si diede a fare il muratore ; ma, attaccata qualche tempo dopo una forte rissa con uno de' suoi compagni, fu costretto a sloggiare da Costantinopoli e a ritirarsi in Magnesia Quivi si adatta a coltivare i giardini, serve sotto a varii padroni del paese, fintanto che gli capita di andare per vignajuolo nelle terre della Kebaya-Cadma, 'o governante dell' harem di Mourad III in allora Principe ereditario e Governatore di quella provinci. Schudjea niente sonoco prendo a menar vita sobria ed austera, a praticare gli atti di pieta consueti si. Derwisch senza portarne l'abito, ad applicarsi all'arte divinatoria e di interpretare i sogni. Tanta apparenza gli concilia la stima degli ufficiali di palezzo esopra tutto quella della governante Razice-Khatunn, alla quale pareva di ravvisare nel suo vignajuolo l'uomo straordinario, l'esemplare di una vita austera il modello delle virtù. Ed ecco il punto di sua fortuna.

( SOGNO, DI MOURAD III SPIRGATO DALL' INDO-VINO SCHUDJEA. ) Mourad si sogna che saliva uno scalone di marmo di venti gradini entro un ma-gnifico padiglione coperto di trenta volte che sembravano perdersi nelle nubi, d' ogni intorno presentava il vasto edificio i più incantanti punti di veduta; nel dolce incanto gli venne in mente di cercare i giovani Principi suoi figli Mohammed e Mahmond , ma non gli riesce di vederli; lasciando in fine il padiglione, si trova sul medesimo scalone, fa quattro gradini , e si risveglia tutto spaventato. Alla mattina affannoso svela il sogno avuto alla governante del suo harem, la quale era la metà dell'anima sua. Ella soflecita scrive il sogno, e lo manda al suo vignajuolo. Schudjea legge, e dichiara che la visione indicava felici avvenimenti: lo scalone, il suo innalzamento al trono, i venti gradini, il numero degli anni che aveva a regnare; il padiglione |colle grandiose volte, la grandezza del, suo impero, l'assenza de' Principi suoi figli invano da lui cercati, la loro separazione dalla corte del Sultano loro padre le da ultimo il sue sv gliarsi sul quarto gradino, la nuova che tra quattro giorni Mourad surebbe ad rates sul trono de vnoi

294 antenati. Benehè i quattro giorni diventassero ventisette, dopo i quali ricevette Monrad l' avviso della morte di Selim Il suo padre, l'essersi nondimeno in parte compinta la predizione, non impedi che fosse prestata fede a tutto il rimanente. Schndjea è riputato un'anima santa, vien colmato di doni e di grazie senza fine, condotto dal nuovo Sultano a Costantinopoli è ammesso nel novero de' suoi più favoriti. Un si subitaneo ascendente di fortuna fu dall' interpetre sostenuto con una fermezza inimitabile del carattere da lui assunto, e collo stesso andamento cercò d'insinuarsi sempre più nel cuore del Sultano. Lo tratteneva seco per ore ed ore discorrendo di scienze speculative, di materie astratte ; e quanto più era il suo parlare misterioso, più il Monarca ne restava estatico ed affascinato. Quando Schudjea si vide abbastanza inoltrato nella grazia di lui cominciò a doniandargli per prima grazia un gran palazzó posto nel subborgo Aya-Caponssy, alla cui riparazione aveva egli stesso lavorato allorche faceva il muratore. Monrad ne ordina al momento la compra, e il signore a cui quel palazzo spettaya, fu costretto a privarsene per una somma assegnatagli sul tesoro pubblico. Stabilito che fu Schudiea in quel palazzo, sfoggio un lusso straordinario: le visite del Sovrano vi erano assai frequenti e sempre accompagnate da qualche grazia che costava tesori ; come a dispensatore delle grazie imperiali, e all'arbitro delle primarie cariche di Stato a lui facerana la corte, alla sua protezione si raccomandavano i tutti signori del serraglio, i grandi, i ministri e gli Oulemi; se non si lasciava vedere al serraglio, tosto, riceveva, un biglietto del Sovrano, che gli scriveva con aria della miglior famigliarità e chiamavalo mio Signore, mio Sultano, - simili.

(QUANTO FOSSE QUEL SULTANO EREDULO AGLI MTROLOGI. ) "Per taleguisa sempre riguardato qual santo pervenne Schudjea all'apice della grandezza e dell'opulenza, acquistò in Costantinopoli beni di sommo valore, formo nel palazzo un barem numeroso, ove adunò giovani schiavi d'ambi sessi; coll' opera di un Gindeo, senza che alcuno il sanesse. empi la sua cantina dei migliori vini d'Europa, e s'inunerse, in ogni genere d'intemperanza. E in faccia al Sovrano sapeva si bene travisarsi, che nemmeno d' un filo si mosse dalla benevolenza e dalla stima che aveva pel suo prediletto favorito, Potevan bene i ministri dirgli quel che volevano intorno al vivere di lui scandaloso, nou c'era dubbio che desse loro retta, e rispondeva: tutte falsità; l' invidia e la calunnia sono le molle che vi fanno parlar male: io conosco Schudjea, esso è un modello di sapienza, di dottrina e di santità; io gli ho accordata la mia confidenza e non verrà mai meno finchè io viva. In effetto avendo le eccessive dissolutezze portato anticipatamente Schudiea al senolcro Mourad ne rimasse, inconsolabile come se avesse perduto un altro sè stesso. E tauta era la sua cieca adesione ai sogni e ai presagii, che tiranneggiato da essi si crede che accelerasse il fine de' suoi giorni. Se in generale però si dice, che più che fra altre nazioni regnino fra i Maomettani i pregiudizii dell' astrologia, sbisogna nel tempo stesso confessare che anche tra essi non mancano nomini illuminati i quali gridano; l' astrologia è una scienza falsa: ogni astralogo è un mentitore.

Quale articolo di fede dee credersi che le preghiere e le limosine dei vivi per i morti giovano al riposo delle anime loro. Secondo cio spiegano i dottori, che le preghiere e le limosine, essendo presso Dio mezzi efficaci d'intercessione, servono da una parte a sollevare nell'inferno le anime de Mussulmani viziosi e peccatori e ad abbreviare il tempo dei loro supplizii, e dall'altra a procurare alle anime beate pel paradiso un aumento di felicità e di spirituali delizie.

ARTICOLO DI FEDE INTORNO ALLE PREGHIERE DEI VIVI PER I MORTI . E ALTRI PUNTI. ) Articolo egualmente di fede sono che i segni da cui sarà preceduto il fine del mondo hanno ad essere la comparsa dall' Anticristo, la discensione di Gesù Cristo au la terra e il nascer del sole dalla parte d'occidente; che i Profeti umaui sono superiori ai Profetti angelici, e così pure che il genere umano è superiore al genere angelico, e ciò dice il cour' unn dedursi da varii luoghi della Scrittura e fra gli altri da uno che riferisce, qualmente Dio nella creazione di Adamo comando all'intera legione degli angeli di prostrarsi innanzi al primo padre degli uomini. Circa ai segni, che precederanno il fine del mondo, curioso è quanto fu imaginato dal Profeta. Un fumo nero nero e folto involgerà il nostro globo : comparirà l'Anticristo, Dedjeal, poi Dubbet'ul-arz, il quale avrà in mano la verga di Mosè e il sigillo di Salomone, colla prima toccherà gli eletti, segnando su i loro volti a caratteri visibili la parola Muminn, credente, fedele, col secondo stamperà sulle fronte dei reprobi la parola Keafir, infedele. Verranno in seguito i Yedioudje-Meedjoude, popoli tutti nani discesi da Jafet figlio di Noè. Un terribilissimo incendio si munifesterà dall' Yemen e soffiando andra spingendo di mano in mano innanzi a se i popoli per rimirli tutti nel luogo destinato al loro giudizio. Gesù Cristo discenderà in

qualità di vicario di Maometto, e inviterà tuti i popoli alla vera fede non ammettendo punto di mezzo tra il Mussulmanismo e la spada.

( CHE SIA ISLAMISMO E A QUALI PRATICHE OB-BLICHI. ) Veduti i principali punti di fede, aestano ancora alcune particolarità relative al culto esteriore. Fede e islamismo sono una cosa stessa nella dottrina Maomettana, poiche per islamismo si intende un abbandono totale, un' intiera e perfetta rassegnazione alle verità rilevate, e avendo il Profeta pronunziato che l'edificio dell'islamismo s'appoggia sopra cinque punti, professione di fede preghiera o namaz, la elemosina della decima, il digiuno canonico e il pellegrinaggio alla Mecca, si ritiene che, ciò eseguito, siasi adempinto a quanto l' islamismo richiede. Quando adonque un Maomettano ha fatto la sua professione di fede che consiste in dire: Io confesso che non v'ha Dio se non Dio, e che Maometto é il suo servo e il Profeta di Dio, entra in dovere di adattarsi alle pratiche del culto esteriore quali vengono prescritte nel rituale religioso. A comporre quel rituale concorsero le decisioni dei quattro Imam . cioè di Azam-Ebn-Hanife, vedi num 5 Tavola 4, di Schafy , uum. 6 di Malik num. 7 e di Hannbel num. 8 che sono i fondatori dei quattro riti ortodossi, i cui seguaci vengono indistintamente nominati Sunér. Quantunque siano tutti avuti in sommo concetto, pure in caso di discrepanza tra le loro opinioni, i dottori danno la preferenza all'opinione di Azam-Ebu-Hanife, il cui rito è stato il più abbracciato dagli antichi Califfi e lo à tuttavia dai Sultani Ottomani. Tutti i quattro Imain diedero origine ad altri legisti è dottori ; ma i più distinti sono, quelli di Manife

onde son detti Haness, dai quali perche in qualche punto Azan-Eba-Hanisa nou va d'accordo ne coi tre altri Imam, ne coi dottori Haness, si comincio e dare alcune interpretazioni verianti, e si seguita a darne dai loro discepsili e aderenti, e sono esse rispettate egualmente che le decisioni editoriche ed inserite nel codice religioso. Per non tediare soverchiamente i lettori col distinguere, questa legge dell' Imam, e quella di un dottore o legista discepolo, le riferiremo promiscuamente quali leggi di uso approvato.

(TRE SORTA DI PUBIFICAZIONA.)E innanzi di parlar dell'orazione l'ordine vuole che si dia principio dalle purificazioni. Sono esse stabilite & fine di lavare il corpo e levarne le immondezze, onde sia l'uomo abilitato a pregar degnamente alla presenza del sno creatore; ed esse si riducono alla lavanda. all'abluzione, e alla lozione. La lavanda è necessaria per le immondezze sostanziali, tanto gravi, quanto leggiere. Fra le prime si annoverano le cscrezioni naturali sia dell'uomo e della donna, che del bambino lattante e degli animali mangerecei, in somma, tranne le lagrime, il sudore, la saliva e la muccosità del naso, tutto cio che esce del corpo dell' uomo e della donna è giudicato immondo. Tali immondezze dichiarono il fedele incorso nella impurità legale, ne invalidano la preghiera, se le materie emanate sorpassano il peso 'd'una ilramma, e sporcano o il corpo, o l'abito, o l'oratorio di un Mussulmano, ove egli porta i piedi, o dove abbassa il capo nelle genuflessioni del namaz. Immondezza sostanziale è pur gjudica ta", se gli escrementi di un animale non mangereccio imbrattano più della quarta parte o del corpo . o dell'abito . o dell'oratorio del credente.

Siffatte immondezze devono essere generalmente lavate e purificate con acqua semplice naturale, o' con aceto, o con acqua di rose, o con terra. Al contrario con un solo fregamento di mano o di ponnolino si toglie l'immondezza da una sciabola, da un coltello, da uno specchio, e da altri simili arnesi e mobili lisci e puliti. La terra riacquista la sua purezza col disseccarsi, e collo scomparire della materia che poteva contaminarla; e cosi pure un pavimento di marmo o di mattoni, un tetto coperto di canne, le erbe, le piante e gli alberi diventan mondi col disseccarsi della materia immonda; ma se l'erba, l'albero e la pianta si tagliano, allora per purificarle richiedesi che vengan lavate. Ogni lordura visibile deve esser tolta a forza di lavare; se non è visibile si lava la cosa lordata in più riprese non meno di tre, nè più di sette, comprimendola fortemente, massime nell'ultima; se si tratta di cose che non si comprimono, bisogna aspettate che la materia sia totalmente disseccata. Le stoffe, gli abiti, le biancherie e simili diventate immonde si lasciano nell' acqua per un giorno e una notte: ovvero perdono la immondezza coll'essere abbraciate o coll'essere convertite in sale, gettandole in una salina. Un pannolino asciutto e netto disteso sopra un altro bagnato e sporco, o sopra un muro umido e macchiato, se col torcerlo, manda fuori qualche goccia" d'acqua, vien dichiarato impuro. Lo sterco delle oche perche mettono il becco in ogni sorta d'inmondezze, contamina qualunque cosa ei tocca. Tanta mondezza indispensabile negli abiti e negli oratorii va di compagnia anche pel corpo, essendo in do I vere il fedele di lavarsi tutte le volte che soddisfa' ai bisogni naturali.

Cost. Europa

360

(ABIUZIONE.) Per togliere le immondezze non sostanziali e non gravi basta che si faccia quel che. i Mussulmani credono pronunciato dall'oracolo celeste: O voi credenti! quando vi preparate alla preghiera, lavatevi il volto e le mani fino ai gomiti: bagnatevi la testa e i piedi fino alla no-ce: che è appunto l'abluzione, nè è lecito il farla come si vnole. Il rituale prescrive, che immergendo nell'acqua le tre dita della mano o la mano intera si lavi dalla fronte fino alla gola e dietro alle orecchie ed eziandio la barba e la testa, almeno la quarta parte. I più fedeli si fanno un grande scrupolo di accompagnare l'abluzione colle pratiche osservate dal loro Profeta. Rinnovano tre volte di seguito la stessa abluzione, in particolare quella delle mani e delle braccia, si risciacquano tre volte la bocca e si fregano ai denti un missvack, che è una specie di oliva amara, che non solo terge e fortifica i denti, ma dissipa altresi il cattivo fiato della bocca. Lavano le narici, e da esse soffiano per tre volte l'acqua nella cavità della mano, tengono sulla barba le dita in forma di pettine, incrocicchiano le mani ed i piedi, cominciano a lavarsi sempre dalla parte diritta, vanno dalle mani alla faccia, alle braccia, e alla testa, e ai piedi, nè si divagan mai in altra occupazione mondana e aliena da quella a cui sono intenti. Si pongono sempre in faccia alla Mecca: essendo sani fanno il tutto da sè stessi, e reiterano varie preghiere che sanno a memoria, e che hanno relazione alle varie parti del corpo di mano in mano che le vanno lavando. Per un giorno e non più, ad un uomo che abbia stabile dimora, e per tre, ad uno che viaggi, si lascia la libertà di lavare invece dei piedi nudi i semplici calzari. Sulle parti del corpo, che sono o fasciate o coperte per

pany Cargo

qualche male o ferita, basta che colla mano intinta nell'acqua si bagni la fasciatura o legatura al di fuori, onde possa dirsi che ha partecipato all'atto dell'abluzione.

( QUANDO RICHIEDEST L' ABLUZIONE. ) Varii sono i casi nei quali di necessità richiedesi l'abluzione : le ordinarie evacuzioni del corpo, e le accidenta li di vermi, sabbia e pietra, e altri simili malanni, provenienti da indisposizioni naturali; i venti che escono dal corpo, il sangue e tutto ciò che emana dalle piaglic: il vomitare del cibo, del sangue e dell'acqua o della bile : la pazzia, l'ubbriachezza: la debolezza o uno svenimento casuale: lo scoppiar di ridere in una persona maggiore di età, e ciò obbligherebbe non solo a ricominciar da capo l' abluzione, ma si bene l'orazione stessa: gli abbracciamenti voluttuosi e una positura impropria nel dormire sottomettono il Mussulmano all' abulazione. (LUZIONE CHE COSA SIA. ) Differente per poco è la così detta lozione o bagno, che si fa non per infusione, poichè in essa lavansi da prima la bocca e le narici, indi dalla testa sino ai piedi tutto il corpo, e se alcuno porta qualche anello lo bagna e lo cava di dito perchè sia bagnata anche quella pelle di dito cui l'anello occupava. Oltre l'esser prescritta la lozione per le femmine in occasione di parto e per altre loro infermità periodiche, non si può omettere a chicchessia nel venerdì, innanzi alla preghiera pubblica del mezzogiorno, nelle due feste del Beyram prima dell'orazione pa-

piedi del monte Arafath. Lo stato d'impurità d'una donna dura per lo spazio di tempo in cui soffre

squale consacrata per tai giorni, all'atto di andare in pellegrinaggio e di fare la stazione richiesta ai gl'incomodi periodici, e per venti giorni e non più di quaranta dopo il parto: e in tali circostanze viene interdetta dalle cinque giornaliere orazioni, dal digiuno canonico, dal ramazan, dal visitare i tempii, dal leggere e dal toccare il cour'ann: e al diginno è tenuta di supplire in un altro tempo dell'anno: l'impurità d'un nomo continua fino a tanto che va giornalmente soggetto a differenti incomodi naturali, quali sarebbero le emorragie, le suppurazioni di piaghe, e simili; ciò che lo mette in dovere di ripetere l'abluzione innanzi a tutte le cinque pregbiere quotidiane Se quanto sono zelanti per la mondezza esteriore altrettanto lo fossero per la mondezza interna del cuore, quali uomini sarebbero i Mussulmani?

( QUALI ACQUE SIANO ATTE. ) E tutte le acque sono buone ad usi tali? Non già, ma solo quelle che hanno le qualità che costituiscono un'acqua limpida e netta, e sono gusto, colore e odore; il difetto di due delle dette qualità basta a rendere le acque impure, non così il difetto di una sola. Sono adunque escluse le acque aromatiche essenziali, quelle cariche di foglie d'alberi o di frutti, e per la lozione del corpo, l'aceto, l'acqua rosa e le acque bollite per uso di bevanda, e quelle che sono riputate contaminate per esservi caduta dentro qualche materia impura. Varii sono gli accidenti che concorrono a rendere le acque disacconce alla lozione; per esempio se hanno già servito alla purificazione di un altro, se nell'acqua d'un pozzo o d'un bacino fosse entrato una persona impura, e peggio se fosse acqua cavata da un pozzo ove si fosse trovato un animal morto o una notabile quantità di escrementi di cammello, di cavallo, d'asino, di bue, di colombi e di passeri. Anzi bisogna a dirittura vuotare i pozzi, quando l'acqua trovasi lordata da materie impure o da un animal morto; se non se ne sa il momento, si calcola che già da ventiquattr' ore era l'acqua impura; se la carogna poi gettata nell'acqua si trova gonfia, o sciolta in putredine, l'impurità si conta incominciata già da tre giorni, e allora vanno al monte tutte le purificazioni fatte con quell'acqua portando l'obbligo di rinquovarle insieme colle preghiere. Non sempre però è necessario vuotare il pozzo, ma si supplisce col cavare un certo numero di secchie. Per un sorcio, un passero, un rettile trovato morto nel pozzo si cavano trenta secchie, sessanta per un colombo, una gallina, un gatto. Per un cane, una pecora e altre bestie, ovvero se la bestia di qualunque specie sia già gonfia, o sia un uomo annegato si richiede che il pozzo venga interamente esaurito, e quando cio riesca assai difficile a cagione delle vene d'acqua che continuamente scaturiscono, se ne cava quella quantità che si suppone essersi trovata al momento che vi caddero le brutture, cioè non mai meno di trecento secchie. Non basta ancora; impuri sono gli avanzi dell'acqua bevuta da un cane, da un porco, da un lupo e da ogni bestia vorace, la cui carne non sia mangereccia; e biasimevoli sono gli avanzi dell'acqua bevuta dai gatti, dal pollame selvatico, dai serpenti, dai ratti, e da qualunque uccello di rapina.

(CON CHE SI SUPPLISCE IN MANCANZA DI ACQUE PURE.) In mancanza di acque pure e chiare conviene adattarsi alle purificazioni con alcune polveri indicate, quali sono la sabbia, la terra, la calce, il collirio, la pietra, la cenere, lo smeraldo, il corallo, lo stagno, il rame, ben netti che siano

d'ogni scoria. Si pongono ambe le mani aperte sulla materia, indi si battono orizzontalmente l' una contro l'altra, e si mettono sulla faccia: si replica la stessa azione per fregare l'una mano contro l'altra e le braccia sino al gomito. É facile 'il conoscere che simili purificazioni sono approvate soltanto in alcuni casi. Uno che viaggia o che si trova fuori di città o dei luoghi abitati, e avesse a cam-minare per un miglio almeno onde trovar acqua: o che volendo partecipare all'esequie funebri di un morto prima di esser tumulato, e non avesso tempo di procacciarsi sequa, o che essendo imminente l'orazione pasquale delle due feste del Berram è pure impossibilitato ad aver acqua pel temno debito. Tal supplimento si usa eziandio quando uno si trova in grado di pagar l'acqua a un prezzo superiore di quel che essa vale, o non s'arrischia a bagnarsi per qualche fisica indisposizione, o non ha le secchie e i vasi opportuni per ripor l'ac-qua, o dovendo andarla a prendere ai pozzi o alle fontane teme d'incontrare i nemici; i malviventi e le bestie feroci, ovvero servendosene per le purificazioni non ne rimanesse per i bisogni della vita. Cessati nondimeno tali impedimenti, se non ha per anco terminato la preghiera del namaz e può trovar acqua, deve servirsene e rinnovare le sue purificazioni. Il supplire colle polveri non è permesso allo straniero o all' infedele che intende abbracciare l'islamismo. Infine le purificazioni per via delle polveri fatte nel modo su accennato tengon luogo di lavanda " di abluzione e dell' intera lavatura del corpo. Credono i Mussulmani che questa specie di lustrazione sia stata dettata dall' Eterno in seguito a un fatto d' armi per cui nel giorno appresso trovandosi il Profeta accompaguato da Aisché e da Ebu-Bekir în un lungo deserto ed arido sentisse un oracolo celeste che fil dicesse: Se non trovate acqua, purificatevi con altra materia netta e pura: immantinente il Profeta alla testa de suni discepoli si purificò colla sabbia, e si diè a fare la sua preghiera.

Le tante purificazioni finora accennate sono dirette a togliere unicamente le sozzure visibili, e non già le invisibili dell'anino; per lavar queste si richiedono il pentimento, le lagrime di compunzione, le opere di penitenza che sono le più atte

a disarmare la collera di Dio.

(A CHE CONTRIBUISCE IL DOVER TANTO PURI-FICARSI.) Ma a qual fine tante purificazioni? Furono esse dettate da una previdenza salutare, perchè quei popoli avessero somma cura della proprietà e mondezza del corpo. In fatti mercè dell'essere giudicato iminondo qualunque escremento d'un animale, essi li tengono tutti lontani dai loro appartamenti; e malgrado che essi non sappiano negare checchessia per la conservazione degli ani-mali, guai che uno di loro tenga o in braccio o sulle ginocchia un cane, un gatto, o che lo lasci nemocno avvicinare alla sua persona. Onde contrarre ininori immondezze che sia possibile . tanto l' nomo quanto la donna si fan lecito di portare abiti che tocchino a terra, usano un doppio calzare o scarpa, e ne lasciano l'esteriore nel vestibolo o all' usrio dell'appartamento, e per le preghiere si servono' di un' piccolo tappeto, sediade, consacrato a questo solo uso. Siano pure le stanze coperte nell'inverno di larghi tappeti, e di state di stuoje d' Egitto, nondimeno sempre si stende quel tappeto allorche si fa l'orazione. I signori se lo fanno portar dietro e nelle visite, e nelle scorse,

tanto in città che in campagna. Chi non ha tappett, s'inginocchia su quello del padrone di casi u cutisi trova, in mancanza anche di questo, stende in terra il proprio mantello o l'abito, per timore di porre la testa e le mani sopra un suolo che potrebbe essere impuro.

( MOLTE FONTANE VICINO ALLE MOSCREE. ) In quanto all' abluzione indicate col nome d'azar maghsoule y-selasse, cioe delle mani, de piedi e della faccia, se ne attribuisce lo stabilimento a Maometto stesso, al quale fu ordinata dell'angelo Gabriele in una grotta della montagna d' Hira nel giorno appunto in cui gli fu anche rivelato il primo capitolo del cour' ann; perciocche essendo arida la grotta, avendo l'angelo percossa col piede la terra, ne zampillarono all' istante acque limpide e vive, e Maumetto, fatta con esse la sua abluzione, si abbandonò alla orazione. Il doversi fare taute volte le abluzioni ha portato quella incredibile moltiplicità di fontane da cui si vedono circondati i recinti delle moschee in tutte le città Maomettane, I grandi però, le persone agiate, le femmine e quanti che fanno in casa il namaz non ne escono per l'abluzione. Servousi di una specie di catino di stagno o di rame stagnato sovrapposto a un pezzo rotondo di stoffa rossa, perchè non bagni il tappeto o la stuoja distesa sul pavimento: un domestico genufiesso versa l'acqua al suo padrone, un altro tiene una salvietta per le purificazioni. Al lavarsi delle mani recitano: o mio Dio! aggregatemi al numero dei penitenti, dei purificati e dei vostri servitori giusti e virtuosi: della bocca e delle narici: o mio Dio, profumatemi col profumo, coll'odore del paradiso, colmatemi delle sue delizie, e così prosegnono con espressioni corrispondenti alle parti del corpo, sinchè lavandosi i piedi o mio Dio, date forza al mio piede sul ponte Strath, in quel giorno in cui malfermi e tremanti saranno i piedi a quel terribile passaggio (1). La delicatezza dei Mussulmani su questo punto giunge a tanto che quasi mai si vedra fra loro non che gettare immondizie, ma neumeno acqua nè sulle strade, nè sulle pubbliche piazze.

La lozione destinata a purgare le sordidezze più gravi si rinnova spesso due, ine e persino quatvolte la settimana secondo che più o meno capita l'occasione di esserne contaminato; e questo fa che ben di raro si abbia a quella ricorso per semplici

motivi o di sanità o di nettezza corporale.

(COME SI PREKDOÑO I BAONI.) È dove il bagno era per gli Ebrei e per gli antichi Egiziani una cosa di cerimonia, nell'islamismo si è convertito in precetto di legge divina, affinchè la necessità di usarne frequentemente inducesse chiunque ad avvezzarvisi in modo che non potesse starne senza. La cosa ebbe il desiderato effetto; i bagni caldi sono comuni presso tutti i popoli Maomettani; non ci ha città, non borgo, non villaggio il più ineschino ove non s' incontriuo bagni pubblici, hammam, sempre caldi, e ciascun sesso ha i suoi separati, e ve n' ha di comuni per l' uno e per l' altro, per en' ha di comuni per l' uno e per l' altro, per en' ha di comuni per l' uno e fer l' altro, per la maggior parte furono edificati dalla pietà dei

<sup>(4)</sup> Allude qui al dogma del cour ann: il ponte Sirath è ale a cerin. Credono essi cle si4 sopra l'inferno innalzato no ponte che abbia la sottigliezza di un capello finissimo e il taglio più affilato di quello di una sciabola: gli eletti lo prestanno colla celerità del Jampo e colla rapidutà del vento: na i reprobi sdrucciolarranno e si precipiteranno in mezzo al facco eterno.

grandi e delle persone doviziose. Cotai bagni con istufe sono piuttosto vasti fabbricati di pietre intonacati di stucco, lastricati di marino, illuminati da afte cupole forate a scacchi e munite di vetri ondati o verdastri : un focolare sotterraneo riscalda l' edificio per via di cannelli fatti nella grossezza del muro, e vi si mantiene il calore d'ordinario dai trentagai trentacinque gradi del termometro di Reammur. Alzasi in essi una nube di vapori e di umide esalazioni; le persone eziandio più scarnate danno in una subitanca traspirazione, e il sudore trapela a goccie dai pori; tutti vi entrano nudi, riparati soltanto da un grembiale azzurro o rosso di seta, di lino o di cotone, che scende a cuoprire il petto sino ai piedi; non permettendo il calore del pavimento di andarvi a piedi nudi si adoprano alti pattini : capaci avelli di marmo bianco, incastrati a certe distanze nel muro, ricevono da uno spillo acqua fredda, da un altro acqua calda a talento di chi ama un maggiore o minor grado di calore : d'intorno agli avelli si versa con tazze sulla testa e sul corpo l'acqua, che per canaletti scavati nel suolo fuori scorre dal bagno. "is ad in

(BAORI PER LE DONNE.) Quando oltre le purificazioni il bagno si prende dalle donne per la decenza del corpo, esse raccomandansi allora alle bagnajnole, teluk, che hanno una mirabile disinvoltura per annodare, scomporre, intrecciare i capelli, lavare il corpo, stropicciare la pelle, servendosi a tal uopo d'un guanto di saja; adoprano la schiuma di un sapone odoreso, ed anche una specie di terra, kil, impastata con foglie di 1082 per levar l' unto ai capelli, e se, come la religione insegna, hanao a togliersi di dosso certi peli, ciò fassi con un'argilla finissima, oth, di sua patura

mordente. Le femmine malaticce e singolarmente le puerpere ivi si abbandonano alla cura delle levatrici, le quali su d'una piccola eminenza sorgente . nel mezzo del bagno lor fanno varie compressioni sovente assai dolorose. In tutte le operazioni non vien mai offeso net minimo che il pudore; ogni donna conserva sempre il suo grembiale, ne vi ha pericolo clie le bagnajuole lascin mostrare le parti del corpo che van tergendo. Terminato il bagno, si slacciano il grembiale, e mentre si mettono una camicia fina di bucato, le baggajnole han cura di cuoprir loro le spalle con qualche pezzo di biancheria e la testa con un fazzoletto bianco: in seguito si portano nell'anticamera del bagno, diamekgann, ove in un' atmosfera più temperata si sente ravvivare il cuore dalle più dolci sensazioni cui suol produrre la dilatazione delle fibre.

( ANTICAMERA DEI BAGNI. ) Le anticamere sono grandi stanze aventi in giro alti e larghi spazii ove stanno disposti numerosi letti con materasse e copertine squisitamente guernite; coricandosi in essi, alle Musulmane pare di rinascere a nuova vita, e il diletto vien loro accresciuto da ristoratrici bevande e da un caffè in ispecie che invano cercherebbesi altrove. Ciascuna elegge quel letto che più le piace, e su di quello depone i suoi abiti per poi abbigliarsene a suo tempo con leggiadra eleganza. Una Hamamdjy-Cadian o governatrice del bagno assisa sopra un' alta sedia nel fondo del bagno tiene in sua custodia gli ornamenti d'oro e d' argento, e le gioje; veglia attentamente perchè non succeda il minimo disordine, e di quando in quando gira nell' interno o per rispetto a certe dame, o per osservare se il tutto si fa colla debita convenienza. Lo stesso regolamento si mantiene nei bagni degli uomini. 1 245 0 0 14 14 14 16

. BAGNI PUBBLICI QUANTO PREQUENTI. ) A proporzione dei bagni mercenarii si propagati nell'Italia e nella nostra capitale, a quanto minor prezzo si hanno quei de paesi Maomettani, ove per tanti comodi si pagano dodici , venti, trenta e al sommo quaranta soldi per testa. Essendo molti bagni divisi in due o tre scompartimenti , qualche famiglia ne prende uno per proptio uso per tre, per quattro ore della giornata, ovvero si fa cedere il bagno intero per fermarvisi con tutto suo agio. I poveri dell' uno e dell'altro sesso sono provveduti essi pure gratuitamente di bagni da certe anime che amarono lasciare monumenti eterni di loro pietà e beneficenza. Senza i tanti bagni che le persone più ricche hanno nelle loro case, la sola Costantinopoli conta più di trecento bagni pubblici, nei quali ammirasi non meno l'ostentazione che il lusso Ouantunque siano essi dedicati propriamente alle purificazioni legali, nondimeno vi sono ammessi e Ciistiani ed Ebrei che vi vanno per tutt'altri motivi. e vi si trovano promiscuamente coi Maometrani. Sol che le femmine maomettane vi si fanno distinguere dall'altre pel loro fasto e per lo sfoggio del vestire; portano alti pattini riccamente lavorati e incrostati di madreperle, usano tazze di argento o indorate, camice e biancheria ricawata nelle estremità in oro e argento, profumi di legno d'aloè, ambra grigia e altri aromi, e non di raro uscite dal bagno banchettano splendidamente nelle anticamere. Di tanta importanza son tenute le purificazioni che si danno nomi particolaria chi ne ha fatto uso; Mutanediiss è chiamato, chi ha lavato via le immondezze, Met.h hdiss, chi ha fatto l'abulazione, Djounob chi si è sottomesso alla generale lavatura; e tutti poi indistintamente quelli che han ricuperata la purezza legale vengono indicati col nome Tahhir.

( Maniera di Fare il namaz. ) Purificati che siano in qualunque dei tre modi , sono i Mussulmani abilitati à fare le orazioni, trà le quali la preghiera namaz o preghiera dominicale è creduta la più obbligatoria e la più accetta alla Divinità, perchè di precetto divino, siccome quella che è stata ingiunta ai fedeli da varii Ayeth o oracoli celesti. Per farla a dovere non basta l'esser mondo, richiedesi insieme che si abbiano velate quelle parti del corpo che scoperte offenderebbero l'onestà e il pudore, che giaccia in modo d'essere continuamente rivolto verso la Kenbe della Mecca, e chi abi-ta in quella città al santuario stesso deve tener fissi i suoi occhi; che sia accompagnata da buuna intenzione, ne si pensi a cosa alcuna mondana. Ciò premesso, si comincia collo stare in piedi, alzar le due mani con le dita disgiunte e il pollice sulla parte inferior dell'orecchia, la femmina alza le mani soltanto fino alle spalle. Si prega, e le due mani si portano al ventre, tenendo la mano destra sulla sinistra: si prega, e si fa un inchino profondo toccando le ginocchia colle mani: si prega e si raddrizza la persona, in molte positure. In tale preghiera non è lecito proferir parola vernna, o dirigere il minimo discorso ad alcuno.

La preghiera numaz cosituisce il principal perno su cui si aggira il culto Maonettano che principio P anno secondo dell'Egira allorchè il Profeta si ritirò dalla Mecca a Medina. Avvicinandosi egli a questa città aggradi gli evviva e gli omaggi di gran, parte dei cittadini che gli andarono inconto, i

al culto dell' Eterno.

( NAMAZ DEL VENERDI'. ) Al domani che era

venerdi recossi in poinpa nella valle Ranonaderessy ove soddisfece co'suoi discepoli alla preghiera del mezzodi ; non guari tempo dopo ordino nel luogo stesso la costruzione di altra cappella chiamandola il tempio della preghiera del venerdi; ma non avendo nè l'una ne l'altra la direzione verso la Keabé della Mecca, o Kihlè, venuto a Medina s'accinse a costruire nel centro di essa un magnifico tempio, e dando egli stesso l'esempio di sudare a portarne i materiali, non tardarono punto i suoi discepoli e tutta Medina a concorrere solleciti coll'opera loro, talche prestamente condotto a termine, nominollo tempio santo o sacro Mesdjid-scherif, e vi colloco un altare non già dalla parte della Mecca, ma verso il tempio di Gerusalemme, colla intenzione, si dice, di allettare gli Ebrei ad abbracciare la sua dottrina. Ma l'anno seguente avendo uno de' suoi Generali, nello inseguire una piccola carovana Coureysch fin presso le porte di quella città, fattine due di essi prigionieri e altri uccisi, fu gridato alla profanazione della Keabe., Maometto dopo il fatto portatosi nel predetto tempio ancor frescho freschissimo, in mezzo al namaz senti dell'alto intimarsi di cambiar posto all'altare e di inviar le preghiere e le adorazioni alla volta della Keabe. Maometto ubbidiente si volto con tutta l'adunanza verso di essa, e nella nuova situazione terminò il namaz. Il tempio prese allora il nome di Mesdjid-ul-Kibletheiin, a due Kible o a due venti. Da indi in poi fu diramato a tutti i discepoli l'avviso di conformarsi alla legge del cielo, e di là a quattro giorni quello di digiunare nel mese del ramazan, e nel 28 della stessa luna venne stabilito che si dovesse dispensare la decima in elemosina ai poveri.

## DEGLI OTTOMANI

(ORATORII E ALTARI DAPPERTUTTO.) Tanto basto perchè tutte le moschee, tutte le cappelle e i templi tutti edificati in Medina, nella rinanente Arabia e in ogni altro paese avessero i proprii altari che guardano verso il tante volte nominato santuario. A tenore di tal rito in ogni cappella e in ogni casa privata che abbia una o due stanze assegnate all'orazione si ravvisa un altare a colore o ad oro disegnato sulla parete rivolto alla Mecca e su di esso il disegno d'una lampada. Nei contorni delle città, alla campagna, lungo le pubbliche strade si affacciano di quei segnali, tutti colla medesima direzione costrutti di sassi o di marmo, benissimo lavorati e finienti in una punta acuta, e in vicinanza ad essi per lo più si scontrano o gran pozzi o fontane perenni per chi ha mestieri di purificarsi, e si vedono sorgere sopra terrazzi o terrapieni per indizio ai viaggiatori che hanno a fare le cinque preghiere della giornata. Vedi la Tavola 4. n. 9.

Tutte le classi e condizioni di uomini vanno per assoluto precetto soggette ella detta preghiera, e niuno può dispensarsene dal farla in quelle date votte, in certe epoche dell'anno, e in certe circostanze della vita, e in lingua Araba non in

Turca.

(ORE DEL NAMAZ.) La prima è assegnata da farsi al mattino dall'aurora fino al levar del sole, Credesi in ciò di seguire l'esemplo di Adamo, il quale scacciato che fu dal paradiso e trovatosi involto nel bujo, poco innanzi all'aurora ringrazio l'Eterno facendo un namaz, nella prima attitudine o rik' ath per essere stato liberato dalle tenebro della notte, e un altro rik' ath per aver veduto rinascere la luce del giorno. Per la seconda si aspetta al mezzodi, e si conta dal momento che il sole

comincia a declinare, e s' appressa all' ora del terzo namaz che e il vespertino, la qual ora si misura da quando il quadrante solare allunga del doppio dell'ago la sua ombra, e finisce col tramontare del sole, e il qual termine si dà la mano col namaz della sera, e dura sino all'ora che incomincia il namaz della notte, cioè da quando un' intera oscurità domina su l'orizzonte sino all'ora del namaz mattutino. Giusta la loro maniera di pensare, la seconda preghiera imita quella di Abramo che fece nel namaz quattro rik'ath , il primo per ringraziar Dio che nel sacrifizio di suo figlio avesse in lui sopita la tenerezza paterna, il secondo per essersi compiaciuto di sostituire ad Ismaele un becco mandato dal cielo, il terzo per avergli fatto intendere in una visione da una celeste voce quelle consolanti parole: Tu sei fedele al luo Dio; il quarto per essersi suo figlio cotanto rassegnato al volere dell' Eterno. Richiedendo similmente la terza preghiera quattro rik' ath adducesi in prova l'autorità del Profeta Giona che tanti ne esegui appunto ringraziando Dio in memoria di averlo cavato dalle tenebre dell'ignominia, da quelle della notte, da quelle del mare e da quelle del pesce che l'aveva inghiottito. La quarta di tre rik' ath si rapporta a Gesù Cristo: i due primi furono per mostrare la propria sommissione e quella di sua madre, e il terzo per rendere omaggio all' Eterno in grazia d'una celeste voce che circa quell' ora si era fatta a lui sentire. E la quinta di quattro rik' ath viene antorizzata da Mose, il quale, smarrita la strada, trovossi sul far della notte nella pianura di Vadi'y-Eymenn, e intesa una voce dal ciclo che lo consolava nelle sue angustie, si pose a render grazie per vedersi respirare dall' affanno che gli cagionavano sua moglie, suo fratello Aronne, Faraone suo nemico e i proprii suoi figlinoli. Si è in questa relazione cercato di unire e quanti rik'ath porta ciascuna preghiera, e su quali ragioni sono fondati, per non avere altre volte a ridirlo. Le quella del venerdi al mezzogiorno vengono precritti quattro altri rik'ath di più degli altri giorni.

In una stessa ora non è permesso il fare di più d'un nannaz: eccettuati sono da ciò i soli pellegrini della Mecca, ai quali nella vigilia della festa dei sacrificii si lascia la libertà di unire insieme i namaz del mezzodi e quello dopo al monte Ara-

fath, e i due ultimi a Muzdelife. \*

(IN QUAL LUGGO SI ADEMPIE L'OBBLICO DEI NA-MAZ.) Il namaz si può fare in comune e in privato. nelle moschee e in altri luoghi; in privato è libero il farlo a bassa ed alta voce; in ciascun namaz si recitano varif capitoli del cour'ann, ora lunghi, ora brevi, e in qualunque luogo abbia a farsi, conviene aspettare l'ezann, annunzio, e l'ikameth, ripetizione dell' ezann. Succedendo che Maometto stesso ritiratosi a Medina non faceva sempre alle ore debite le cinque preghiere, che i suoi discepoli mancavano spesso a fare il namaz col loro maestro, si raccolsero insieme per deliberare quai mezzi sarebbero più opportuni per annunciare al pubblico i momenti del giorno e della notte per adempiere a tal primario religioso dovere. Furon proposte le bandiere , ma vennero rigettate per non essere convenienti alla santità dello scopo, indi le campane, ma queste non piacquero per non imitare i Cristiani, ne piacquero le trombe per essere stromenti proprii del culto Ebraico, ne i fuochi per mon parere idolatri del fuoco, e si sciolse l'adunanza senza sonelnder nulla. Una notte Abd'ullah-Ibn-Zeid-Abderiyè uno dei discepoli vede in sogno una creatura celeste vestita di verde che gli dice: io son qui per indicarvi come avete a compiere un sì importante dovere. Ciò detto, scende lo spirito sul tetto della casa, e ad alta voce fa l'ezann colle parole che tra poco riferiremo . Svegliatosi Abd' ullah corre a narrare la visione al Profeta. Questi lo colma di benedizioni, e al momento stesso incarica un altro discepolo con titolo di Muezzinn che vada a compiere sì augusto officio sul tetto della sua casa. Avendo per accidente una volta il Muezzinn-Bital-Habeschy annunziato l'ezann dell'aurora nell' anticamera del Profeta, e avendo egli sentito che di dentro all'uscio Aischè diceva, che l' inviato celeste dormiva ancora, il Muezzinn soggiunse: la preghiera merita d'essere preferita al sonno: svegliato in quella il Profeta commendò assai Bilal e gl' ingiunse che inserisse in tutti gli czann del mattino dono le parole: venite alla preghiera: venite alla preghiera : venite al tempio di salute: venite al tempio di salute, due volte: la preghiera ha da esser preferita al sonno.

(ĈHE SIA L'EZANN O L'IKAMETH.) Le parole dell'ezann e sopra tutto quelle che comprendono la professione di fede che devono all'ezann premettersi, si cantano lentamente e con gravità, e il Muezzinn più che alla melodia della voce è in dovere di aver attenzione a pronunziare ogni cosa chiaramente, di interporre lunghe pause e non precipitare le parole, affinche vengano distintamente intese dal popolo, poichè il primo che le sente possa avvisar subito gli altri, onde nissuno manchi al namaz nell'ora ordinata. Dirante l'ezann il Muezzinn sta in piedi, si tura le orecchie colle dita, guarda verso la Keahè, e pronunziando le

parole volta la faccia alla dritta e alla sinistra in segno che l'invito è fatto a tutte le nazioni e all'intero universo.

(Come Stanno Mell' Adunanza.) Già si suppone che il Muezzinn sia in istato di purezza legale, non femmina, nè vecchio decrepito. L'ikameth non è che una ripetizione dell' ezann colla giunta: il tutto è pronto per la preghiera: con che vien significato che l' Imam sta già alla testa dell' adunanza. Gli uomini si schierano nella prima fila vicino all' Imam, i fanciulli nella seconda, gli ermafroditi nella terza e nella quarta le donne. Indicibile è poi la compostezza che si richiede nel tempo del namaz, e troppo lungo sarebbe l'annoverare le circostanze che lo rendono o invalido a dirittura o per lo meno biasimevole.

(DISPENSE DAL NAMAZ) La religione accorda, o in tutto o in parte, dispense del namaz a quei ene viaggiano o che si trovano in paese nemico, o all'assedio d'una città; ai popoli erranti che vivono in campagna sotto le tende; e ai malati di farlo nella positura meno aggravante i loro incomodi. Le ore canoniche dal namaz dei Mussulmani non corrispondono appieno a quelle che si contano

tra gli Europei.

(Come si recolano per le ore.) Perciocche essi cominciano il giorno dal tramontar del sole fino all'altro tramontare, che sono ventiquatti ore, e i loro orologii segnano in tutto il corso dell'anno le dodici a quel punto; dal che ne segue che non hanno mai stabile il mezzogiorno, e vengono ad anticipare o ritardare alcune ore del namaz, e segnatamente quella dal mezzogiorno alla sera e l'altra dalla sera alla aurora, restando le altre tre ore quanto al giro del sole sempre le stesse. Affincho

poi non si avesse a shagliare nemmeno di un punto nelle ore, i loro astronomi hanno composte alcune tavolette dove secondo i gradi di latitudine di ciascun paese trovansi notati perfino i momenti. Le tavolette altre sono annuali dette takwim, altre perpetue dette rouz-namè, disposte in rotoli di carta velina o di pergamena sopraffina; sulle quali con semplici lettere alfabetiche leggonsi indicate le ore canoniche, i giorni della settimana, i mesi lunari e solari, i solstizii, gli equinozii, le feste religiose, le rivoluzioni dei pianeti, i giorni creduti dagli astrologi bene o male augurati, l'influenza degli astri e degli elementi sui regni animale e vegetale, e infine l'ora e il minuto in cui per tutto il corso dell'anno segna il quadrante la posizione della Mecca, qual centro delle adorazioni de' Maomettani : e il tutto distinto in ispazii o rossi, o verdi, o a color d'oro con minuti caratteri e colla massima precisione.

precisione.
(I MURZZINN ANNUNZIANU.) Non è facile che alcuno degli Ottomani possa ingannarsi o non accorgersi dell'ora del namaz, poichè immuncabili trovansi i Muezzinn all'ora debita ad annunciare l'ezann in tutte le moschee dell' impero. Stando in alto sui minaret, rivolti verso la Mecca, cogli occhi chinsi. col pollice nelle orecchie e le mani aperte intuonano le parole, da noi già riferite, con tal armonia e forza di voce che passa da per tutto. In tale atteggiamento a passi gravi girano le piccole gallerie che fregiano i minaretti, che non sono pochi, essendovene per ogni moschea due o quattro, e in alcune anche sei. La calma e il silenzio che regna nelle città, non mai interrotto ne dal rimbombo delle campane, perchè proibite, nè da rumore di carozze o di calessi, non impedisce che il canto sia portato

alla maggior distanza possibile. Vi sono Muezzinn pubblici e privati delegati da certe famiglie. Cotali annuazii periodici hanno un non so che di grande e d'imponente, che eccita alla divozione anche le persone meno religiose, e a quel ripetere con canto: venite alla preghiera sui primi crepuscoli del giorno chiunque pare invitato ad uscire senza rinerescimento dalle coltri.

( ALLA VOCE DEL MUEZZINN TUTTI SI DANNO ALL' ORAZIONE. ) In verità tutte le cinque volte che fra il giorno la voce del Muezzinn grida, i Musulmani di qualunque grado e condizione, uomini e donne, grandi e piccoli, ricchi e poveri, sacerdoti e laici si vedono tutti in moto chi nelle moschee, chi nelle case, altri nelle botteghe e nei magazzini, quali sni mercati e quali nei pubblici passeggi, deporre ogni altro pensiero per attendere alla preghiera, e propriamente dir si potrebbe che quel popolo immenso non forma che una sola religiosa corporazione. A mostrare in ciò tanta esattezza sono indotti dal timore che hanno di essere tacciati d'irreligione, dipendendo da questo esterior culto l'acquistarsi buono o cattivo concetto. Uno sara alquanto spensierato nei costumi e nella condotta, tosto viene additato qual infedele, qual falso Mussulmano, che non cura i doveri di religione ; un altro sarà quel che vuole nel suo cuore, ma si mostra assiduo a questa pratica, ottiene la preferenza negl' impieghi e di più l' elogio : è buon Mussulmano, nun manca mai ai cinque namaz del giorno. Tra i cinque namas devon farsi ventinove rik' ath , diciassette di precetto divino, gli altri sono d'obbligo imitativo: i divoti ne fanno di più, e al riferire di uno storico, il Califfo Harounn I ne sceva cento ciascun giorno e distribuiva cento taleuti ai poveri.

( NAMAZ DIURNI NELLE MOSCHEE, E QUESTE CO-ME SONO DECORATE. ) Comecche non impongasi per legge che i namaz si facciano nelle moschee e in corpo di unione, pure nei namaz diurni, la maggior parte degli abitanti amano di recarvisi. Nelle moschee è dove si recita l'ikameth da tutti i Muezzinn seduti nella loro tribuna e vestiti al pari degli altri ministri della religione che non portano mai alcun, abito sacerdotale. I templi o le moschee, tranne l'immenso spazio e l'altezza delle volte sotto le quali campeggiano colonne di porfido, di verde antico e di altri marmi assai apprezzati, non offrono per loro decorazioni che piccole lampadi d'argento, lastre maestrevolmente lavorate « guernite di lucerne e di uova di struzzo sulle quali a lettere d'oro sta scritto qualche versetto del cour'ann; poche se n'incontrano che siano, come quella del Sultano Achmed, fornite di lampadi d'oro con pietre preziose. Sulle pareti non si vedono pè in pittura ne in scultura immagini o figure di sorta alcuna, ma solo iscrizioni o tavolette portanti a grosse lettere d'oro il nome Allah, Dio, e quelh del Profeta, dei primi Califfi ed Imam. Nel resto tre sono le particolarità che si ravvisano nei templi Maomettani : l'altare, mihhrab, che non è già altare, ma una specie di nicchia scavata nel muro in fondo dell'edificio al solo fine d' indicare la posizione geografica della Mecca, la tribuna dei Muezzinn, sempre a sinistra dell'altare e alla diritta la cattedra dei predicatori, o scherkh alta da terra dne o tre gradini. Nelle moschee dove si rinnova la professione di fede, scorge alla sinistra una seconda cattedra alta quindici, venti o più gradini a proporzione dell' altezza delle moschee medesime, sulla quale nell'ufficio solenne del venerdi e

Lilling to 35

nelle feste del Beyram il Khatib o ministro recita la detta professione; e in quelle dove interviene il Sultano alla dritta dell'altare e di contro alla cattedra del Khatib vedesi costrutta una tribuna con gelosie dorate per ricevere sua Altezza e quei del suo seguito.

( NAMAZ DIURNI SENZA LUMI, NEI NOTTURNI SI ACCENDONO LE LUCERNE EC. ) Ai namaz diurni non si usano lumi, ai notturni si accendono le lucerne che pendono dalle volte, e le candele poste vicino all'altare, le quali comunemente non son che due, una per parte, lasciate dai fondatori delle moschee. Quelle che ne hanno quattro, sei e fino diciotto, numero che non è lecito oltrepassare, sono lasciti perpetui fatti dalla pietà di anime divote. In caso che succedano nuove donazioni . anzichè crescere il numero si cresce la grossezza dei ceri. Rarissime sono le moschee che abbiano candellieri d'argento; per la maggior parte sono di rame; quella di Santa Sofia ne ha due d'oro massiccio, che la pubblica tradizione tiene esservi stati trasportati da Buda allorche fu presa da Solimano I. Consistendo il principal culto in profondi inchini e in prostrazioni a terra, come si è veduto, non permette che tengansi helle moschee nè banchi, nè sedie, nè altri simili comodi ; ivi , dopo essersi all'entrare levata la prima calzatura che si lascia alla porta, tutti miransi assisi sui tappeti o sulle stuoje che restano distese in tutte le stagioni dell' anno.

L'Imam celebrante sta sempre innanzi all'altare e in testa all'admanza; il popolo si allunga dalla destra alla sinistra in linee paralelle, ne puo cominciarsene una che la prima non sia pienamente compinta. I movimenti e gli esercizii fatti da'tutti 32:

a un tempo stesso con una esattissima precisione offrono un colpo d'occhio il più stupendo.

IN QUAL MANIERA SI RECITAN LE PAROLE: OVE STANNO" LE DONNE NELLE MOSCHEE. ) Le parole son recitate ad alta voce dall'Imam, i Muezzinn rispondono salmeggiando, e con sommessa voce va il popolo ripetendo il canto dell'Imam, e non alza la voce che alla parola aminn, amen. Nelle adunanze degli uomini non vengono ammesse che donne di avanzata età; le altre se vogliono interveniryi vanno in patticolari tribune, innalzate sopra la pôrta principale del tempio, ove le gelosie impediscono che sian vedute. Tutte le volte che i grandi, o quelli che sono in carica non hanno l'agio di portarsi alla moschea, pregano in casa coi loro domestici, o cogli ufficiali del ministero, e per aver l'avviso in tempo mantengono qualche main o Muezzina privato qual cappellano o elemosiniere. Ma già ai namaz del giorno tutti si mostran solleciti di avviarsi alla moschea, non esclusi i Sultani medesimi per non soggiacere alle censure siccome accadde a Bayezid I. Essendo questi dedito al ber vino e ai bagordi trascurava la preghiera comune. Quand' ecco un giorno viene a contesa coi principali Ulemi della sua corte intorno a una causa che riguardava uno degli uffi ciali di palazzo: mancava un testimone per comprovare giuridicamente ciò di cui trattavasi; Bayezid che ne era al fatto, risponde : io farò il testimonio per la verita; e uno dei magistrati soggiunse: noi non possiamo prestar fede alla vostra parola in giudizio. Essendo quel Sultano rimasto mortificato, un Codi rispettosamente gli disse: La vistra testimonianza non è ammissibile perchè V. A. non fa le cinque preghiere



Europa V.4J.G.



"Ionolo Cheg

del giorno in comune coi fedeli. Punto al vivo il Sultano da queste parole pose a sè stesso l'elegge di far sempre in comune i suoi namaz, e pen meglio adempierla comandò la fabbrica di una mo-

schea in vicinanza al suo palazzo.

( NAMAZ DEI VENERDI'. ) Dietro ai cinque na-maz ne viene un sesto, ma che non è di precetto divino, e non richiede ne ezann, ne ikameth, ed è quello che per obbligazione canonica deve farsi nella terza parte della notte innanzi all' aurera con tre rik' ath accompagnato dalla recita di qualche capitolo del cour'ann coll'aggiunta infine di un cantico. Col più stretto rigore son tenuti i Mussulmani alla preghiera pubblica dei venerdi. Si celebra essa in un tempio o in un oratorto che di rito dev' essere entro il recinto di una città, in un borgo o villaggio, fuorchè non sia a Mina stazione presso alla Mecca, o in un luogo lungi un tiro di freccia da una città. Vi deve intervenire il Sultano in persona, e in sua mancanza il suo vicario, Naub: l' ora è quella al punto del mezzodi: prima del namaz solenne il ministro Khatib recita dalla cattedra la professione di fede, a mezzo della quale fa una pausa e si siede per qualche minuto; nel tempio di una città presa col la forza appoggia la mano all'elsa di una spada. Necessita che trovinsi presenti almeno tre persone senza l'Imam, e che il tempio sia aperto, nè sia interdetto l'ingresso ad alcuno. Il difetto di una sola di tali condizioni alterebbe la natura di preghera solenne, e sarebbe riguardata qual no mas ordinario, Al momento che si sente l'ezann ciascua fedele sospende ogni altra operazione ed affare, ne può ripigliarlo se non quando è terminata la preghiera.

RELIGIONE ( FESTA DEL BEYRAM. ) E siamo alle feste del Berram che sono le sole religiose del Mussulmanismo, e ricorrono due volte l'anno; una porta il nome d'Idfur, cioè rottura del digiuno, e questa si celebra al primo giorno della luna di Schewal, terminato il digiuno del ramazan ; l'altra, che si celebra settanta giorni dopo, è nominata Id-Ad' hha, o Courbann-Berram, festa dei sacrificii. Tanto il vocabolo Id, Arabo, quanto quello di Beyram, Turco, significa ritorno, appropriato a indicare il ricorrere che nel giro di trentatre anni, a mesi lunari, succedono tali feste in tutte le stagioni dell'anno. La prima festa, che si restringe a un giorno solo, dal popolo si protrae a tre, la seconda continua per quattro giorni. L'orazione del Beyram chiamasi pasquale per essere consacrata al primo giorno di ciascuna di dette feste, ne in altro è differente dall'orazione dei venerdi, fuorche nella confessione di fede, la quale invace di prima si fa immediatamente dopo la preghiera; e il tempo comincia dal levar del sole fino all' ora canonica del' mezzodi. Nella celebrazione di amendue i Berram si usa il più pomposo apparato. Il Monarca riceve gli omaggi, nella maniera già descritta antecedentemente; indi si reca alla moschea con un corteggio più sfarzoso che nei venerdi; se il Berram capita in venerdi vi ve due volte, ma alla seconda del mezzodi non ha che il corteggio ordinario. Nei Beyram non si angunzia più l'ezann dall'alto dei minaretti, nè si attende ai serii affari : nei giorni della loro ricorrenza è lecito di chiudere per tutte le città le botteghe i magazzini e i mercati si mettono abiti nuovi i parenti e gli amici si ricambiano le visite per augurarsi le buone feste; si toccano la mino; si

abbracciano insieme; i figli baciano le mani al padre, alla madre, agli zii; i giovani pratican lo stesso colle persone maggiori per età; i subalterni baciano il lembo della veste dei loro superiori. Essendo vietato nel conversare il ballo, la musica e qualunque giuoco, tutto lo sfogo del divertirsi riducesi in passeggi per la città e nei contorni con un andar sempre grave, nell' unirsi in comitive di otto, dieci, quindici amici o parenti per andare a casa di alcuno, per fumare, prender caffè e discorrere colla più placida flemma di novelle del giorno. Le donne non compajono quasi mai in pubblico, e anche in simili feste son tuttavia velate : il vino poi proibito in ogni tempo lo è con assai più geloso rigore nelle feste del Beyram; anzi alla vigilia di esse la polizia usa di tutta l' oculatezza per sigillare le porte delle bettole, che tutt'al più si trovano nei sobborghi abitati dai Cristiani. Quanta diversità dal resto delle nazioni Europee!

( NAMAZ STRAGEDINARIO NEL RAMAZANN.) Nel mese lunare di ramazann nel quale si osserva il digiuno vien ordinato un namaz straordinario di venti rik' ath da farsi nella notte in seguito ai cinque ordinarii del giorno, in casa e da solo, se piace, o in corpo e nelle moschee per chi ama acquistarsi maggior merito. In qualunque luogo si faccia però sono prescritti dieci saluti di pace e cinque pause, negli intervalli delle quali il Maomettano accosciato sulle ginocchia recita, se gli aggrada, o versetti dei cour' anno preghiere, opure in un profondo raccoglimento osserva il silenzio, per quei che abitano nella Mecca si secorda che girno nelle pause intorno alla Kecabè cinque volte.

(NAMAZ DEGLI ECCLISSI.) Chi si ricorda che fino dal sesto secolo di Roma, L. Paolo Emilio

soprannominato il Macedonico avverti i suoi soldati, che se vedessero nella notte oscurarsi la luna per una o due ore, non lo prendessero per sinistro portento, ma quale necessaria vicissitudine nelordine della natura, stupirà certamente che nella legge Maomettana siano stabilite preghiere per gli ecclissi della luna e del sole; e a tale instituzione ha dato origine il fatto seguente. Muore Ibraim figliuolo di Maometto, e al tempo stesso succede un ecclissi del sole: il popolo costernato ricorre al suo Profeta, e questi con aria di inspirato risponde. In verità che il sole e la luna sono due segni, due monumenti dell'Eterno, ne si ecclissano per morte o per nascita di alcuno: all'apparire di tai segni, rinunziate a tutto e abbiate ricorso alla preghiera. Coerentemente a ciò fu ordinato che nell'ecclisse del sole si facesse un namaz di due rik' ath in comune sotto gli auspicii di un Imam pei venerdi, nell' ecclissi della luna un namaz privato in casa di quattro rik' ath.

(Penitenza nei tempi di siccita'.) Più facilmente si trovano esempii presso altre nazioni delle preghiere che i Musulmani debbon fare, occorrendo pubbliche calamità, uragani, nebbie folte e spesse, falmini, tuoni, terremoti, fame, inondazioni, malattie epidemiche, ma non già quianto vien prescritto, allorchè trattassi di penuria d'acqua o di siccità. Miransi essi nella disdetta di acqua accorrere sulle pubbliche piazze, piangere, singhiozzare, sospirare, e con atti di contrizione e di penitenza implorare la divina misericordia sopra di sè e sul restante del genere unano; è la penitenza dura per tre giorni, e qualche volta, se il Monarca lo vuole, è preceduta da un digiuno di tre giorni. Per non trattenere più a lungo i nostri lettori intorno al pregare conchino deremo col dire che tra le preghiere di precetto e quelle di pura divozione, non v'ha popolo al mondo che tanto preghi quanto il Maomettano, sia in tempo di pace o sia in tempo di guerra.

(OBBLIGO DELLA CIRCONCISIONE. ) Cominique la legge ne dispensi i mal costrutti di corpo e quelli che abbracciano l'islamismo in età matura, nei quali per consulta de medici sarebbe la operazione pericolosa, ogni Mussulmano deve sottoporsi alla circoncisione. Non essendo determinata l'età per lo più si aspetta quella dei sette anni e non ostante che si possano prevalere di alcune lecite modificazioni, i parenti si danno tutta la premura perchè i loro figli siano circoncisi, massimamente se hanno a battere la carriera militare, per non vivere in timore che vengano un giorno privati della sepoltura, delle lozioni e preghiere funebri. Destino che a loro toccherebbe di certo se, non essendo riconosciuti al seguo della circoncisione, restassero morti in battaglia misti alla rinfusa coi cadaveri dei nemici. Di più non essendo circoncisi portano come l' impronta di reprobo in faccia agli altri, e il nome d'Aklef, che direbbesi testimonio non valido in giudizio. Il sunneth, o circoncisione con un rasojo, da nomini già esercitati, la maggior parte barbieri, si fa nella casa paterna tra parenti ed amici, coll' intervento eziandio dell'Imam della moschea, il quale prega per la prosperità del fanciullo e dei genitori. Nei primi otto o dieci giorni si largheggia cogl'invitati e coi bisognosi, i circoncisi son trattati colle maggiori cortesie per tenerli distratti dal dolore; magnificamente abbigliati, con turbante fregiato di fili d' oro e d'argento e di pennacchi o di piume,

sono condotti attorno alle case dei parenti a dagli amici e alle pubbliche piazze. Si distribuiscono elenosine, si sacrificano aguelli, becchi e altri
animali, quali soglionsi offrire nella festa dei sacrifizii, tinti a macchie rosse di tigre e adorni di collane, penne di airone e altre minuterie. I Sultani
Ottomani non si sono discostati dall'imitare i Califfi e i Principi tutti delle varie dinastie Maomettane che in questa circostanza non risparmiarono
magnificenze e spese esorbitanti, e tra gli altri si
sa che Mourad III prese tempo un anno di allesire i preparativi per festeggiare la circoncisione di suo figlio Mohammed che compiva i sedici
anni.

( COME SI COMPORTANO VERSO I MORIBONDI. ) Il fedele, che sta per ricevere la visita dell'angelo della morte si corica sul proprio dosso colla parta destra rivolta alla Keabè, positura che si conserva anche nella sepoltura. Gli assistenti leggono intanto un capitolo del cour' ann e si guardano dal pretendere che il moridondo muova insieme con loro le labbra per evitare che in quei momenti d'angoscia dia in atti d'impazienza, i quali abbiano a cancellare in lui il carattere dell'islamismo; si pone sul suo ventre una sciabola, gli si fanno tenere le gambe distese, e al momento che spira gli si chiudono gli occhi, e gli si stringe il mento e la barba. Le stanze devono tramandare i più grati profumi. Sia stato il morto vizioso o virtuoso in sua vita, si pensa tosto a seppellirlo, o per non ritardargli il godimento dell' eterna beatitudine, ovvero per levarsi dinanzi un' anima condannata al fuoco dell'inferno.

(Verso I DEFUNTI.) La ferma credenza in cui vivono che Adamo agonizzante fosse visitato da una

legione di angeli, i quali seco dal cielo recassero aromi e un lenzuolo di un sol pezzo per involgerlo morto che fosse e lavato tre volte con acqua e foglie di sidir, e che da ultimo l'angelo Gabriele nella Keabè stessa celebrasse la preghiera per riposo dell'anima di lui, rende esattissimi i Mussulmani a praticare altrettanto coi loro defunti. Sia uomo, sia donna, sia fanciullo, la lavanda funerea dalle donne pel loro sesso, e dagli uomini pel loro si fa su tutto il cadavere a nudo, tranne le parti naturali che son coperte dall' ombilico fino alle ginocchia, con acque aromatiche di sidir e kurd, o con acqua pura. S' incomincia a lavare dal fianco dritto tenendosi il corpo sul fianco sinistro, e viceversa l'altro fianco; per la testa e la barba si usano i fiori di khitimy o sapone: indi si volta il morto supino, onde passarvi leggermente la mano sul basso ventre. Ciò fatto perchè non resti umidità alcuna si ascinga ben bene il corpo con paunilini netti, se ne cuopre la testa e la barba con aromi, e si fregano con la caufora la fronte, il naso, le mani, i piedi e le ginocchia, che sono le parti santificate nelle prostrazioni dei numaz, affinchè siano preservate dai vermi e ne ritardino la corruzione. Viensi da poi a involgere il corpo, e in ciò seguono due maniere ; la più comune per gli uomini è di cuoprire con una camicia il corpo dalle spatle, sino alle ginocchia; a questa si sovrappone un gran velo izar, che dalla testa discende sino ai piedi, e per ultimo un secondo velo, lifafé, lo involge tutto interamente : per le donne richiedonsi due veli di più; uno detto khirca per cuoprire il seno, e un altro detto khimar per cuoprire il capo. L'altra meno costosa per gli uomini si limita a due veli grandi, e per le donne ad avere

di più il khimar, giacchè agli uomini non è necessaria la copertura pel capo. Qualunque sia la materia delle ora indicate lenzuola debbono essere costantemente bianche e di un solo pezzo, e annodate alle due estremità, fuorche non siano larghe abbastanza per involgere comodamente tutto il corpo. Queste egualmente che la bara innanzi di ricevervi il corpo si profumano una, tre, cinque volte, sempre in nunero dispari.

( Равоника гимевае.) Eseguite tali cerimonie in Imam del Sultano; o in mancanza di quello un Cadt o l' Imam-Ul-Haik, vale a dire il curato, o il tutor naturale del monto, il quale in difetto dei nominati ha il diritto o di adempiere per sè a questo dovere o di delegare altra persona. Gli astanti si collocano in faccia al corpo, e l'Imam inanzi al ventre riguardato come il centro del cuore e dei lumi della fede. In quattro parti è divisa la pregbiera, ed esse corrispondono ai quattro rikala di del mezzodi; non si canta, e l'Imam ia dinzione dando un saluto di pace alla destra e alla sinistra inchinando alquanto il capo.

(Da CHI VIEN PORTATA LA BABA EC.) Assai curiose sono le formalità prescritte intorno al portare la bara. Si porta essa da qualtro womini, ai quali, per acquistarsi un merito, sottentrano di mano in mano altri quattro del convoglio, e devono cambiare luogo finche principiando sempre da quello ove il morto ha la spalla dritta, indi alla spalla sinistra, sono arrivati ove ba il piede sinistro. Vanno con passo afirettato senza pregare o cantare ad alta voce; più meritorio è giudicato lo stare indiereche il precedere nell'accompogammento, in cui,

essendo escluse le donne, non si sente alcuno, nè a piangere ne a sfogarsi in lamenti, e molto meno battersi la faccia o la testa, o a stracciarsi la veste, ma tutti si veggono andar silenziosi e mesti. Appena che si mette a terra la bara, deve al niomento il corpo essere collocato nella fossa colla faccia rivolta alla Kenbè, la fossa di una donna è circondata da una tela, perchè nissuna parte di lei rimanga esposta agli sguardi degli astanti. Niuno si siede fintantochè il corpo non sia tumulato e la fossa non sia colmata non con altre materie che con zolle di terra o canne. Il colmo si alza un palmo fuori del terreno a schiena di cammello. I mausolei di qualsivoglia specie quai monumenti di vanità e di gloria mondana non si confanno colle tombe dei Mussulmani da essi giudicate il simbolo e il termine dell' umana fragilità. Non si tollera che alcuno calpesti il suolo di una tomba, vi sieda sopra, vi s'addormenti, o vi faccia i cinque namaz. Pochi casi permettono il disotterrarsi i cadaveri, e il solo caso, che una donna muoja col feto vivo indosso permette la sezione del cadavere, e l'operazione allora suol esser fatta al ventre dalla dritta banda.

Altre sono le cerimonie prescritte per quelli che muojono non di morte naturale, ma violenta, ossia per mano d'altro uomo, distiuti col nome di schehhid, o di presenti, intervenendo alla lor morte legioni di angeli, e venendo riguardati al momento del loro spirare siccome già presenti nel paradiso e costituiti avanti al trono dell' Eterno.

( CERIMONIE DIVERSE CON QUELLI CHE SI DICO-NO MARTIRI. ) Sono essi i loro martiri, e possono essere martiri militari e martiri civili. Nella prima serie son quelli che nel forte della mischia cadono combattendo, e non gnari sopravvivono alle ferite riportate, o che sono trovati morti sul campo di battaglia. A questi non fa bisogno ne di lavanda funerea, ne di biancheria; il sangue di cui restano intrisi equivale alla lavanda e alla purificazione legale, le sindoni sue sono il suo abito stesso, toltone che gli vengono lavate la pelliccia, gli stivale e le armi. Nella seconda serie eutrano tutti quelli che lasciano la vita per la prepotenza di qualche malvagio o traditore, o che sono consunti dalla peste o dalla dissenteria, o che periscono naufraghi in mare o schiacciati dalle ruine di un edifizio.

( LE BARE COME SI ADGRNANO. ) Le bare vengono coperte d'una semplice stoffa, per lo più guarnite dal mezzo fino alla testa d'un velo stato consacrato alla Keabè. Quest' ultimo è di seta con fondo nero e ricamo a lettere esprimenti qualche detto del cour' ann. Ben di rado tal velo adorna le bare degli nomini, perciocche essendo loro proibito in vita di portare stoffe di seta, molti e molti non le permettono nemmeno in morte, onde generalmente non servono che pei funerali delle donne e dei fanciulli. E si che tai veli per esser rispettati quai reliquie si comprano a peso d' oro dalla maggior parte delle famiglie alle moschee, unica suppellettile che venga da esse somministrata per simili funzioni. Nissun lume, non canti, non incenso, nè altro accumpagna la bara, la quale ornata per gli nomini del turbante si porta colla testa innanzi. Qualche distinzione maggiore si accorda nei fuverali dei Sultani. Tumulato il corpo , immediatamente l'Imam accoccolato sulle ginocchia a fianco della tomba recita l'orazione, cominciando a chiamare il morto col suo nome e con quello non del padre ma della madre, al quale se non si sa si

Francis Carrie

sostituisce per gli uomini il nome di Maria, e per

le donne quello di Eva.

(LE PREGHIRRE FUNERRI VIETATE NELLE MOSCHEE.) Vietando la legge il fare le pregliere funebri nelle moschee, il tulto si compie nei pubblici cimiterii, costrutti fuori delle città o nei sobborghi, e rassomigliano a vasti parchi circondati da tigli, quercie, olmi e principalmente da cipressi. Sulle tombe o fosse non vedonsi lastre di pietre ma solo fiori, cespi di mortella, tasso e bosso, e alle estremità due zoccoli, ovvero una specie di termini di sasso piani e ovali verticalmente sorgenti: i quali zoccoli alle tombe delle persone benestanti e graduate sono di marmo fino. Quei per le donne terninano in punta acuta, e per gli uomini alla testa iu un turbante scolpito nel marmo stesso, la cui varia foggia indica la classe a cui appartenevano.

( Tombe semplici. ) Sui detti termini leggonsi alcuni epitaffi incisi in caratteri di oro che riferiscono il nome, la condizione del morto, il giorno del suo trapasso, con raccomandazioni ai passeggieri per suffiragio, quale s'usa ancora fra noi. Nel cimitero posto in un sobborgo di Costantinopoli riposano le ceneri di uno de' primi apostoli del Profeta, e detto percio il cimitero di Efub dal nome dello stesso. Quivi si scorgono particolarmente le tombe dei signori di qualche ordine privilegiato, le quali son come serrate ai quattro lati da incassature in marmo lavorato, più alte alla testa e ai piedi, d'onde sorgono i pezzi di marmo con qualche scultura e le solite iscrizioni o versetti del cour' ann, e se sono per figli morti in tenera età portano lo sfogo doloroso dei parenti contro la sorte che abbia avuto la crudeltà di rapire la rosa dal giardino delle grazie e della bellezza, di svellere dal seno

Cost. Europa

materno un giovane rampollo, di gettare un padre e una madre in un mare di dolore e di amarezza, e altre espressioni da noi o mai o ben di

rado sentite per la morte dei bambini.

ALCUNE TOMBE, COPERTE DI CUPOLE. ) Poco o nulla badando allo spirito della legge alcuni Visir e altri primati dell'impero in tempi posteriori hanno amato di accrescere un certo lustro alle tombe; onde e in Costantinopoli e altrove l'occhio è tratto ad ammirare alcune tombe sopra le quali domina una specie di vasta cupola illuminata che vien sostenuta da eleganti colonne, chiuse all' intorno da cancelli di ferro con pomi e altri fregii dorati. Alcune di tali tombe furono edificate per disposizioni testamentarie dei signori, e altre dalla spontanca volontà degli eredi e de' congiunti. Assai più vaste e quasi somiglianti a cittadelle sono le tombe dalla pietà dei Monarchi o delle persone agiate innalzate ai santi primarii del Maomettismo. Sontuosamente edificati son pure i sepoleri delle più ragguardevoli famiglie e in particolare degli Ulemi, i quali per avere la forma di cappella son detti turbe. Del resto per quanto si guardi a cotali mansolei, non si affacciamo mai ne statue, ne trofei in marmo, ne figure simboliche, ne quei grandi sarcofagi scolpiti che miransi nella maggior parte delle città e chiese d'Europa; nel che più coerenti si mautennero i Mussulmani alla loro legge che vieta di effigiare tanto in scultura che in pittura, sia uomini, sia bestie. Non diversamente in virtu della legge che proibisce la sezione dei cadaveri si fan lecito d'imbalsamare il cuore di un morto, nè dopo i fatti da noi accennati di vari Califfi che furono dissotterrati, ormai più non si levano dai sepoleri i morti, ne molto meno credonsi lecito di seppellire nei loro cimiteri nu infedele o non Mussulmano, fuorche nel caso che, restando morte due, persone, per qua lunque, si fosse accidente, sapendosi che l'una delle due vivea nel la fede Mussulmana e l'a altra no, non fosse più possibile di ravvisar questa, da quella, allora la legge permette, che vengano amendue, seppellite nel, cinitero j, ma però in un angolo e, senza la distinzione di essere la romba elevata, da terra, nè reser, fatta a schiena di cammello, e ciò per timore che i suffragii del, Mussulmano, nell'incertezza se sia o non sia, non yadano a prò di uno non Mussulmano.

( PREDICA NELLE MOSCHEE.) E finalmente torniamo fra i vivi per vedere quali altre pratiche lor restano ancora riguardanti il pubblico culto. Quantunque non siano di stretto rigore, pure per la fiducia che loro procaccino abbondanti meriti spiritituali, osservano i Musulmani varie pratiche di pura divozione e queste sono quattro. Una è quella della predica nelle moschee a cui possono a loro talento fermarsi dopo l'ufficiatura solenne del mezzogiorno nei venerdi dell'anno. Giacchè i fondatori dei templi non mancano di dotarli in perpetuo delle rendite necessarie alla manutenzione delle suppelletili non solo, ma ben anco alla sussistenza dei ministri che vi devon servire, e tra questi entra un predicatore detto o Scherkh o Vaiz. Ne' primi secoli dell' Egira non si conoscevano predicatori, e al più al più i Califfi stessi cercavano di fare nei venerdi qualche, esortazione. Avendo poi il Califfo Achmed IV, riputato uno de' maggiori sapienti del suo secolo, ridotto a compendio i dogmi e le pratiche più essenzieli del culto, prescrisse che nei giorni di venerdi se ne facesse la lettura in tutte le moschee del suo impero e sopra tutto in quelle di Bagdad.

po che trovasi allora in Ungheria. Quasi non bastassero i sermoni ordinarii dei venerdi, si ricorse agli straordinarii in altri giorni della settinana e questi per lasciti di alcung anime buone, le quali aveano pensato ad un presto sostentamento dei predicatori sopprannumerarii, portarono che al presente, non compreso il venerdi in certe moschee si ascoltano sino a quattordici prediche in una sola settimana.

( SETTE NOTTI SANTE DELL'ANNO. ) Alla pubblica venerazione dedicate furono dai Maomettani sette notti , siccome le più sante e le più auguste in fra l'anno, e chiamate quindi Leilè-y-mubacké. Conforme insegna un'opera teologica intitolata Ferkann , assai accreditata fra loro , son esse state instituite in memoria delle più eminenti verità del Mussulmanismo. Una è quella in cui nacque il Profeta , un' altra quella in cni fu esso concepito, una terza quella della supposta sua assunzione al cielo. Questa per lo più si celebra dal Sultano nella moschea Eghaler-djenmissy del serraglio in seguito al quarto namaz del giorno, insieme cogli ufficieli della sua corte e con due dei quattordici Scherkh delle moschee imperiali, i godono alternativamente di simile onore. Le preghiere relative alla solennità si compiono con una offerta di latte al Monarca e a tutta l'adunanza. in memoria, giusta le loro tradizioni, di quella fatta nella notte stessa, che passarono gli angeli assistendo al Profeta, il quale vedendosi offerto latte, mele e vino, non gusto che del primo. La quarta notte che ricorre nel quindicesimo giorno della inna di schaban si passa nel timore e nello spavento , perche si c.ede che in quella gli augeli Kiramenn-

carlie dade non sue neva cruma riete de nease, time

Kealibinn posti ai fianchi del mortale per registrare le buone e le cattive sue azioni depongano i l'oro libri, e ne riprendano di nuovi per continuare il loro ufficio. S'aggiunge che in questa notte l'arcangelo Azrail, o angelo della morte, deponga parimenti il suo libro, e ne prenda un altro in cui segnati siano i nomi di quelli che hanno a morire nel corso dell' anno seguente. Meno terribite è per essi la quinta notte per essere dedicata la celebrare certi misterii ineffabili; poiche è opinione invalsa e radicata nelle loro nienti , che in tal notte tutte le creature inanimate adorino Dio; che le acque salse del mare diventino doloi; e che le preghiere in essa fatte pareggino in merito tutte quelle che far si vorrebbero in mille consecutive lune. E perche non si è compiaciuto Iddio di rivelare qual sia precisamente la notte cotanto misteriosa, e nissun fedele, ne profeta, avendola potuta scoprire, immaginatisi che quella avvenga in una notte dispari del ramazan, vien tutti gli anni solennizzata il ventisette di detta luna. tempo di penitenza e digiuno. Le ultime due radono nelle vigilie delle due feste del Beyram.

( Uso Pranticato in Bette Norti. ) In futte queste notti vengono illuminati minaretti o ballatoi e le moschee, e a queste in folla si portano le persone di ciascua grado è di qualanque condizione, chiunque usa la più stretta continenza, non tanto forse per ispirito di religione, quanto per un certo dominante pregiudizio per cui si teme che i figli in tai notti conceputi abbisono a nascere difettosi o contralfatti. Il Sultano nella sola notte del 27 rai mazan esce dai serraglio per andare alla moschea di Santa Sofia, d'onde ritorna in mezzo a fauali-accesi di differenti colori, e qualti in generale si usano dalla nazione nella prima notte di nozze. Una

gran parte di Maomettani e sopra tutto i Derwisch non contenti delle sette notti ne celebrano due altre per ogni settimana con particolar divozione, e son quelle dal giovedi al venerdi e dalla domenica al lauedi in onore della concezione e della natività del Profeta.

( RISPETTO PER LE RELIQUIE. ) Se tanto è il rispetto che si ha per ogni azione del religioso legislatore, 'non minore sicuramente vuol esser quello che rendesi alle reliquie, una gran parte delle quali conservasi nel serraglio. Qual una delle più insigni si nomina il Sandjeak-Scherif, o sacra orifiamma, che si reputa essere stato il primo dei vessilli di Maometto; giacchè se ne contano parecchi quali bianchi e quali neri, e fra questi ultimi si computa il principale che era di semplice cammellotto, e servi giàdi portiera alla camera di Aische sua moglie. Fu esso dal Profeta distinto col nome non discaro ai Courey sch di ocucab, i quali non altrimenti chia-mavano la loro grande bandiera consegnata in custodia di un generale perpetuo della nazione; ed oeucab, si pretende che fosse un nome di uccello che superi tutti gli altri nella celerità del volo. Riferisce la storia che Maometto fuggendo dalla Mecca andò a nascondersi in una grotta dei contorni, e che da quella uscito nel quartó giorno cou Ebu-Bekir e il proprio figlio Abd ullah si diresse a Medina operando ad ogni passo strepitosi miracoli. La sola sua presenza abbatte e rompe diverse bande di Courèrsch, che armati lo andavano cercando da per tutto; e di essi quali si disperdono e quali fuggono, e alcuni illuminati dalle prime parole loro indirizzate dal Profeta si gettano a' snoi piedi, abbracciano la sua dottrina e lo seguono a Medina. Nel novero di questi trovasi Boreide Sehheniy che

di nemico più dichiorato diventa uno de'più fanatici seguasi della nuova setta. Schhemp nel trasporto della sua gioja leva dal suo turbante la mussolina, la lega alla sua lancia e ne fa una bandiera sacra alla gloria del Profeta. D'allora in poi gli alfieri dei Monarchi Mussulmani si tengono a pregio di portare il nome di Schhemp.

Vivente Maometto, dai soli suoi Generali si vedevano sventolare le militari bandiere, coman-

dare le truppe e combattere.

(CHI PORTA LA BANDIERA.) Nella prima spedizione diretta l'anno secondo dell' Egira dal Profeta stesso, Hamza suo zio teneva la bandiera, e Ali suo genero l' ebbe in appresso il giorno della conquista della Mecca. Morto : Maometto, standosi per intraprendere una nuova spedizione contro la Siria, già da lui premeditata in vita, nè altro mancando che l'ordine della marcia, Ebu-Bekir dalla porta del Generale Ussamè fece col più solenne cerimoniale trasportare al campo lo stendarlo dell' islamismo . accompagnando esso a piede il Generale montato a cavallo. Tanto rispetto per l'orifiamina guadagnò a quel primo Califfo i cuori dei popoli a segno, che non sanno cessare tuttora di venerarlo. Nei tempi successivi non venne quel vessillo portato che dai Generali e dai primarii ufficiali, e lo stesso si praticò, passando esso dai primi quattro Califfi agli Ommiadi di Damasco, e da questi agli Abassidi di Bagdad e del Cairo, e finalmente nella casa Ottomana, allorchè l' Egitto fu assoggettato da Selim I.

(EFFRTTI OTTENUTI ALLA VISTA DELLA DETTA BANDIERA.) Lo stendarlo di cui servivasi il Califfo Omer cuopre l'orifiamma, e ambedue involti in quaranta pezze di taffetta conservansi in un invo-

glio di drappo verde. Tra gli involti stanno rinchiuso un libretto del cour' ann, che si presume scritto a mano da Omer stesso, e una chiave di argento del santuario la Keabè. É lungo lo stendardo dodici piedi, e coronato alla cima di una specie di pomo quadrato contenente nel seno un altro cour' ann scritto dal Califfo Osman. Fu esso deposto in prima a Damasco, il cui Paschà nel suo grado d' Emir-ul-hadjh col più pomposo apparato lo faceva tutti gli anni portare alla testa della comitiva da' pellegrini che andavano alla Mecca. A' tempi di Mourad III, dall' Asia venne trasportato in Europa, pel fine politico che alla vista di esso si calmerebbero gli animi irrequieti delle milizie, amanti perpetue delle turbolenze e delle sedizioni. E l'esito corrispose al desiderio. Il gran Visir d'allora Codica-Sinan-Paschà da Gallipoli sotto la scorta di mille Giannizzeri stanziati nella Siria lo fa passare al campo del Generalissimo in Ungheria, e al solo vederlo tanto i popoli che i militari si mostrano in tutto cambiati, e da rivoltosi che erano", docili al comando de superiori operano prodigii di valore.

(Con Qual RIVERENZA VIENE L'ORIFIAMMA ONOART NALT RASPORTO.) Terminata quella campagna,
tornato il gran Visir a Costantinopoli, fu l'orifiamma colle più decorose cerimonie ricevuta e poscia
deposta al serraglio. Nel trasporto dall' Uigheria alla
detta capitale tanta era la folla di que iche s' appressavano per mirare tal reliquia e offrirle i loro
omaggi, che a grave stento si traversavano le cità,
e ben a rilento conveniva andare per le pubbliche
strade. Nella seguente campagna lo stesso gran Visir
fu il primo ad aver l'onore di uscire da Costantinopoli con l'orifiamma e di spiegarla per l'unica
volta, e al suo uscire l'aria echeggiava di cantici

ed inni in lode del Profeta intonati da un' immensa moltitudine di Muezzinn, di Derwisch e di Emiri. La corte l'accompagno fuori delle mura, e nella città ciascuno piangeva. Al comparir del verno fu riportata nella capitale, e alla primavera prossima audando Mohammed III alla gnerra apri la marcia mandando innanzi l'orifiamma affidata alla guardia di trecento Emiri: siffatti esempii formarono una prescrizione che l'orifiamina più non esca dal serraglio, altro che quando o il gran Visir o il Sultano in persona conduce l' esercito contro i nemici dello stato. Alzasi allora per essa una magnifica tenda raccomandata a puntelli di legno d'evano conficcati in terra; cerchi e anelli d'argento la tengono raccolta. Entrando l'esercito nei quartieri di inverno, si usa per lo più la precauzione di staccarla dall' asta onde rimetterla in una cassa vagamente ornata; e in ogni operazione, e tutti i giorni intorno ad essa si fanno preghiere e profumi di legno d'aloè e di ambra grigia. L'essere esposta al pubblico nei soli tempi di guerra eccita nel popolo un certo ardore che dalla venerazione lo trasporta a un entusiasmo quanto lodevole, se ben regolato, altrettanto riprovevole se va all'eccesso. L' anno 1769 ne somministra un troppo luttuoso esempio: il 27 marzo Emmin-Mohammed Pascha gran Visir riceve al serraglio con tútta la solennità immaginabile dalle mani di Monstapha III l'orifiamma; quando ecco una banda fanática di Emiri darsi a trucidaré i Cristiani e taoti altri Europei, per condizione distinti, cui la curiosità aveva tratti a vedere quella funzione, e per qual cagione? per sottrarre agli sguardi profani dei non Maomettani quella loro venerata reliquia.

( VESTE DI MAOMETTO TENUTA PER SACRA RE-

LIQUIA. ) In grande venerazione si tiene egualment, l' Hirca' y-scaerif, o Barde'y-scaerift, veste sacra che era un abito di cammellotto nero di Maometto, e cui egli di sua mano pose indosso al poeta Kiab-Ibu-Zeaneir in guiderdone d'un sublime poema. nel quale esaltava l'autore la misericordia dell' Eterno e la gloria immortale del Profeta. Un tal abito che dagli Ommiadi era trapassato agli Abassidi fu trovato insieme coll' oritiamma al Cairo, già stato dai figli di Kiab venduto per una grossa son ma d'oro a Muawivae I. Vien esso custodito in quaranta sacchi tutti di stoffe ricchissime, e una volta all'anno nel 15 del ramazan si senopre con. religiosa cerimonia, alla quale interviene il Sultano col gran Visir, il Mufti cogli ufficiali della sua casa e coi principali signori. Nello scuoprirlo si recitano le apposite preghiere; il Sultano lo bacia pel primo col più profondo rispetto, indi per cenno del gran cerimoniere, giusta i loro gradi, seguono per ordine a baciarlo i singoli astanti. Il Silihdar-Agà stassene in tal occasione a una banda della reliquia per adempiere all'obbligo a lui ingiunto di asciugarla con un fazzoletto di mussolina di mano in mano che si bacia quell' abito da ciascuno; e da uno all'altro cambia tutte le volte i fazzoletti, i quali sono consegnati a un altro ufficiale, perché ne tenga conto, dovendo essi dal Silihdar presentarsi poi alle persone ammesse at bacio.

(L' Abito di Magnetto consacha L' acqua da distributions). Terminata una cerimonia, se ne comincia un'altra dal Mafti e dal capo degli Emiri. Prendono essi l'abito e lo lavano nella parte baciata leggermente immergendolo in un vasto bacino d'argento pieno d'acqua, che per aver servito a quest'aso prende il nome di acqua dell'abito sal'

cro, ab hirca' y-scherif, e si ha in venerazione più che fra noi l'æqua santa. Nel giorno stesso che vien santificata il Kizlar-Aghassy ne fa empire una moltitudine infinita di ampolle su cui impronta il suo sigillo, e i Baltady del serraglio le portano a distribuire a tutte le persone che intervennero alla solennità, al Monarca medesimo, ai Principi del sangue, alle Sultane, alle dame dell' harem, che tutte danno larghe mancie ai distributori. Di quest'acqua se ne mesce qualche scarsa goccia in un bicchiere d' altr' acqua con cui si rompe il digiuno del ramazan, e ordinariamente alla tavola nel-l'ultime quindici notti del mese stesso. I Giannizzeri non sarebbero malcontenti che una tal cerimonia si rinnovasse più d'una volta all'anno, perciocche assistendovi essi schierati nella seconda corte del serraglio al momento che si ritirano ai loro alloggi ne riportano dalla graziosità del Sultano un bel numero di bacili di baklawa , pasta fatta con zuschero e mandorle dolci, dei quali partecipano tutte le camerate.

('ALTRO ABITO DEI, PROPETA VEREBATO IN UNA CAPPELLA EUDRI DEL SEBRACLIO.) Più Vis'bile agli occhi del popolo è un'altra reliquia che si conserva nella capitale, ed è un altro abito o mantello del Profeta di un ocdinario tessuto di pelo cammellino, cui la fama dice esser stato da Maometto stesso lasciato in morte a un certo Uwèry' ul Aremy uno de' suoi più devoti proseliti. Si possiede esso dai discendenti di quell' Arabo già da più secoli stabilito in Constantinopoli, e il deposito rimane tuttavia presso il primogenito della famiglia. Similmente che quella del serraglio tiensi la reliquia avvolta in quaranta saechi di una ricca stoffa in una magnifica stanza fabbricata in pietre entro un palazzo del sob-

borgo Essky-Aly-Pascha-Mahallesy. Il possessore nei quindici ultimi giorni del ramazan la espone ogni anno alla pubblica venerazione. La divozione invita ad andarvi un mondo di gente: uomini e donne di ugni classe vi concorrono per offrirvi pon già danaro, ma stoffe, mussoline, legno d'aloè e ambra grigia, che tutte finiscono nelle mani del fortunato depositario. Per quindici giorni due de' suot più stretti parenti si danno la muta a stare colla testa bassa. colle mani incrocicchiate e nel più profondo raccoglimento innanzi alla reliquia, di cui non si vede e non si bacia che il lembo. Una dama colla faccia velata dispensa all'ingresso della camera l'acqua santa pari in virtù a quella del serraglio. Anzi intorno al palazzo sono aperte botteghe nelle quali si vende una quantità immensa di quell'acqua che ciascuno reca seco in piccole ampolle a casa sua divotamente. L'essere la cappella, ove si conservano le reliquie al serraglio, accessibile ai ministri e grandi dello stato, rende a dismisura più frequente il concorso a questa che non a quella.

(ALTRE RELIQUIR.) Le altre reliquie care ai Musulmani sono due dei quattro denti sinn-scherife che il loro Profeta perdette nella giornata d'Uhud; l'uno è depositato nel serragiio, l'altro nella cappella sepulcrale di Mohammed II, ove nella notte del 27 ramazann si espone ogni anno: il lilhitrè-y scherifè o barba sacra, che si suppone facesse parte di quella del Profeta: il cadim-scherif o piede sacro, pezzo di pietra sul quale è stampato un piede unuano; la comune credenza che Maometto v'imprimesse per via di miracolo la sua pedata nei primi anni del suo apostolato, ha indotto Mahmond I a riporlo qual sacro monumento nel mansoleo di Eyub. In somma i vasi,

le armi, gli stromenti, l' arco di cui si crede siasi servito il Profeta nelle militari spedizioni, e perfino gli antichi ornamenti della Keabè che avanzarono quando nel 1613 fu riedificato quel santuario, e fra l'altre meritano di essere notate una canna fatta con legno della Keabe; e una lastra d' oro con perle, rubini e smeraldi che ornava il sepolcro del Profeta a Medina, alla quale fu sostituito un diamante d'inestimabil valore, tutto quai preziose reliquie rimangon ora deposte in una cappella del serraglio. Oltre le reliquie relative al Proteta vi si annoveran pure altre spettanti a' suoi primi discepoli, quali sono varie armi dei Generali che combatterono sotto i suoi stendardi, il tappeto su cui pregava il Califfo Ebu-Bek e il turbante del Califfo Omer, di cui come infausto presagio si cuopri Ibrahim I. nel giorno della sua inaugurazione.

('Ove si conservano. ) Il deposito di tali reliquie era anticamente l'appartamento del trono , ma di là furono trasportate in un luego fabbricato a bella posta, ora chiámato Hirca-r-scherif-odassy, o camera dell' abito sacro. L' edificio è quadrato, del mezzo s'inualza una specie di tabernacolo, addebbato di dentro e di fuori d'un panno nero sul quale son ricamati molti versetti del courr' ann; nel centro vedonsi due case poste in eguali distanze dai quattro muri, in una è rinchiuso l'abito, nell'altra la bandiera." In fondo al tabernacolo è incassato nel muro un'armario ove stan l'altre reliquie: intorno alle due casse sono due grandi candellieri d'oro e altri quattro d'argento colle quattro lampade pure d'argento sospese in alto, che ardono accese tutte le notti. Due gentiluomini delta camera sono obbligati a passarvi

a vicenda ventiquatr'ore due volte la settimana, cioè al lunedi a al venerdi, cominciando la vigilia al tramentar del sole; e ciò in onore della concezione e natività di Maometto.

( VISITE FREQUENTI DEL SULTANI A TALL RELIQUIE. ) Frequenti sono le visite dei Sultani a questo luogo, e ordinariamente nei due ultimi namaz
del giorno, nella quale occasione si accendono
tute le candele, e si getta ad ardere in un incensiere d'argento o legno d'aloè o ambra grigia. Nè
v'ha dubbio che la loro divozione punto si rallenti; poiche auche quanto vanno a godere la primavera sulla riva settentrionale del Bosforo, non
unancano di venirvi sovente incogniti una, due e
anche più volte la settimana per far le loro preghiere, avendo in massima che la santità della loro cappella vinca al paragone quella delle moschee.

(MANIERA D' IMPEDINE CHE SE NE SPARGANO DI FALSE.) Tranne queste, non si contano in tutto l'impero altre reliquie che il panno che cuopre il sepolero del Profeta in Medina e un altro panno alla Keabè della Mecca, a cui si portano per idivozione in pellegrinaggio i Mussulmani. Di tempo in tempo e massime nei primi secoli tentarono alcuni di spacciare false reliquie: ma in qual maniera se ne represse l'abuso? Col toglier loro dalle mani pagando a buoni contanti i supposti sacri oggetti, e in proposito raccontasi il seguente anedidoto. Un uomo popolare con due vecchi sandali, crednti essere quelli del Profeta presentasi al Califo Mohanmed I: questi senza badar più che tanto li prende, e regalato largamente quell'uomo li bacia riverentemente e se ne frega gli occhi. Da li a poco osserva per minuto le reliquie, e ri-

volto a' suoi ufficiali dice: certo che il Profeta non ha portato questa sorta di calsari; ma bisogna alle volte condouar qualche cosa alla semplicità o all'indigenza e con prudenza rimediare

agli abusi.

( QUAL BESPETTO ST HA ANCHE PER LE RELIQUIE DEI CRISTIANI. ) Il Rispetto che hanno i Maomettani per le reliquie e pei loro santi si riferisce a Dio considerato da essi qual' unica sorgente ed unico dispensatore d'ogni bene; e collo stesso sentimento onorano gli antichi Patriarchi e sopra tutti, dopo Maometto, la persona di Gesù Cristo, e se non lo adorano qual uomo Dio, non permetto-no nemmeno che si commetta ne verso lui, ne verso le reliquie dei Cristiani, la minima ingiuria, persuasi essendo che si tirerebbero addusso la collera e la maladizione del Profeta. E tanto è vero cio, che avendo Costantino VII, il Porfirogeneta, mandato una solenne ambasciata a Bagdad per domandare una reliquia, un fazzo etto cioè su cui era impressa l'immagine di Gesù Cristo che si conservava in una chiesa di Rouhha, il Califfo Ibrahim II come si trattasse di cosa grandemente venerabile, lungi dal disporre a suo capriccio concovò un consiglio straordinario, e andati gli Ulemi di Bagdad d'unanine accordo, aderi all' inchiesta del Greco monarca, la reliquia venne con cerimonia rimessa all'ambasciatore, mediante il ricambio della liberazione di parecchi prigionieri Mussulmani, che languivano nelle carceri di Costantinopoli.

(ALTRE PRECHIERE IN GIORNI DETERMINATI.) Un' altra pratica e d'uso invariabile nel pubblico culto de Maomettani sono diverse preghiere da farsi in certi dati giorni. Viena la prima quella che essi chiamano Essalath, che propriamente direbbesi un saluto al Profeta, diviso in tre versetti esprimenti: salute e pace a te, o inviato di Dio: salute e pace a te, o amico di Dio: salute e pace a te, o Profeta di Dio: a cui si aggiungono se piace, altri ampollosi attributi, che tutti si cantano in alto sui minaretti dai Muezzinn ad un' ora avanti l'aurora o all'ora canonica del namaz mattutino. Una seconda preghiera o inno detto Sala si canta pure una volta per settimana al venerdì alle dieci ore del mattino, e anch' essa sui minaretti dai Muezzina di tutte le grandi moschee. L' inno è composto di ricordi come: Presto venite alla preghiera, prima che passi il tempo: Presto venite a penitenza prima che vi colgala morte: e si chiude con una invocazione a Maometto e con lodi a Dio. Lo stesso inno si canta nella morte dei Sultani sopra uno dei ballatoi di Santa Sofia e della moschea Sultan Nohammed, e in morte dei Principi del Sangue, del gran Visir e degli Ulemi si canta da un balcone di quest'ultimo tempio.

( PRECHIERE DI ALCUNE NOTTI. ) Più delle due accennate preghiere merita per varie circostanze di essere conoscinta quella che fassi nelle trenta notti della luna del ramazann. Chiamasi essa Temdjid, specie di cantico che si intuona amezza notte precisa dai Muezzinn sui minaretti di tutte le moschee dell'impero: per quella di Santa Sofia però, essendo la principale, s'incomincia il primo della luna di redjeb sessanta giorni innanzi ramazann, e porta il nome di Utsch-ailar che significa i tre mesi per eccellenza, tanto durando cotal preghiera. Il cantico di nove o dieci versetti consiste in aspirazioni a Dio, in confessare la sua essenza, e nell' impetrare che li salvi dai tor-

menti e del fuoco eterno. Principiano a cantare quattro o cinque Muezzino dotati di miglior voce, e un coro di altri Muezzinn ad ogni versetto replica: O Signore Iddio. A Scutari ci ha un convento di Derwisch Dielwety, ove tutto l'anno immancabilmente a mezza notte si recita il Temdiid per ristoro degl' Infermi tormentati dalle veglie; e a tale ufficio adempiono alternamente i Derwisch medesimi stando sul minaretto della loro cappella; in conseguenza di un lascito fatto da Khoudavi-Mahmoud-Efendi-Molla ricchissimo, che nel 1620 rinunziata la magistratura, ritiratosi dal mondo, si diede a menar vita solitaria, cedendo a loro favore tutti i suoi beni. Del resto i Muezzina usano cantare in aggiunta ai versetti gl' Ilahhi, o poesie spirituali composte dagli Scherkh o dai Derwisch morti in concetto di santità, le quali vertono sopra gli attributi dell'essere divino, sulla gloria del cielo; su la vanità del mondo, insomma tutte cose di religione è morale.

(Festa del Mewloud qual sta.) Rimane da nltimo la festa del Mewloud instituita da Mourad III, l'anno 996 dell' Egira in onore della natività del Profeta, alla quale partecipano i soli membri componenti la corte imperiale. Il luogo destinato alla festa è la moschea Sultan-Ahmed, perchè guarda alla spaziosissima piazza dell' Ippodromo, assaì comoda pel corteggio del Sultano. La solennità ha luogo nel dodicesimo giorno della luna rebiy'ul-esvill, un sermone o panegirico intorno alla vita, miracoli e morte di Maometto serve di preludio. Nella funzione si vede un miscuglio di pratiche religiose e di cerimonie civili e poitiche, non troppo conforme allo spirito dell'islamismo. Verso le dieci ore tra' 1 namaz del matmismo. Verso le dieci ore tra' 1 namaz del mat-

tino e quello del mezzogiorno i differenti 'ordini dello stato si recano "separatamente alla moschea", avendo ciascun signore al 'seguito gli oficiani della sua casa e del suo ministero. Tutti sono in semi-gala, ad eccezione del capo degli Eunuchi neri del serraglio, che veste il più gran losso per esser l' unico giorno dell' anno, in cui gli è permesso di fare la più luminosa comparsa. In tal giurno nella sua qualità di mazir o ispettore generale dei danari sacri delle due città dell'Arabia esce dal palazzo una mezz' ora prima del Sultano es' avvia col numeroso accompagnamento di tutti gli Ennuchi neri e dei Baltady in gran divisa al tempio, dove a lui 'spetta di fare gli 'onori della festa.

(COME RECOLATI I POSTI NELLA MOSCHEA.) I posti dei grandi dello stato alla moschea in questa occasione sono regolati da un' etichetta particolare. Il gran Visir e'il Mufit collocati innanzi all'altare, il primo alla dritta, l'altro alla sinistra rivolti verso l'adunanza sedonsi sopra alti cuscini in forma di sgabello: i due in piedi dietro di loro colle spalle voltate pure all' altare, sono l'uno il gran cerimoniere, l'altro il Cara-coulax official particolare del gran Visir: alla dritta del gran Visir trovansi il Capoudana-Pascha, l'Agà dei Giannizzeri, il ministro di Finanza, e dono essi tutti i Khodjea-Keann, che secondo il grado tutti in fila sotto la tribuna di sua altezza occupano il luogo Ioro dovuto assisi sopra piccoli tappeti di Barberia. L' ala sinistra a' fianchi del Mufit comprende gli Ulemi di prima sfera; dalla cattedra dell' Imam Khatib si stendono in linea paralella sino all'altra' opposta gli Ulemi subalterni, che formano due file. Di mezzo a queste che presentano la figura

di un lungo quadrato devon essere il Reis-Efendi e il Tchawousch-Baschi, ministro di stato. Indi vengono le file dei Giannizzeri conoscibili ai turbanti bianchi. Al piè della colonna alla banda dritta, si scorge la sedia del Nakib'-ul-Eschraf o capo degli Emiri, il quale in tal funzione gode la distinzione di avere la sua sedia coperta da una tenda verde; una grossa schiera di Emiri tutti col turbante verde le fanno un semicerchio intorno. La balaustrata innalzata alla colonna sinistra è dove stanno i Muezzinn; nella tribuna appoggiata alla colonna opposta ascende il Sultano accompagnato dagli ufficiali di sua corte in semi-gala; sotto essa è posta la cattedra dei predicatori; in faccia a questa havvi un' altra cattedra che s' innalza sopra quattordici scalini sormontata da una guglia che serve pei Katib; infine di dietro ai Giannizzeri rimane il popolo; e nella parte sinistra un numeroso corpo di Zuluflu Baltady accerchia i bacili di scherbet, confetti e acque odorifere.
(CERIMONIA DE TAL FESTA.) Il Sultano attraver-

(Craimora de Tall Festa.) Il Sultano attraversando tutta la comitiva radunata va immediatamea te per una porta segreta alla sua tribuna; e toso uno de' suoi gentiluomini ne annunzia l'arriva aprendo le gelosie, e all' atto stesso sorge tutta l' adunanza, il gran Visir e i Musti si muovono per pochi passi verso la tribuna e fanno una profonda riverenza appena che vedono la testa o piuttosto il turbante del Sultano; chiuse le gelosie tutti si rimettono nella loro posizione. La cerimonia principia con un panegirico diviso in tre-pacti recitate l'un dopo l'altro da tre prelati; la prima tocca al predicatore o Schèykh di Santa Sofia, la seconda a quello della moschea ove si celebra la festa, e la terza per giro ad uno delle altre moschee imperioli, Durante il panegirico il Silihdar-Agà e il Tchocadar-Agà primi gentilnomini del Sultano gli presentano nel tempo di tutti tre i discorsi acqua rosa e profumi di legno d'aloc, mentre una acssantina di Zalinfun-Baltady egnalmente in tre riprese fanno gli stessi onori prima al gran Visir, indi al Mufti e poscia a tutti gli Ulenu ed ufficiali astanti. Di mano in mano che i tre Scheykh finito il loro ufficio discendono dalla cattedra, due grandi ufficiali subordinati al Kizlar-Agà gli accolgono agli ultimi scalini e sostenendoli sotto le braccia a none del Sultano adornanli di una pellicici di zibellino.

Terminato il panegirico, i Muezzina dalla loro balaustrata intonano l'inno in lode del Profeta: quindici altri cantori detti Muweschich postil dietro alla sedia portatile tra la balaustrata e la cattedra dei Katib subentrano facendo echeggiare le spaziose volte della moschea, cantando una delle poesie spirituali Lahhy poco sopra da noi prenominate. Si canta un inno, e poscia una poesia, durante la quale succede il ricevimento d'una lettera del principe della Mecca. Dopo ciò tre ministri detti Mewloud-Khanan sulla sedia mettonsi a salmeggiare un inno in versi Turchi su la natività del Profeta. Frattanto due cento Baltady s' innoltrano con grandi bacili carichi quali di confetti, e quali di dieci o dodici vasi di porcellana o di cristallo contenenti scherbet di vario colore e di vario gusto. Al gran Visir e al Mufil ne vengono presentati due da due primarii ufficiali; a ciascun Ulema e grande officiale ne vengono pure due presentati dag li amministratori e dai capi dei diversi ufficii relativi all'azzienda dei beni sacri delle due città dell' Arabia, al Sultano il solo Silihdar-Agà è in

35/44 national portare simili cose, in stranischi bacili. Lexandosi dalla sedia il primo Mewloud-Khanann. ne occupa la piazza un secondo, e al pronunciar ch' ei fa le parole allusive alla natività, immantinente sorge tutta, l' udienza per andare in cerimonia. a ricevere una lettera d'ufficio che lo Scherif della Mecca manda al Sultano. La lettera contiene, una risposta a una solita indirizzarsi tutti, gli anni dal Sultano a quel Principe ond' essere informato, se i pellegrini godano o non godano la conveniente sicurezza e come siano regolati i pellegrinaggi.

( DA CHI È PORTATA LA LETTERA E DOVE SI DEPONE. ) La lettera del Sultano per lo Scherif. vien rimessa al Surrè-Eminy il giorno innanzi che egli parta da Costantinopoli per la Mecca coi danari sacri, lo Scherif affida la risposta al Muzdedji-Baschi, il quale nel suo ritorno a Damasco col Bascià di tal provincia e, colla carovana dei pellegrini spiccandosi da essa cerca di giungere alla capitale qualche giorno innanzi alla celebrazione, del Mewloud. L' ufficiale suddetto apportatore della: risposta trovasi quel dato giorno nella moschea a' fianchi dei Baltady decorato d' un caffettano col turbante cinto all'intorno di mussolina nera e fregiato d'un penuacchio. Al tempo dovuto il Cara-Coulak lascia il suo posto e portasi ad invitare il Muzdedji-Baschi, questi tenendo alzata la mano colla lettera dello Scherif, piegata in una borsa verde la presenta al gran Visir, questi la consegna al Reis-Efendi, che a passi gravi preceduto dal Tchavousch-Baschi, dal gran cerimoniere e dal medesimo Muzdedji-Baschi, la reca alla tribuna del Sultano, vicino all' uscio della quale stassi a riceverla il Kizlar-Agassy, che la apre e la presenta al suo signore: letta che sia da esso, vien riconsegnata al Kizlar-Agassy, che la riporta al Reis-Esendi, perche secondo l'usanza venga desposta nella cancelleria imperiale.

( TERMINE DELLA FESTA.). Una pelliccia di zibellino all' istante medesimo alla presenza del Monarca vien posta indosso al Kizlar-Agassy: e questi a vicenda fa rivestire del Caffettano il Reis-Efendi e tre altri ufficiali. Non pertanto non rimane interrotto il salmeggiare del terzo Mewloud-Kanann, é venutosi al fine dell'inno, tutti e tre ricevono il loro caffettano d' onore. Cosi l' ufficiatura si chiude con una breve preghiera fatta dall'intera adunanza. Allora due Generali ufficiali dei Giannizzeri muovono alla volta del gran Visir e del Mufit per toglier loro dinanzi gli sgabelli e cosegnarli ai loro paggi a piede, affinchè li portino a casa. La servitù degli Ulemi e degli altri signori si dà a fare lo stesso, e con tal grazia che tutta la moschea sembra essere un generale ondeggiamento di persone.

(CIII ACCOMPAGNA IL SULTANO, NEL PARTIRE, DELLA MOSCHEA.) Il Sultano collo stesso corteggio con cui ne è partito rientra nel serraglio non senza dimenticare le solite liberalità verso il popolo, avendo al suo seguito il Tchocadar-Aga che va distribuendo monete d'argento. Nè il gran Visir nè il Kizlar-Agassy accompagnano in tal occasione il Monarca, anzi il Kizlar-Agassy aspettando un quarto d'ora dopo, montato a cavallo all'uscir della moschea vien preceduto per più di cinquanta passi dall'Agà dei Giannizzeri a piede. Gli onori tutti della festa che pajono farsi dal capo degli Eunuchi neri, vanno a carico dalla cassa della moschea medesima, amministrata dal Voivod di Galata a titolo di Mutewelly, o am-

ministratore perpetuo. E la somma stabilita per tal festa ascende a sette mila e cinquecento piastre, equivalenti a diciassette mila lire tornesi.

(LA STESSA FESTA QUANDO SI CKLEBBA IN ALTRE MOSCHER.) Un ugual festa si celebra pure nelle altre moschee in ugual festa si celebra pure nelle altre moschee in puri an in giorni diversi, e per lo più nel corso della stessa luna o della susseguente, conforme piace al Mutewelly di ciascuna moschee, il quale va d'intelligenza cogli altri nfficiali che hanno ingerenza nell'amministrazione, e sopra totto col Kizlur-Agassy che ne è il principal personaggio. In tutte le altre moschee non imperiali vien celebrata all'ordinario e con pochissime cerimonie.

(LA DECIMA CHE SIA.) Giusta il codice religioso essendo di obbligo divino il Zekiath, o la decina da convertirsi in elemosina, crederemmo di lasciare un vuoto troppo notabile se la passassimo via in silenzio. Questa decima adunque consiste nel sacrifizio d' una parte dei beni a vantaggio dei Mussulmani poveri, tanto uomini, che donne e fanciulli di qualunque sia famiglia e tribù eccettuata quella di Beni-Haschim. La ragione di escludere tutti i Beni Haschim nasce dall'essere questi il ramo più illustre della tribù dei Courèisch, perciocchè sarebbe un avvilirli e degradarli dalla loro nobilità pretendendo di renderli partecipi al godimento di una decima imposta a titolo di elemosina a coloro che hanno da espiare iniquità e peccati in faccia a Dio. E per la stessa ragione sono del pari esclusi i loro schiavi e liberti; in compenso di che la tribù ritrae la quinta parte del quinto legale che tocca al Sovrano del bottino tolto in tempo di guerra ai nemici della fede. La qual con-cessione è fondata su le parole del Profeta che

sono. O Beni-Haschim! Dio a tuo riguardo rende illecita la decima dell'elemosina, quest' acqua che le mani lava degli uomini e le purifica dalle sozzurre, ti rende in contraccambio il quinto del quinto. La elemosina della decima dev' esser fatta unicamente per amor di Dio non per umani rispetti nè per viste secondarie, ne a favor dei parenti, sia in linea discendentale, sia ascendentale, ma al contrario. Al marito, alla moglie, al padrone non è permesso il disporne a favor della moglie, del marito, dello schiavo. Nella distribuzione si preferiscono i compatriotti e i concittadini e quelli che sono per quella giornata sprovveduti del necessario alimento; giacche non è lecito mendicare pel domani. Alla distribuzione Bella decime sono tenuti quelli che son sani di mente, maggiori di età, di religione Maomettana, di condizione libera e di uno stato comodo.

(Qual sia lo stato comono.) Stato comodo è considerato quello di uno che possiede in bem per la somuna di duccenta talenti, senza debiti non comprese le abitazioni, le vesti, le bestie per cavalcare è da soma, gli sofiiavi, i libri di religione, le armi, gli utensili, in una parola tutto quanto serve per i bisogni primarii dell' uomo: Per beni s' intendono non già i beni in fondi, come le lettere decimali e tributarie che pagando altre tasse, non sono soggetti alla decima, ma gli oggetti di lusso, i capitali impiegati nel commercia e altre sostanze provenienti da cessioni, credita laggiti e simili.

( E come z' argoliata la decima.) La 'decima si feva da questi, e in proporzione unendovi annualimente gli avanzi dell'anno antecedente si distribuisce ogni anno in elemosina; e la cosa è rego-

Cost. Europa

lata come segue. A formare duecento talenti stano cinque camouelli, e chi li possiede paga per la decima un montone, e lo stesso si paga per nove. Dieci cammelli esigono due monteni e cosi si

Dai 61 ai 75 2 cammelli di 3 anni. Dai 76 ai 90 2 cammelli di A anni. Dai 91 ai 120 2. cammelli di 4 anni e un

Dai 121 ai 125 montone. 2 cammelli di 4 anni e 2 Dai 126 ai 130 montoni.

2 cammelli di 4 anni e 3 Dai 131 ai 135 montoni. Dai 136 ai 140

Dai 141 ai 145

Dai 146 ai 150

Dai 151 ai 155

Dai 156 ai 160

Dai 161 ai 165

Dai 166 ai 170

Dai 171 ai 175

Dai 176 ai 185

2 cammelli di 4 anni e 4 montoni. z cammelli di 4 anni e un

cammello di 2 anni. 3 cammelli di 4 anni. 3 cammelli di 4 anni e t

montone. 3 cammelli di 4 anni e 2

montoni. 3 cammelli di 4 anni e 3 montoni.

3 cammelli di 4 anni e 4 montoni. 3 cammelli di 4 anni e 1

tammello di 3 anni. 3 cammelli di 4 anni e 1 cammello di 3 anni.

continua secondo l'infrascritta tabella. Dai 15 ai 19 cammelli 3 montoni. 4 montoni. Dai 20 ai 24 1 cammello di 2 anni Dai 25 ai 35 I cammello di 3 anni. Dai 36 ai 45 I cammello di 4 anni. Dai 46 ai 60 I canimello di 5 anni.

Dai 186 ai 200 4 canimelli di 4 anni.

Dai duccento in su si cammina sullo stesso piede. La decima sui buoi è modificata diversamente, poichè a costruire i duccento talenti richéggonsene trenta, e la prima decima consiste in un vitello di due anni.

Dai 40 ai 59 buoi 1 bue di 4 anni. Dai 60 ai 69 2 buoi di 2 anni.

Dai 70 ai 79 1 vacca di 3 anni e un bue di 2 anni.

Dagli 80 agli 89 2 vacche di 5 anni. Dai 90 ai 99 3 buoi di 2 anni.

Dai 100 ai 109 2 buoi di 2 anni e una vacca di 3 anni.

Dai 110 ai 119 2 buoi di 2 anni e 2 vacche di 3 anni.

Dai 120 ai 129 4 buoi di 2 anni, ovvero 3 vacche di 3 anni.

La stessa norma si tiene se ne cresce il numero. I bufali portano la stessa decima che i buoi.

(ALTRA DECIMA SU ALTRI QUADRUPEDI.) I montoni, gli agnelli, le capre e i caproni per pagarne la decima devono arrivare, ai quaranta, pel qual numero sino ai centoventi non se ne paga che nuo. Dai centoventi fino ai trecentonovantanove se ne pagano tre soltanto, quattro per quattrocento, dal quattro cento e innanzi se ne paga uno di più per ogni centinajo. Pei cavalli, giumenti, mult e asini la 'decima vien regolata diversamente. Uno che arriva ad avere cinque cavalli e altri simili an mali, il cui valore sia stimato di duecento talenti, paga uno zecchino a testa, ovvero il due e mezzo per cento. I beni in Bestiame qualunque, se appartengono a nua società di privati non portano il peso in ragione della massa totale, ma della porziona

soltanto che spetta a ciascun socio. La decima si distribuisce a piacere o in natura, o in cose in prezzo equivalenti. Nissuna decima importano le bestie da soma e da cavalcatura destinate al servizio personale del Mussulmano, come pure i cammelli, i vitelli, e i cavalli aucor teneri, fuorche tra quelli sen e trovasse anche un solo già adulto: in tal caso da trentanove teneri agnelli e un montone che compie il numero quaranta, si foglie per la decima il montone stesso.

( DECIMA SU L'ARGENTO E ALTRE COSE PREZIOSE, ) Per l'argento la decima comincia a decorrere quando se ne possiedono duecento dramme, e per l'nro se giunge ai venti carati, ciascun dei quali è calcolato al peso di cinque grani d'orzo per essere così stato determinato dal Califfo Omer coll' assenso dei discepoli del Profeta, attesa l'enorme variazione che regnava allora in Arabia intorno ai pesi dei due più agognati metalli. Sì l'uno che l'altro tanto in natura, quanto coniato in moneta, e ridotto in suppellettili o convertito in giojelli per amendue i sessi, quali sono anelli, orologi, orecchini, collane, smaniglie e simili, porta la tassa del due e mezzo per cento. E chi osò mettere a contribuzione il gentil sesso per cose che altrove pajono rispettate come sacre? Il Profeta medesimo. Vedendo egli un giorno due donne ornate di smaniglie d'oro che facevano i loro giri intorno alla Keabè della Mecca, domando se ne ragavano la decima: elle risposero di no: Voi dunque, egli soggiunse, invece di smaniglie d' oro volete portarle di fuoco; e quelle, quasi già si sentissero scuttare, gridarono: Dib ci guardi. E bene, continuò il Profeta, d'ora innanzi ricordatevi di pagarne la decima. Ove il solo oro o il solo argento non ammontasse alla quantità necessaria, si unisee l'uno all'altro, non bustando ancora, si aggiungono altri generi domestici, finchè ascendono all'importo che si richiede a compire la tassa legale da distribuirsi ai poveri. Anche in'lega col rame l'oro e l'argento vien ragguagliato a stima di mercanzia', anzi ove l'oro o l'argento supera in'peso il rame, si considera come tutto dro o tutto argento massiccio, e come tale va soggetto alla decima.

(QUANTO SIANO MUSSULMANI CARITATEVOLI.) Schiviamo i confronti, perchè sempre odiosi; ma e pur forza dar lode al vero. I Mussulmani in tutto ciò che spetta a carita, ospitalità, umanità, beneficenza e limosina meritano di essere proposti per modelli a chiunque. I meno agiati fra loro appena che si trovino padroni di duecento talenti; ne versano una parte a favore dei poveri, o dei loro parenti bisognosi. Nel novero di parenti per tal beneficenza entrano il genero, la nuora, i fratelli, e le sorelle, non già i discendenti e ascendenti e i mariti e le mogli, perche questi ridotti a un vero bisogno hanno il diritto di pretendere i necessarii alimenti, nefaca. Dalla decima vengon pure esclusi i Beni Haschim o Emiri discendenti dal Profeta o da aftri rami di Haschim suo bisavolo, poichè se ve n'ha alcuno tra essi che viva nella penuria, riceve, al pari di chi fra l'infima plebe languisce nella miseria, altri soccorsi a ti-tolo non di decima, ma di elemosina, sddaca. Alla qual parola allargasi tosto la mano dei Mussulmani a sovvenire i poveri di qualunque siasi famiglia, nazione, religione, e paese, Benche propriamente la decima non si catcoli tanto per minuto, non v' ha però dubbio che stiano indietro da ciò che intende lo spirito della legge, avvenendo tante volte che essi sommino, anzi che meno, piuttosto di più di quel che danno le renno, piuttosto di più di quel che danno le rendite, i frutti annuali e le facoltà loro reali, per
timore di mançare anche nella minima cosa a tale
precetto. E se mai alcuni si sentono il rimorso di
aver mancato nel corso del lor vivere a quest' obbligo, prima di chiudere i lor giorni, al letto stesso
di morte dispensano grandi elemosine, o losciano
per testamento parte de loro beni a benefizio dei
poveri. V' ha altra nazione che eserciti tanta carità
e beneficenza coi poveri?

(ESEMPII DI CARITA' FRA I MUSSULMANI. ) Tanto son radicati nei Mussulmani cotai sentimenti che i loro annali ne somministrano frequentissimi edificanti tratti. Gli uomini più viziosi e più tenaci, i ministri più corrotti, i Psincipi stessi più duri e più crudeli osservarono il precetto dell' elemosina fino allo scrupolo: e una mano nell'atto medesimo, che spoglia ingiustamente le più doviziose famiglie, si vede porgere liberali soccorsi al povero, al miserabile. Sopra tutti in simil genere di liberalità insigni si resero i Principi della casa Ottomana. Si riferisce che Osman I in tutto il corso di sua vita non cessò mai di versare nel seno delle vedove e degli orfani larghe elemosine, di tenere nel suo palazzo tavole preparate a ristoro de' miserabili, di assistervi sovente in persona, e che fu veduto parecchie volte colle sue proprie mani servire a tavola e portar piatti con aria ilare e giuliva; che ovunque incontrava poveri, li soccorreva, e si aggiunge perfino che più d'una volta dava via il suo mantello. Mohammed I tutti i venerdi era solito dar da vivere a uno non scarso numero di poveri. Il Principe Emir-Suleiman figito di Bayezid I tutti i giorni manometteva uno schiavo,

o liberava un prigioniero. Bayezid II mandava o-gni anno grosse sonne al Governatori delle previncie per essere distribute principalmente alle persone di famiglie decadute della città e della campagna: Altri Sultani praticavano altrettanto coi poveri della Mecca e di Medina. Iufine non v' ba Monarca, non grande, non persona agiata nell'impero Ottomano, che, non comprese le annuali rievanti elemosine, non procuri d'impiegare una porzione de' proprii heni in pie fondazioni, in pubblici stabilmenti di carità a sol.ievo dei poveri e de' miserabili.

(ALTRE DISTRIBUZIONI AI POVERI.) Non son finite ancora pei Musulmani le limosine, poiche loro ne vien inginata per obbligo un' altra, ed e quella della Pasqua , Sadacath' ul-fitri. Ciascan capo di famiglia in comodo stato tanto per sè, quanto pe' suoi figli minori, e pe' suoi schiavi, tanto Mussulmani che no, dee distribuire ai poveri mezzo sit, cioè cinquecento venti dramme, sia di grano, sia di farina, sia d' nva, ovvero un sà intero, cioè il doppio, di datteri o d'orzo. Chi non' si risentisse di farla in derrate, è padrone di farla in danaro. Il tempo della distribuzione dura dall' aurora sino all' ora della preghiera pasquale, la quale cade dal primo della lana di Schewal giorno della festa Id-fitri, ovvero, secondo il parere dell' Imam Scafiy, principia alla vigilia della festa o al tramontar del sole nell'ultimo giorno del ramazann, quando spira l'obligo del digiuno canonico di detta luna, fino all'ora suindicata. Volendo, si può anticipare il Sadaçath' ul-fitri per più anni in una sola volta.

(Sacatricio pasquale.) All' elemosina pasquale tien dietro nella stessa ricorrenza un sacrifizio, Udd' hiye, esso pure imposto dalla legge canonica.

Ogni Mussulmano di condizion libera e avente stabile domicilio è tenuto con intenzione di onorare l' Eterno di sacrificare un montone, o un bue, o in cammelio. Per l'immolazione di un bue o di un cammello si concede che si associino sette persone, purche ciascuna vi metta il suo scotto del settimo, e non meno. Perciocche si procede all' uopo con tal rigore, che se un solo v'entrasse per una parte minore del settimo, irrito verrebbe dichiarato il' sagrificio per tutti, siccome pure il sarebbe se si associasse uno di non libera condizione o non Mussulmano colla mira secondaria di aver parte alla vittima. Fatta l'associazione o prima o dopo la compraj dell'animale destinato al sacrificio, non è più lecito il venderlo; venuta la gran festa dei sacrificii, Id-ah'hha, se ne fa la solenne offerta, e comunque la festa si protragga a tre giorni è più meritorio il farla nel primo, e innanzi la notte. Spirato il terzo giorno, non ci ha più luogo alle immolazioni della vittima, e se mai avanzassero animali già dedicati all'offerta, bisogna dispensarli begli e vivi ai poveri. Perchè i montoni, gli a-guelli, i capri e le capre siano legalmente atti a questa funzione religiosa richiedesi che compiano l' anno, che sian competentemente sani e grassi, non ciechi, ne meno da un occhio, non zoppi a seguo di non poter giungere al luogo dell'immolazione, ne inancanti dei piedi anteriori o posteriori, o di una massima parte di una orecchia, di una coscia o della coda; i buoi si vogliono di due anni e di cinque i camarelli, e senza i difetti or ora ac-

Centinuola la virrina.) Se non è legittimamente impedito, nè impotente, tocca al capo di casa immolare celle proprie mani la vittima, o a starvi presente se si fa servire da uno straniero. Il sacrificatore gusta prima esso della vittima, e distribuisce il resto, che non dee esser mai meno del terzo, a suo piacere, sia alle persone indigenti sia alle non indigenti; un padre di famiglia può esimersi anche dal terzo. E quante altre minuzie non prescrive la legge in questo particolare? Ella vieta che si contratti per danaro la pelle della vittima, ma o dev'esser ritenuta del padrone per uso proprio, o essere distribuita ai poveri, disponendone altrimenti o facendo cambii convien che si accontenti di ricevere cose resistenti e solide . quali sarebbero utensili di campagna, coltelli e simili, poichè se ne cambia la pelle non meno che la carne e la grascia con altri commestibili o materie fragili soggette a deterioramento, rivive per lui l' obbligo di convertirle in elemosina.

( QUANTE VITTIME S' IMMOLANO. ) Con qual esattezza adempiano i Mussulmani a siffatto precetto non è mestieri dirlo a chi gli ha già veduti religiosissimi osservatori di quelli della decima e della elemosina pasquale. Al ricorrere dei due Berram tutti, di qualsivoglia condizione, mostransi premurosi a distribuire ai poveri la prescritta elemosina e nella festa dei sacrificii a immolare una vittima. Auzi i grandi e ricchi ne immolano più di una, e più di due, che sono per consueto agnelli, montoni o capri abbelliti in diverse foggie con cullane, pennacchi ec. Celebrato l'ufficio solenne, i capi di famiglia ritornando della moschea, in mezzo al cortile della propria casa svenano la vittima, ne spiccano un brano per farlo arrostire: se ne fa parte ai damestici', e si distribuisce il resto ai poveri. I grandi talvolta e i provetti di età delegano per tal funzione i loro figliuoli, o i loro agenti. Non

cosi il Sultano, egli stesso nell'interno del serraglio col suo grembiale di seta in ciutura, armato ditagliente acciaro, intanto che i suoi, grandi officiali porgono, voti e preghicre al cielo, sagrifica uno o due agnelli, ne gusta una porzione, equel che rimane insieme con larghe elemosine vien donato ai

poveri.

(IN QUANTE ALTRE OCCASIONI SI FANNO SACRIlegge prescritti, ad imitazione degli Arabi suot farne degli altri, e quando nasce e quando si circoncide un figlio, quando si ottiene la gnarigione da una malattia, o quando muore un parente, siccome pure dopo un viaggio felice, o dopo un' impresa felicemente riuscita, il primo e l'ultimo giorno della fabbrica di un palazzo, d'una moschea o di un edificio qualunque; e ciò non per altro che per seguire le pedate del Profeta. Appena si vide egli padre d'Ibrahim suo figlio, tosto immolò un certo numero di vittime, regalò uno schiavo alla levatrice, grosse elemosine ai poveri, e tanto oro puro quanto pesavano i cappelli del fanciullo, i quali, al dire di Ahmed Efendy, gli erano stati tagliati e gelosamente nascosti sotto terra: il taglio dei capelli or più non s' usa dai Mussulmani modérni. I medesimi sacrificii costumansi eziandio in occasione di vittorie riportate. principio d'un assedio; nell' espugnazione d'una città, al cessare d'una calamità pubblica, in somma nei più grandi avvenimenti. Una volta, allorche il Sultano andava in persona alla guerra, non erano risparmiati cotal sacrificii, nè il giorno della sua partenza, ne in quello del suo ritorno; e nel passaggio per le grandi città gli abitanti garcggiavano a chi più poteva sacrificar vittime sulle pubbliche strade quasi innanzi a' suoi piedi, allargando al tempo stesso la mano verso i poveri.

- / - (- PER- L'ISLAMISMO VIEN ABOLITO NELL' EGITTO IL SACRIFICIO DI VITTIME UMANE. ) Del cambiamento di vittime umane in sacrificii di animali del gregge deve l'Egitto esser memore e riconoscente all' islamismo. Correva l'anno 1640 dell' Era nostra, e il 20 dell' Egira quando Amr-Ibn'nl-Ass , avendo conquistato quelle contrade, vien informato che gli Egiziani eran soliti tutti gli anni di gettare nel Nilo una giovine schiava, ad onore degli Dei per averli propizii nella inondazione, del fiume; egli ordina immediatamente che si differisea la cerimonia; l'ordine eccita un bisbiglio e un rumore universale nell' Egitto che da a temere: ei ne chiede consiglio ad Omer. Il Califfo, risponde al Generale che l'islamismo doveva distrugger tutto ciò che era contrario alle massime del cour'ann. gl' ingiunge che invece di una vittima umana si getti nel. Nilo un foglio volante con queste singolari parole: A nome del clementissimo e misericordiosissimo Iddio, e di me Omer figlio di Khatab , servitore di Dio , a te, o Nilo d'Egitto! Se il corso delle tue acque è un effetto della tua propria natura, i miei ordini sono inutili, io non ho padronanza alcuna sopra di te: ma se desso è un'effetto del volere diving, il tuo movimento, il tuo corso sia fatto al nome di Dio. Scrive il sopra citato storico, che il Generale Amr, dandovi il più grande apparato, ubbidi appuntino al comando del Califfo, e che il Nilo più che gli anni scorsi riboceaado porto nel paese una straordinaria abbondanza, per cui gli Egiziani, meglio aperti gli occhi sui loro interessi, rinnuziarono totalmente al primiero barbaro e ributtante costume di offrir vittime umane.

( PIR FONDARIONI. ) Lo spirito religioso dei Mussu mani si manifesta ancor più nelle pie fondazioni in lor linguaggio Wakf. Non e rarissimo il trovare tra loro chi volontariamente in vita si spoglia de' suol beni in 'tutto, o in parte per cederne la proprietà assoluta a Dio, e l'usufrutto o il godimento agli nomini. Tra i beni disponi-bili a quest' oggetti si contano principalmente gli ospizii , i cimiterii, le fontane , i pozzi , le terre coltive e qualunque bene immobile, per sentenza poi dell' Imain Zufer, anche i beni mobili quali sono i danari e le specie d'ogni genere di commercio. Fatto che abbia il Wakf o fondatore il dono de suoi beni, e dispostone a suo piacere dell'usufrutto con un atto legale, ne egli, ne i posteri non han più l'arbitrio di rivocare il dono fatto; solo al caso potrebbero essi cambiare i beni immobili con altri pure immobili di un valore e di una rendita equivalente. Si costituisce un Mutèwelly o amministratore a cui vengono affidati i beni sia mobili sia immobili; il fondatore può vo lendo riserbare a se stesso l'amministrazione: ma se vennisse intaccato d'infedeltà o di non curanza. il Cady o magistrato del luogo sarebbe autorizzato a levargliela e conferirla ad un altro. Dalle rendite dei fondi ritrar devonsi le spese per le riparazioni, e adoprare prima i materiali vecchi, se buoni: altrimenti si vendono; il prezzo ricavato ne va a profitto dell'edificio, e giaminai dell'usufruttuario, per la ragione che l'usufrutto spetta all' uomo e la fabbrica a Dio. Le terre coltive e convertite in wakf non possono darsi nè a livello nè ad affitto perpetuo, ma solo per tre anni, e ogni altro bene mobile ed immobile non può che per un anno. Se la pia fondazione si fa da persona

malata corre la stessa sorte di un testamento fatto in istato di malattia, cioè non ha effetto che per un terzo della cosa disposta.

( MESSOJID CHE COSA SIANO; DIFFICOLTA' CHE SI USANO PER L'INCRESSO AT NON MAGMETTANI. | Un tempio o Messdjid eretto nel recinto di una casa non porta il carattere di wakf; ma se viene eretto da un privato fuori della sua casa sopra un terreno separato da una strada pubblica, se vien lasciato libero l'adito a chiunque per farvi il namaz in corpo d'unione, e massime il namaz solenne del venerdi, diventa tosto un wakf, su cui il fondatore non ha più il diritto di proprietà nè di cambiarne l'uso; tutt' al più gli viene accordato di riservarsi un luogo sotterraneo, o d'innalzare sopra di esso un edifizio qualunque-disponibile a suo piacere. Divenendo il Messdjid troppo angusto non impedisce la legge diampliarlo a scapito della strada pubblica, siccome in caso di necessità è dato di allargar la strada stessa a scapito del Messdjid. Chi si risente ad esempio dei Califfi Omer ed Orman abbellisce il tempio con dorature che son per lo più uniformi. Essendo i Messdjid luoghi dedicati all' adorazione dell' Ente supremo stanno continuamente aperti, nè si chindono che allorquando si ha un fondato sospetto che possano venirne involati gli ornamenti. Maometto collo ammettere e aver fatta piantare in mezzo al Messdjid una tenda a bella posta par dare udienza a un deputato di Sakif ha insegnato che la sua religione non ne vieta l'ingresso anche ai non Maomettani; ma bisogna ben guardarsi dal commettervi il minimo atto d'irriverenza. Ormai van tanto guardinghi i Mussulmani su questo punto che per entrare almeno nei principali Messdjid fa d' uopo Cost. Europa

anche ai personaggi più distinti e agli ambasciatori stranieri ottenere un firmano della staffa imperiale, giunti al limitare devon lasciarvi o stivali o scarpe, e mettersi in pianella, ed entrati dentro rispettoso dev' esser il loro contegno; altrimenti correrebber pericolo di sinistro incontro, Poichè non son molti anni che un ambasciatore colla sua sposa e con altra comitiva portatosi a visitare il Messdiid di Solimano I, per due o tre giovani imprudenti che si diedero a ridere, la videro tutti assai brutta, perciocche furono attorniati idai Mussulmani, i quali non risparmiarono d'inseguirli a pianellate e a sassate. finitely teres year had

( Moschee imperiali. ) Accorgendosi ognuno che dalla general denominazione di Messdjid, cioè edificio sacro all' adorazione, ne provenne facilmente quella di Meschita, e di moschea per gli Europei, noi verremo ad accennar partitamente le tre classi in cui soglionsi distinguere le moschee. Alla prima classe appartengono le moschee imperiali fondate dai Monarchi, dai Principi, e Principesse del sangue, e affacciansi nelle città principali della monarchia, a cagion di esempio, in Bursa, Andrinopoli, al Cairo, a Damasco e in particolare, a Costantinopoli dove ne torreggiano quattordici che sono : Santa Sofia; Sultan-Ahmed; Sultan-Suleyman; Sultan-Bayezid edificata da Bajazet II; Sultan-Mohammed il secondo; Nour Osmany, incominciata da Mahmoud I e terminata da Osman III; Sultan-Selim fondata da Selim I e compiuta sotto Solimano I suo figlio e successore; Eyub innalzata da Mohammed II; Lalely, così detta da un sobborgo, ordinata da Moustapha III; Valide-Sultana o moschea nuova; Yéni-Djeamy fondata dalla Valide Terkhann-Sultana, madre di Mohammed IV; Schahande Djeamissy, o

Car 15 . . .

moschea del Principe reale, innalzata da Suleyman I ad onore di suo figlio Mohammed; Valide Dieamissy fondata da Rabia-Gulnousch Sultana, madre di Moustapha II e di Ahmed III; Aïazma-Djeamissy fondata da Moustapha III; Istavroz-Djeamissy dal nome di un sobborgo, e non da quello di Abd'ul-Hamid I che ne fu in questi ultimi tempi il fondatore. Tutte queste moschee sono in loro plurale dette Diewamiy-Selatinn , o basiliche dei Sultani. Cotali moli, per la magnificenza e per le ricche dora-ture interne nulla hanno di che invidiare ai più rinomati tempii de nostri giorni; campeggiano in mezzo a vaste piazze, e coi loro tetti e cupole coperte di piombo fanno di se orgogliosa mostra agli occhi dei riguardanti. Tutte quante godono il privilegio di celebrarvi l'ulficio solenne dei venerdi e delle due feste del Beyram; i Sultani vi hanno la loro tribuna, e si recano per giro in ciascuna nei venerdi dell'anno, tranne l'inverno che vanno a quella di Santa Sofia per essere la più vicina al serraglio, e nella solennità del Mewloud a quella del Sultano Ahmed per essere la più comoda e la più grandiosa di tutte. Vedi alla tavola 5 num. 1 I' esterno della Sultan-Ahmed.

( Moschee Non Basiliche. ) Di seconda classe sono le così dette Dicami-y-Messdiid. o sempli-cemente Dejanny, luogo d'adunanza, fondate dalla pura liberalità dei Visir, dei Pascha, dei Bey, dei grandi della corte e di altre persone agiate. Ve n'ha tre o quattro che riconoscono per fondatrief alcune Regine madri, e che nonsono imperiali perche erette in tempo che i loro figli non ancor regavano. Tra queste, di cui se ne contano in Co-stantinopoli più di duccento, la più antica è quella che porta il nome d' Arch-Djeamissy, nel sobborgo

3,72 RELIGIONE
di Galata, costrutta dai Principe Messeleme fratello
del Califfo Solimano I l'anno 98 dell' Egira (716),
in cui assedio Costantinopoli, in essa conservasi un
vaso d'ebano, che si crede esser quello di cui servivasi il Profeta nelle sue militari spedizioni. I ministri del tempio danno ad intendere al volgo che, bevendo in esso, l'acqua prenda il gusto del latte e ajuti le donne a partorir felicemente. Una grandissima parte di esse vien pareggiata alle basiliche imperiali in quanto al celebrarsi l'ufficiatura nei venerdi e nelle feste dei Beyram, e al-l esser visitate due o tre volte l'anno dal Monar-ca, in qualche namaz solenne della settimana. Le poche, che non godono un simil privilegio, ne en-trano in possesso qualora un Maomettano si risolva di assicurare un mantenimento perpetuo al Katib, e ne riporti un diploma d'approvazione di Sultano.

dal Sultano [CAPPELLE PUNBLICHE.] Nell'ultima classe son compresi utili i tempi meno considerabili, o di-remmo piuttosto cappelle pubbliche, le sole che si veggano nei borghi, nei villaggi e nella campa-gna; le citta ne hamo quali più, quali meno; i sobborghi di Costantinopoli ne contengono forse un trecento. Venendovi stabilito un Katib e una cattedra acquistano i privilegii di quelle di seconda classe. Tuttoche umili per la loro struttura, ne maggiori delle cappelle siano le moschee della Merca e di Medina, non di meno superano tutti i tempi del Mussulmanismo in prerogative e titoli: poiche son esse per eccellenza chiamate Messajid-Scherif, tempio sano, tempio sacro.

A QUAL SEGNI SI DISTINGUE LA CLASSE DELLE MOSCHEE. Le moschee imperiali e le altre di seconda classe si ravvisano al numero dei minaretti o delle torrette che le fregiano, avendone altre due, altre quattro e altre auche sei coi ballatoi pei Maezzina che per la maggior parte terminano in punta colla mezza luna di rame o di bronzo dorato. Non vien dalla legge prescritta cerimonia per la loro consecrazione; col primo namaz fatto in corpo che si procura che cada nel solenne del venerdi, resta ogni moschea hella e consecrata. Trattandosi di una moschea imperiale suol recarvisi il Sultano colla sua corte e con quasi tutto il corpo degli Ulemi; il qual corteggio ha pure il Sultano, allorche ordinata da lui la costruzione di una moschea va a metterne di propria mano la prima pietra, ciò che è d'uso generale, colla giunta di sacrificii, limosine e altre beneficenze agli Ulemi. Nissun tempio è dedicato a santo, eletto da loro per tutelare, ma porta semplicemente il nome del fondatore; del sobborgo o del rione, ove si alza l'edificio. Tanto è il rispetto per le moschee che non vi si fanno mai riparazioni altro che nei casi di estrema necessità. o di imminente ruina, per cui convenga atterrarle per riedificarle , ne s' ingrandiscono sia nei sobborghi, sia nei villaggi che allorquando son troppo ristrette per contenere, tutti eli abitanti del luogo, al qual fine la legge autorizza ad occupare anche a forza il terreno opportuno, se il proprietario non s' induce a cederlo 

(IMARETH O SIA OSPIZII OD ALBERGHI.) Aquessi alle moschee sorgono d'orinario altri edificii destinati all'istruzione della gioventin, al solilevo dei poveri, e ad altri ricoveri per la sofferente umanità. E sono da nominarsi per primi gl'imarch, ospizii, ovvero alberghi, ai quali, senza contare i viveri che si distribuiscono ad un certo numero di

miserabili, concorrono gli scolari e gli studenti dei collegii per ricevervi pane, un piatto di carne di montone e un altro di legumi ancor caldi e dai due fino ai dieci aspri il giorno per testa (1). A Orcano I tra gli Imperatori Ottomani deesi il vanto di aver pensato ad ergere in Nicea colle più edificanti cerimonie uno di tali stabilimenti; egli il primo accese le lampadi e bugie nel giorno dell' aprimento, e di sua mano fece la distribuzione dei piatti ai poveri; e l'esempio di lui fu imitato da Mourad II col fondare unitamente ad una moschea in Andriaopoli un Imareth, e segnalarne la prima epoca con un lauto convito imbandito agli Ulemi nell' Iniareth medesimo, e' da tanti altri Sultani di Costantinopoli, talche ci viene assicurato dallo scrittore, dal quale abbiam preso pressoche tutti: i materiali per la presente descrizione, che in quella capitale più di trenta mila persone ricevono da varil Imareth il quotidiano loro vitto.

(Spenau Ampessialie Moscher, Piancheggiate da spedali, o Tab'y-Khané, per malati sono parimente non che una gran parte delle moschee imperiali, ma ben anche molte di seconda classe, niei quali veagono curate circa centocinquanta persone. e in alcuni come in quelli delle moschee Sultan-Bayezid, Sultan-Selim, Sultan-Suleiman fino a reccento. In alcuni di tali spedali sono ammessi indistintamente tanto Maomettani che Cristiani. Peccato che l'assistenza e la pulitezza non corrisponda ai sentimenti di umanità, che promossero stabilimenti cosi lodevoli! Larghi sofà stesi in giro nelle camere e nelle sale servono di letto agl'infermi, che sono bene assistiti in quanto alla dieta e ai cibi da nu-

<sup>(1)</sup> Centoventi aspri fanno una piastra.

metrosi infermieri, ma trascurati in quanto alla inedicina; disordine che suol ripetersi da quella specie di fanalismo, che proviene da una mal intesa interpretazione del dogma della predestinazione, uno degli articoli del cour anu (1), e for-

<sup>(1)</sup> Sul timore che ci venga rimproverato di aver fatta una grave omissione col tacere della predestinazione quale si protessa das Maomettani, suppliremo brevemente in questo luogo, donde risulterà quanto a torto venga col fatalismo populare confusa. Essentio registrato nel conr'ann: che il fedele e l'infede, l'uom rel gioso e il malvagio possono reciprocamente perdere e ricuperar la fede : che questo stato di cambiamento è nell' ordine delle verità della religione ; ma che lo stesso non può avvenire degli eletti e dei ripiovati. la cui sorte è scritta nei decreti dell'Eterno, perchè la predestinazione è nell'essenza di Dio, e Dio e la sua essenza sono immutabili, conforme alle parole del profeta : che tanto l'eletto che il riprovato sono predestinati al bene o al male eterno; essendo, ripetiamo, così registrato, i dottori della legge e i Mufit glosarono che la predestinasione riguarda sultanto lo stato spirituale : che ella non si estende a tutto l'uman genere; ma unicamente a una parte dei mortali predestinati, eziandio innanzi al nascere, ad essere del numero degli eletti o dei reprobi : che ella non ha verun rapporto allo stato morale, civile e politico, perchè è una delle massime di religione che l'uomo non è trai privo del suo lib-10 arbitrio nelle sue azioni : e dichiararon quindi chechinaque nega il libero arbitrio, attribuendo a solo volere dell' Enre supremo le azioni umane, pecca contro la religione, nè solo pecca, ma infedele ed eretico e perció reo di morte è giudicato se ostinato vive nel suo errore. Dal che ne inferirono che non hanno a tralasciarsi i mezzi che la ragione, la sperienza e la religione suggeriscono quando un nomo si trova in pericolo della vita, della salute, o di cherché altro gli sia più caro. Ma hanno predicato a sordi. Il papolo e le genti di poca levatutà che sono il numero più grosso, vivono talmente pregindicati nel fatalismo, che ogni calamità sia nubblica , sia privata , ogni hene, ogni male , le malattie, la peste, gl'incendii, la mortalità, tutto si attribuisce a un destino immutabile, scritto a caratteri indeleli li nei decreti del cielo. D'onde ne deriva quello sp'ruo generale d'indolenza nei

so dal governo che non si cura d'informarsi del come sono regolati questi spedali, e massimamente quelli ove i Mutewelly per qualche fine interessato tengono chiusi gli occhi della vigilanza. In quelli, ove si ricevono malati d'ambi i sessi, le fenunine sono assistite da infermiere in dormitorii separati.

(CASE DE PAZZI.) Tre moschee imperiali banuo aggiunte per ciascuna una casa dei pazzi, dette volgarmente Timar-Khanè, e due secondarie destinate unicamente per le femmine, in cui non sono ricevuti che i soli Maomettani. Per esservi accettati a d'uopo un firmano della Porta che si rilascia in vista d'un atto giunidico che certifichi lo stato di demenza degl' infelici che meritano godere quel non invidiato ricovero.

( SCUOLE BER LA CLASSE INDIGENTE.) Dopo tanti stabilimenti salutari ben erra da aspettarsi che non sarebbero dai Mussulmani stati trascurati i salutarissimi della pubblica istruzione. In fatti molte sono di Mekteb. Vi s' insegua a leggere, serivere, indi,

Mussulmani per cui un ricco spogliato de suoi averi, un sano preso dalla peste, au marinaro pesto contro uno scoglio per imperiza del piloto, un malato caduto nell' ugue d'un empirico impostore, un popolano oppresso dalla prepotenza di un grande, soffre con ressegnazione la sua disgrazia senza osar di Isquarsi per non incontrar la taccia d'irreligioso, o di reo censore dei celesti decretti, dalla quale non auderebbe si-curamente esentato. Non è dunque pei Mussulmani una cota sexas predestinazione e fatalismo, poichè l'uno è verità di fede, l'altro un vero errore; errore però che prevalse alla verità e domina sgrazianamente tuttavia a tenore del genio più o meno illuminato dei superiori nel diversi rami di pubblica afinuministazione. Non mancarono e non mancano fra esta nemeno al presente uomini che deplorana i mali provenienti da tanto pregiudizio, ma come estirpare un'erba che si è abbarbicata in oggi tarreno?

la religione e i primi elementi della lingua Turca. Ciascuna scuola è capace di un certo numero di figli tutti di famiglie bisognose, i quali vi hanno alloggio e vitto giornaliero a carico delle relative moschee. Ai rettori, Khodjea, e a maestri non si dà ricognizione alcuna, ed è un di più, per chi la vuol dare. Oltre queste scuole gratuite, vengono i così detti Medresse o collegii, dove s'impara il diritto e la teologia. Nei tempi che la fortuna arrideva alle armi degli Arabi e che stendevano le loro conquiste nelle tre parti dell'antico continente, quanto non fiorivano nei Medresse quelle scienze e belle arti per cui a tanto grido salirono e Roma e la Grecia! La geografia, la storia, la medicina, la fisica, la metafisica, l'astronomia, la matematica ed altre analoghe scienze vi erano coltivate assai felicemente. Le variazioni delle dinastie, la decadenza, le scissure dei Califfi e Anticaliffi e altre politiche e religiose vicende distolsero l'intenzione, anche di chi l'avrebbe avuta, di tener vivo l'amore allo studio: i collegii languirono, e fu molto se vi si conservarono le cattedre di diritto e di teologia. Vero è che sotto Mourad I e II, Mohammed II, Selim I e Suleyman I per le sollecite loro cure riassupsero le scienze nell'impero alquanto dell'antico splendore, ma esso non fu che passeggiero, essendo divenuto debole sotto i lor successori, e smarrito quasi del tutto da che i principi del sangue furono confinati a vivere dentro le mura del serraglio.

(Quali scienze s'insegnano nei collecti.) Sicche nei moderni collegii Ottomani le scienze sono ridotte al solo diritto e alla teologia, distribuite nelle seguenti classi, o tim, cioe scienza: gramatica o sarf: sintassi, o nahhw: logica, o mannik: n.orale, o adab: a legoria, o menay, e specie di

guaci di tre altri riti ortodossi, vien permesso cle vi s'insegnino le opinioni particolari dei relativi Imam fondatori. E per un giusto riguardo a tutti, dapprima nelle città principali si penso a fondare quattro Medresse, con un Muderriss per ciascuno dei quattro differenti riti, siccome si è fatto alla Mecca e al Cairo; pensiero che fu rispettato e mantenuto dai Monarchi Ottomani. I riti, di cui si parla non intaccan già puoto lo spirito della religione, ma solo ne riguardano le pratiche individualmente imposte a ciascun Maomettano, osservandosi in tutto l'impero le massime e leggi perscritte dagli Imam-Hanefy intorno alla giurisprudenza e culto pubblico.

( CARRIERA DEGLI STUDII ASSAI LUNGA. ) Tanta è la moltiplicità dei classici autori, tanta la complicazione dei principii, e si ricca ed estesa la lingua Araba, che lunga e penosa ne diventa la carriera per gli allievi, sia che in comune, sia che da soli attendano allo studio, conforme la regola che si segue nei collegii. Poichè supposto anche che non abbian bisogno d'imparare l'idioma Turco per natura poco ricco e meno armonioso, che è parlato dal popolo, nè il Persiano che per la sua dolcezza si studia da chi ba talento per la poesia, l'Arabo devono impararlo per necessità, perchè e il cour'ann e l'opere tutte di teologia, di filosofia e di diritto sono scritte in Arabo. Si aggiugne di più che sotto i primi Monarchi Ottomani e segnatamente sotto Suleyman I essendosi cominciato a ingentilire l'idioma Turco con modi tolti dal Persiano e dall' Arabo che forma un quarto linguaggio parlato da quelli che aman distinguersi dal volgo, e usato alla corte, negli scritti scientifici, nelle storie, nelle gli editti e atti che si emanano dai ministri'. dalla

cancelleria imperiale e dai varii ministerii degli affari pubblici, sarebbe per essi un difetto imperdonabile l'ignorare la proprietà e la forza dei vocaboli. Quel che han di vantaggio si è che le tre lingue hanno i medesimi caratteri e l'alfabeto medesimo, e quattro mesi d'applicazione bastano per imparare a leggere e a scrivere, essendoche l'ortografia ne è assai semplice, e più facile ne riesce la pronunzia che non agli stranieri quella del Francese e dell'Inglese, e la diversità che passa tra l'alfabeto Arabo comune al Turco e al Persiano sta solo nella terminazione, connessione e punteggiatura delle lettere. Hanno però a norma delle occorrenze dieci diversi caratteri : il nesskhy pei libri, manoscritti, e stampati: il diwany per le lettere credenziali, per gli ordini, firmani e per tutto che esce dai pubblici ministeri : il siracath riservato al solo ramo di finanza: il rik'à pei memoriali, per le petizioni e simili : il talik e il diwanrnesskhissy consacrato alle poesie, ai cronogrammi, e ad opere di poco volume: il suluss, il sulussdjerissy, il nesskh djerissy pei detti sentenziosi, per l'epigrafi e leggende: il djery pei dispacci e diplomi, per le iscrizioni delle moschee, de' mausolei e altri pubblici edifizii. Ne hanno altrettanti le altre nazioni Europee?

(Qual, et a casico, paincipale Decli Alunni.)
Tali diversità di caratteri non richiedono per gli alunni una indispensibile occupazione, avendo essi quanto basta onde esercitarsi per giunta il carico di pronunciare cogli accenti, colle inflessioni e pause debite a tempo, e luogo le parole del sacro codice, e delle pubbliche preghiere. Ne lasciano acuni di coltivare la poesia Persiana, la quale ha prodotti in questo genere parti assai sublimi i, e

altri di approfondarsi nella lettura di libri classici contenenti, sodi principii di filosofia e di morale: così pure per chi vuole prevalersi, non mancano ottimi originali nelle tre lingue di poemi epici di puessie istruttive, nè collezzioni di proverbii e scutenze, nè è loro victato l'applicarsi alla fisica, all'astronomia, alla matematica e alla medicina. Ma in questa ultima scienza chi non vede quanto non devono restare addietro in un paese ov'è sacrilegio la sezion dei cadaveri, che apre la via alla cegnizione di tanti mali?

(Poco STIMOLO A STUDIAR CERTE SCIENCE.) E per rispetto alle altre science, quali stinoli avranno giovani che, finita la lor carriera, vanno a servire nelle moschee col grado di Scheikh, d'Imam e di Muczzinn, ovvero vanno ad occupare i gradi subalterni di Mudertiss, di Cady, e di Naib nella giudicatura? Poiche egli è caso hen raro che pervengano alle cariche primarie, venendo queste da più scoli conferite alle famiglie più distinte fra gli Ulemi, i cui figli fanno il corso degli stessi studii nella casa paterna. I giovani nobili e quei che intendono battere la via dei pubblici impieghi, si contentano di sapere la storia orientale e di avere qualche tintura delle opere filosofiche, e ben pochi di essi si adattano ad attinger lumi dalla geografia, metafisca, fisica, politica e diplomatica.

(Quat Principi O Tromani funono amanti delle Etttara, E che diremo della istruzione dei Principi del sangue cui la sorte presceglie a tenere un giorno le redini di un tanto impero? Della casa Ottomana tutti i Principi da Osman I, fino ad Ahmed I, comechè non siano stati i più grandi luminari in fatto di, virtu e valor militare, furon mondumeno assai ammirati per la loro coltura e per l'amore

alle lettere, avendo accolte alla loro corte persone dotte e celebri per sapere, con cui venivano a disputa; e proponevano quistioni da render pensosi gl'ingegni più perspicaci ; e bei componimenti han dato si in prosa che in versi. Se non temessimo la taccia di essere soverchiamente prolissi, sarebbe qui acconcio di riferire l'ultima parlata che da' letto di morte tenne Osman I, ad Orkhann suo figlio, la quale non disdirebbe al padre del più : sapiente dei Re. Per non tralasciar tuttavia un' qualche saggio, che faccia in parte concepire quanto eran sensati e bene educati riporteremo qui due brevi incidenti. Sente Bayezid II, che il Principe Djem suo fratello, noto in Europa sotto il nome di Zizim, ritornato dall' Egitto e dal pellegrinaggio alla Mecca si fortifica nella Natolia per contrastargli il trono, e allarmato di tal procedere da di mano a scrivergli : Potendo tu, o mio Principe , gloriarti di aver adempiuto al sacro dovere tel pellegrinaggio, perchè sei ora tant'ar-so d'un regno terreste? Ed essendo a me per un effetto degli eterni decreti toccato l'impero, perchè non ti rassegni tu ai voleri adorabili della provvidenza? E Djem gli risponde: E tu che ora ti stai mollemente adagiato in un letto di piaceri e di delizie, per qual ragione privo di ogni ristoro dee Djem inchinare la testa sopra un capezzale di spine? Varii altri nella serie de' Principi Ottomani si protrebber qui nominare, se non c'incalzasse l'amor di brevità i quali ciprovano che non si trascuravano mezzi per adornarne l'animo e arricchirne la mente delle utili è preziose cognizioni. Ma ora quale scientifica o letteraria educazione loro si procura? Non altra se non quella, che suggeri una mal veggente politica !- di dar loro un harem eve scioperati consumano gli anni migliori in mezzo a schiave donzelle atte più che altro a snervare il corpo e a corromperne il cuore anticipatamente. Ma rivolgiamo l'attenzione a cose meno disogorevoli e più degne dell'umano pensare.

( BIBLIOTECHE.) La munificenza dei Mussulmani non finisce negli spedali e nei collegii gratuiti, essa spicca altresi nelle biblioteche che tengono áperte a comodo del pubblico. Quanti conta la storia essere stati e Califfi e Monarchi Maomettani e nomini di stato portati per la letteratura, tutti lasciarono monumenti che ne eternano la memoria, tra i quali non meritano l'ultimo luogo le doviziose biblitoche, L'anno 1059 in un incendio che distrusse quasi interamente la città di Bagdad peri una libreria fondata da un Califfo Abassida per nome Vezir-Erdeschir che conteneva dieci mila e quattrocento volumi manoscritti. I Principi Ottomani impegnati a seguir le pedate de' personaggi più rinomati del Maomettismo non restarono loro indietro nel correre lo stesso aringo. El oggi non v' un moschea imperiale, non città raggnardevole che non abbia il suo Kitab-Kané, ossia pubblica biblioteca, e fino a trentacinque ne annovera la sola Costantinopoli; tra le quali unite alle moschee e per la copia de' libri e per la loro ricchezza primeggiano quelle di Sauta Sofia, del Sultan-Bayezid, it Nour-Osmany, del Saltan-Selim, del Sultan-Suleyman, del Sultan-Mohammed, d' Evub. e della Schahzade-Djeamissy, e tra quelle sparse nei varii quartieri della città ottengono il primo grido quella di Abd'ul-Hamid il quale regnava nel 1787, e quelle del gran VisirKupruly-Ahmed-Pascha, del gran Visir Raghib Pascha, d'Atif-Efendy e d'Ismail-Efendy.

( REGOLE PER LE BIBLIOTECHE.) Questi edifizii ben intesi in quanto spetta ad eleganza e buon gusto, contengono quali più di mille, quali dai due ai tre mila, e quali al di là dei cinque mila volulumi, in varii formati, tutti legati in marrocchino rosso o verde o nero. Diversa della nostra è la foggia con cui in quelle biblioteche si tengono i libri: legato che sia ciascun volume si chiude in un astuccio pure di marrocchino onde preservarlo dalla polvere e dal tarlo: il titolo è scritto sul taglio tanto della busta, quanto su quello del libro, indi si ripone l' uno ammonticchiato su l'altro negli scaffali nei quattro angoli della sala collocati o rasente il muro, difesi da una rete e sormontati da svelte cimase con cristalli. Ovvero come si costuma in alcune, i libri si rispongono in quella, che si scorge nel mezzo della sala, o gran gabbia o guardaroba che voglia chiamarsi, munita di verghe di bronzo dorato lavorate quasi in arabesco. Esclusi i martedi e i venerdi stanno le bibilioteche aperte in ogni stagione dell'anno, e la custodia ne è affidata a tre o quattro Hafiz-Kutub, bibliotecarii i quali non le abbandonan mai fra la giornata, e vi accolgono cortesemente tutti i concorrenti: non vien ivi negata opera qualunque, il farne estratti, trascriverla anche intera a piacere, toltone il portarla via.

tarla via.

( Di che trattano i Libri della suddetta.)
Da quanto si è detto intorno agli studii, è agevole il comprendere di quai materie trattino que ilbri; laonde accenneremo solo che il numero maggiore di essi riguardano l'antica storia orientale e la vita di Maometto, quella dei suoi discepoli e Califfi successori, la storia delle dinastie Maomettane, e inoltre le vite de Principi più illustri e

degli uomini più cospicui dell' oriente scritte da autori contemporanei : così pure che delle opere. più stimate in genere di letteratura, e sopra tutte del cour' ann e dei libri canonici, ve n' ha moltissimi esemplari scritti in bella carta pergamena con fregi ad ogni pagine, e i capitoli e le divisioni. a grandi lettere d' oro : che ogni persona impiegata la quale abbia un bel carattere si tiene in do-vere di trascrivere il cour' ann e di regalarne la copia o in vita o in morte ad uno dei Kitab-Kanè: e che chiunque di qualunque grado possiede una collezzione di libri, o tutta in parte ad essi li lascia, colla fiducia di essere suffragato e benedetto da quelli che ivi se ne serviranno. Anche, le due biblioteche nell'interno del serraglio erette l' una in mezzo alle quattro camerate dei paggi e dei gentiluomini da Ahmed III, l'altra a fianco della moschea Bostandjiler-Djeamissy da Moustaphá III, ricche in origine di più di quindici mila volumi tutti manoscritti, si vanno giornalmente ingrossando per via dei donativi che ne fauno al monarea tutti i grandi dello Stato; e per via delle confiscazioni che frequenti succedono dei beni degli ufficiali pubblici, nei mobili dei quali trovasi per lo più un certo numero di libri. Giacche i Maomettani per poco che abbiano, tutti dal più al meno tratti da religione o da un gusto innato, prognesno di provvedersi di libri. E questo da con che vivere e a molti amanuensi occupati assiduamente a copiarli, e molto più a un buon numero di librai, o Sahhaf che ne esercitano il traffic o in tutte le città dell'impero; in Costantinopo li . senza contare quei che si vendono nelle botte ghe o magazzini, girano continuamente merciain oli per tutti gli alberghi e pei differenti quartieri ove ogni giorno capitan loro compratori di

opere di qualunque genere.

( PER QUAL RAGIONE PU RITARDATA L'ARTE-TIPOGRAFICA NELL' IMPERO.) Ma se tanto spaccio v' ha nell' impero di libri manoscritti , e perchè non si pensa a stamparli, chè costerebbero tanto meno? Ecco una massima di alcuni economisti, i quali mentre propongono il risparmio delle spese nelle manifatture con invenzione di macchine, non veggono che presa a diritto e a rovescio toglie talvolta inesorabilmente di bocca il pane a tanti lor simili. Due riguardi ritennero gli ottomani dall' essere troppo corrivi ad abbracciare l'arte tipografica. L'uno fu quello appunto di non ridurre alla meudicità una moltitudine immensa di copisti scrittori : l' altro quello di non urtare apertamente il popolo il quale grida all' eresia contro ogni novità buona o cattiva ch' ella sia. Un rinnegato per nome Ibrahim e sopramominato Bamadir, o stampatore, stesa una memoria ben ragionata intorno ai grandi vantaggi che ridoudano dalla stamperia, la presento al Sultano Ahmed III. Volle la fortuna che s' imbattesse nel gran Visir Ibrahim-Pascha e nel Mouphty Abd' ullalı Efendy che superiori al pregiudizio popolare tennero mano all' affare; e la stamperia vi fu infrodutta; ma a patti per contentare gli Ulema che non si permettesse di stampare il cour' ann o altro libro che trattasse della dottrina e della legge del Profeta, appoggiati su la ragione che le opere tramandate in iscritto, pure e coi medesimi caratteri doveano tramandarsi ai posteri.

[ IN QUAL MANIERA FU PERMESSA L'ARTE TIPO-GRAVICA. ] E siccome le sentenze pronunciate dal Mouphty e dal magistrato Maoinettano non diven-

tano antentiche se non previa una formale consulta, ci permetteranno i nostri leggitori che qui per darne un modello inseriamo quella che fu sottoposta all'esame degli Ulema per l'approvazione di una stamperia ed è la seguente: " Se Zeid (1) s' impegna a imitare i caratteri dei libri manoscritti, quali sono vocabolarii, trattati di logica, di filo-sofia, d'astronomia e d'altre opere scientifiche; e quindi a fonder lettere, congegnar torchi e a stampar libri in tutto conformi agli esemplari manoscritti, se ne può legalmente permettere l'intraprendimento? ,, Risposta: ,, Posto che una persona esperta nell'arte dell' impressione ha l'abilità di funder lettere, di congegnar torchi per istampare manoscritti esatti e corretti; posto che l'opera sua offre grandi vantaggi, quali sono la rapidità dell' lavoro, la facilità di tirare una quantità di esemplari e il basso prezzo a cui ciascuno può farne acquisto, preposte che vi siano persone istruitissime nella letteratura per correggerne le prove. non si può in tal caso che favorire l'impressore in un progetto tanto bello e tanto lodevole ,. Fatte queste ed altre solennità Alimed III per lo stabilimento della stamperia accordò un Khatt'y-Scherif; in cui accennando le sinistre vicende alle quali audarono e van soggetti i manoscritti, facendo ipiù onorevoli elogii all' arte tipografica, e chiamandosi felice che la Provvidenza ne avesse riservato lo stabilimento al glorioso suo regno, conchiude esortando i due tipografi Ibrahim e Said-Efeudy suo socio a consacrare tutte le loro cure a taut' opera, e ad usare la massima diligenza nella cor-

<sup>(</sup>i) Zeid nome supposto, richiedendo il costume che le consulte siano sempre sotto un nonce finto.

rezione dei fogli: per cui come censori deputa un ex-Kadly di Costantinpuli, un ex-Kadly di Saloniechi, un ex-Kadly di Galata e Moussa-Efendy-Sheykh dell' ordine dei Mewlewy. L'editto ha la data del 15 zilcade 1139, e corrisponde al 5 di

(QUALI OPERE ESCONO BELLA STAMPERIA, ) Venne, aperta dunque la stamperia, e alla prima opera, in due volumi cioè il Wann-Couly, vocabolario Arabo, che andò sotto i torchi, fu ordinato che si mettessero nel principio il Katt' y-Scerif, il Fethwa del Mouphly e il Takriz o l'approvazione dei principali Ulenia. Dallo stabilimento fino all', anno 1746, si stamparono in buon numero esemplari quindici opere in diciannove volumi cousistenti nei due vocabolarii Acabo e Persiano, nella storia della casa Ottomana, in una descrizione geografica con un compendio storico di quasi tutto l'oriente, e corredata di carte geografiche e di un discorso intorno alla matematica e agli elementi di Euclide, in un quadro eronologico di tutti i Monarchi, e nomini illustri dell' oriente dalla creazione del mondo fino all' anno 1732, in una descrizione del mar Bianco ove son registrate le spedizioni marittime degli Ottomani fino al 1655, e alcuni regolamenti per la navigazione. Alcuni volumi parlano dei Califfi, di Timour, della conquista dell'Egitto fatta da Selim I, dei Sophi della Persia, delle guerre succedute nella Bosnia tra il 1736 e il 1739, delle Indie Occidentali, del vantaggio della bussola, e l'ultimo è un breve trattato che sniega le differenti forme di governi ; le massime d' una buona amministrazione e i principii dell'arte militare secondo la tattica degli Europei. In fine dalla medesima stamperia uscirono due grandi carte una del mar Nero, l'altra del mar Caspio. Ma nel 1746 essendo morto Ibrahim e sei anni prima il suo socio , rimase la stamperia quasiche affatto inoperosa "malgrado che Mahmond I, e il gran Visir Teryaky-El hadji Mohammed-Pascha mostrassero le migliori intenzioni. E il non essersi trovata persona capace al pari di Ibrahim fu cagio-ne, che venisse trascurata fino al 1750, in cui venue sotto Osman III accordato il privilegio della stamperia ad un allievo d' Ibrahim per nome Kutschuk-Ibrahim ; ma contento di aver rinnovata l'edizione del Wann-Couly, vi rinnozio per continuare nella carriera prima da lui impresa della giudicatura, perchè di gran lunga più lucrosa e più onorevole che la tipografica. Quand' ecco imperando nel 1784 Abd ul-Kamid I, comparve un editto sul far di quello di Ahmed III in cui deplorando le circostanze che l'avean fatta dimenticare, nomina a direttori della stamperia il Beylikdjy, o pro gran cancelliere, Mohammed-Raschid-Efendy, e Ahmed-Vassif-Efendy, istoriografo dell' impero, con privilegio di esclusione, e con ampia facoltà di contrattare pei torchi e per gli stromenti opportuni, di chiamare al lavoro chi più loro piacera; e di stampare qualunque opera nelle tre lingue, tranne i libri canonici. Rianimata in tal guisa la stampe-ria prosegui a dare alla luce la storia Ottomana, e noi angurism che all'aura favorevole del governo abbia viemaggiormente ad estendersi ad altre materie non meno importanti in cui si dirama l'umano

Tunne o cappelle seroccare. ) Otre i collegii, gli speciali e le biblioteche w carte alle moche cargono pure mestose cappelle sepolcrali, dette Turbe, che i Sultani procurano di far edificare

per sè e pei proprii figli; noiche se alcuno in vita non ha pensato a cio, quantunque elegga, per esservi deposto dopo morte, questo o quel Turbe de' suoi avoli, dipende il secondarlo dal volere del successore, il quale tante volte lo fa tumulare in tutt' altro dal destinato. Anche le Valide-Sultane, o Regine madri hanno il privilegio di ergere i Turbe per sè e pei Principi e per le Principesse del lor sangue. Si depougono i corpi in una fossa, e al di sopra di essa colmata semplicemente di terra si alza una specie di catafalco o baldacchino di legno, saundouca, coperto di una ricca stoffa ricamata a oro con versetti del cour' ann, e alla parte della testa mettesi per lo più qualche scampolo dei veli antichi della Keabe della Mecca o del sepolero, del Profeta venerato in Medina. Simili monumenti son chiusi comunemente ai lati da piccoli cancelli incrostati di madreperla e sono alla parte della testa insiguiti del turbante idi mussolina, distintivo dei Monarchi e dei Principi del sangue. L'interno delle cappelle sepolcrali principe che di cui diciassette ne annovera la sola Costantinopoli, è rivestito di mationi di porcellana, ove leggonsi impressi a lettere cubitali varii detti a onor del Profeta, tratti dai componimenti d'un Arabo cieco per nome Burde, in tutto l'oriente decantato per la sua poetica fantasia : ben di rado vi s'accendon le candele poste alle due estremità dei monumenti; di notte però vi stanno continuamente accese le lampade o lumiere pendenti dalle volte: in ogni Turbè si contano dai quattro a sei turbedar o custodi, e dai dieci ai quindici vecchi, che passano la mattina recitando per intero il cour' ann in suffragio delle persone ivi tumulate, mostrando fra'l giorno e a chi desidera le copie dei cour' ann trascritti

301 principalmente da Mohammed II, e di Ahmed III, e segnati di loro pugno, e ponendo alcuni fogli del cour' ann in mano ai divoti Mussulmani che si portano a visitare i Turbe. Essendoche elcuni, massime tra gli ufficiali del serraglio, vi vanno per affetto e gratitudine ai loro padroni, altri per puro rispetto che hanno alla memoria dei Monarchi considerati quai Califfi e vicarii del Profeta.

(TURBE ANTICHI. ) Per quanto siano nella loro struttura variati i Turbe, nondimeno tanto pel dominare un gusto pressoche uniforme in tutti, quanto per non sopraccaricare soverchiamente quest' opera di tavole ci limiteremo a ristringere in una tavola quanto concerne i Turbe. Nella Tavola 5 n. 2 è riportato l' esterno del Turbe edificato da Moustaphà III, ove sono deposte le spoglie mortali di lui medesimo e ai due lati quelle de suoi figli. Più semplici ed umili sono i Turbe innalzati da' sei primi Sultani Ottomani in Brousse, Prusa o Bursa vicina al mar di Marmara in Asia, già capitale dell'impero. Tre sono i Turbè ivi fondati, uno da Gumusch-Coubbe, ove furon deposti Osman I, e Orkann I, un secondo detto di Djikirke, ove riposano Ic ossa di Mourad I, di Bayezid I, e Mourad II, e il terzo quello di Xerchil-Imareth che rinchiude il corpo di Mohammed I, i quali sono modellati senza magnificenza.

Non v' ha grado di persone che non si rechi giornalmente alla visità di tali cappelle, e tra queste le più frequentate sono quella di Bayezid II, atteso il concetto di santità in cui è tenuto per le sue virtù, e quella di Mohammed II, di Selim I, e di Suleyman I, celebri pel loro sapere e per le militari loro spedizioni; e sopra tutto straordinaria. vi è l'affluenza del popolo, dei Grandi e degli,

ufficiali della corte nei primi quaranta giorni che seguono subito dietro la morte d'un Sultano. Lo stesso successore si mostra sollecito a darne esem-pio. Mourad III al Innedi c al giovedi di ogni settimana recavasi immancabilmente al Turbe di Selim II, suo padre: e così per giro or a questo, ora a quel Turbe per lo più in vestire incognito vanno i Sultani tutti a far orazione, ricordandosi al tempo stesso di regalare i Turbedar e di al-largar la mano in elemosine; generosità le quali vengono raddoppiate in occasione di pubbliche calamită, di sinistri avvenimenti, o d'importante e seria impresa, perciocche allora più che mai si raccomandano all' intercessione dei loro antenati e dei Santi del Mussulmanismo, e più distintamente alla protezione di Eby-Eyub-Enssary, per cui convien qui occupare qualche linea, e chiuder quindi il di-scorso intorno alla religione.

(GRANDE CONCORSO AL TURBE D' EYUB. ) Nella guerra mossa dal Principe Yezid figlio di Muawiye I contro il basso-impero aveva Eyub, uno de'più illustri discepoli del Profeta, lasciato la vita sotto le mura di Costantinopoli fino dall' anno 48 dell' Egira , 668 dell' era Cristiana , e l'esser morto Santo e martire ne faceva sospirare lo scoprimento della sepoltura. La sorte volle che finalmente quella metropoli cadesse in potere di Mohammed II, e che fra 'l trambusto dell'armi pur si rinnovasse la memoria della santità di Eyub, e tosto un certo Ach-Schems' uddinn, Scheykh favorito di quel Sul-tano, immaginossi d'aver veduto in sogno un essere celeste che gli additava il lungo ove riposavano le ceneri del Santo, e in prova della rivelazione as-sicurava che avrebbe trovato una sorgente d'acqua e un marmo bianco con iscrizione Ebraica.

ché Lo

em-

ogni di esto,

nito dosi al-

racirac-dei alla vien di-

ella ive più tto el-rto illa e la re

Europa V. 4 J.5.

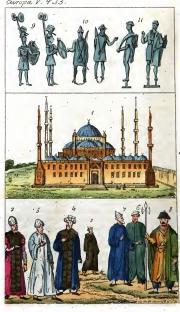

Appena svegliato vola a raccontar la visione al Monarca, e questi ordina all'istante che al luogo indicato fuori della città e all'onest della stessa si vada a scavar il terreno. Il caso, o l'impostura fece che sotto terra si scuoprisse appunio un marmo bianco e una sorgente. Essendosi la tomba scoperta alcune settimane dopo la conquista di Costantinopoli, all'epoca stessa si cominciò a fabbricare quel sontueso Turbe che fiancheggia la moschea d'Evub nel sobborgo dello stesso nome. E terminata la fabbrica, il Sultano vi si recò in persona con tutta pompa a farvi orazione, ed ivi per mano di Ach-Schems' ud-dinn assistito dai principali Ulemi si vide cingere il fianco di una magnifica sciabola. Da indi in poi per tutti i successori fu continuata, nel Turbè incdesimo nel quinto o sesto giorno dalla loro assunzione al trono, la medesima cerimonia che per essi tien luogo e di consecrazione e di coronazione. L'origine dunque prodigiosa attribuita al Turbè d'Eyub, e la preferenza che sopra tutti gli altri imperiali gli danno i Sultani medesimi sono la cagione del maggiore affollamento di popolo a questo che a qualunque altro. Vi si beve attresi per divozione: l'acqua che rampolla dal fondo della fossa che in per maggior comodo convertita in un pozzo nell'interno del Turbè stesso; e raro e bene che i concorrenti se ne partano senza aver prima offerto danaro, legno d'aloè, ambra grigia, e principalmente cera bianca. Il Turbè sta aperto giorno e notte, e giorno e notte rispleadono due fiaccole collocate alle due estremità della tomba. Alla parte della testa sorge dal pavimento uno stendardo involto in un drappo verde, simbolo della condizione del Santo. Aggiungiamo per ultimo che questo Turbè, e la cappella del serraglio ove con-

servansi le reliquie dell' Arabo legislatore sono i soli luoghi della capitale interdetti a quei che non professano l'islamismo (1): che alcune moschee hanno ospizii gratuiti pei viaggiatori poveri, e che altre forniscono ai poveri bella comodità di bagni tanto per lavarsi, che per farvi le loro purificazioni a patto soltanto che si ricordino di benedire gli autori di opere si pie.

(1) Con tanto rigore si osserva il divieto, che ad onta di tutte l'aderenze del signor d'Obsson per cui avrebbe potuto avervi l'ingresso, credette dover mortificare la propria curiosità e contentarsi di avere a più riprese e furtivamente il di-segno dai pittori Maomettani, così insinuato, se risparmiar voleva gl' insulti che aveva a temere da un pregiudicato famatismo.

## COSTUME GUVILE

Il passaggio che ora facciamo dalla religione ad altri costumi civili non vuoi essere si rapido che ci abbia a distaccare in tutto e per tutto da quella, poichè troppo ogni cosa, ogni minimo uso fra i Maomettani riman con la religione vincolato e stretto; non 'v' ha per così dire, quasi respiro che non prenda regola e norma dal loro codice religioso.

( ULEMA CHE SIANO.) Noi abbiam più e più

volte sentito nominare gli Ulema; ma non sappiamo ancora chi dessi siano propriamente, ciò che ci mette in dovere di venirne alla spiegazione. Gli annali del Maomettismo mettono che i Califfi successori del Profeta univano nella loro persona il doppio potere ecclesiastico e temporale, e che in quello, siccome il più augusto, riconoscevano il maggiore e il più sacro dei loro diritti. Fatti in tal guisa i depositarii supremi del cour' ann e della sacra legge erano tutt' insieme i Califfi e Pontefici e amministratori della giustizia e dottori della legislazione universale: tre cariche cui disimpegnavano eglino stessi, e per essi alcuni vicarii stabiliti o nella capitale o nelle provincie a loro soggette. Questi vicarii, distinti dal rimanente dei cittadini per la loro erudizione del pari che per la natura e importanza del loro ufficio, ebbero il doppio o-

norevol nome di Foukahha, giureconsulti, e di Ulema, dottori, sapienti, letterati, che comunque formassero un solo ordine gerarchico, furon divisi in tre classi principali: nella prima sono i ministri del culto detti Imam; nella seconda i ministri o dottori della legge col titolo di Mouphty, e nella terza i ministri della giustizia col nome di Cady o Cazy. Sotto i Califfi Ommiadi, Abassidi e Fathimiti, e molto più al tempo dei tanti usurpatori che nei tre continenti si toglievano l' un l'altro gli Stati. soggiacque l' intero corpo a varie scosse, tali però che i ministri della giustizia seppero costantemente conservarsi nel grado più eminente: e chi arrivava ad occupare il primo tribunale della città, ove teneva il Sovrano la sua residenza, riputavasi essere il capo di tutti gli Ulema, e veniva per antonomasia appellato Cazir-ul-Couzath, il Cady dei Cady.

( Lono studit. ) Di piè pari dietro a tal sistema cammino sulle prime la casa Ottomana; ma sea guitando l'impero a dilatarsi e ingrandirsi, incominclo Mourad I a dare il titolo di Cazy-Asker al primo fra gli Ulemi, Mohammed II li porto a due, i quali goderono la egual prerogativa fino a Saleyman I, il quale loro prepose poi il Mouphty della capitale. Quei che aman battere la carriera di Ulema s'avviano ai diversi Medressè da noi già riferiti, ove quando un softa, o studente, è giunto a una certa età e a certo grado di sapere, prende qual via più gli piace o del ministero, o della religione, o unel della legge o di quello della ginstizia, pel qual ultimo, perchè offre più largo campo all'ambizione, richiedesi un più lungo e più rigoroso tirocinio. A replicati esam, sono dai Muderriss e dal Mouphty sottoposti gli aspiranti, e

97

approvati abili che siano, passano in un dei collegii, ove l'unico studio è quello del diritto : da tal collegio, ove sono piuttosto numerosi gli alunni, ne escono ogni semestre due, ordinariamente dei più provetti e meglio istruiti. Acquistano questi allora il nome di mulazim, o aspettante, e una determinata provvisione, chiamata Mulazimet Keoghidy. Gl'iniziati a questo punto trovansi in un trivio: una parte conduce all'impigo dei Naib, magistrato del quinto ed infimo ordine; un'altra a quella di Cady, magistrati del quarto ordine; e una terza a quella di Muderriss, dottori in diritto e professori nei pubblici collegii. Per questo terzo impiego, essendo un ramo il più distinto e il più conducente ai tre primi ordini della magistratura, fa d'nopo avere impegni e protezione. E con tutto ciò ancora convien seguitare per sette altri anni di studio e di esami, passati i quali son creati Muderiss dal Mouphty, e non pertanto rimangono loro da percorrere di nuovo dieci differenti gradi, e tutti non a salto, ma per via regolare di anzianità ; cosicchè fortunato quegli che di quaran-t'anni arriva al decimo grado che si chiama di Sulcy-Manire. Ben di rado avviene che non si segua questa via regolare. Nell'impero Ottomano tre classi conosconsi di Muderriss; alla prima appartengono quelli di Costantinopoli : alla seconda quelli di Andrinopoli e di Prusa, e alla terza quelli di altre città provinciali, tra i quali non è necessario il rilevare che quei della capitale sono i più privilegiati. E questi dalla lista di Muderriss passando in quella dei Molla di primo ordine gradatamente ascendono alla magistratura di Sadr-Roum, e quindi alla dignità di Scheikh ul-Islam, capo supremo del rispettato corpo degli Ulema. 23"

( MOUPHTY DI COSTANTINOPOLI E DI PROVINCIA.) In origine negli stati Maomettani davasi il nome di Mouphty a tutti quanti i dottori della legge, dei quali essendo ufficio annunziare, promulgare e rischiarare le leggi canoniche a chi ricorreva ai loro lumi per qualche dubbio tanto sui punti morali civili e criminali, quanto sui dogmi e le pratiche del culto religioso, ed essendo le loro decisioni e sentenze dette Fethwa, ereditarono perciò il suddetto nome di Monphry. Con tutta l'importanza delle loro funzioni nondimeno essi cedevano la dritta ai Cady, giudici ordinarii delle città : ciò dura in vigore tuttavia nelle provincie dell' impero, fuorche in Costantinopoli, la quale essendo stata da Mohammed II dichiarata sede imperiale, vide bentosto riunite nella sola persona del celebre Dje;al-Zade Khidir-Bey-Tschéléby le due cariche di Cady e di Mouphty, onorato altresì del soprannome onorevole di Scheikh' ul-Islam, cioè il seniore dell' islamismo, e di un'estesissima giurisdizione sopra tutti i Mouphty delle provincie. Concentrate pure si videro le due dignità con l'aggiunta dei Cadyati di Galata e di Scutari e di Muderriss di Santa Sofia in Feramoura Zadè-Koussrew-Mohammed-E. fendy successore di Khidir Bey, il quale pel suo sapere e per la sua pietà era solito dallo stesso Monarca chiamarsi l' Ebu-Hanifè del secolo, e quel che più sorprende si è che godeva si alto credito, ed era Greco di nascita. Essendosi poi questi nel 1472 risolto di chiedere la sua dimissione, Mohammed Il divise le due cariche, e conferi quella di Mouphty ad Abd'ul-Kerim Efendy, Malgrado di tal divisione i Mouphty non trascurarono per quanto stava in loro di conservarsi nella superiorita acquistata a discapito di quella dei Cady. E

tre Mouphty singolarmente s' adoperarono per assodare ai loco successori l'eninente grado in cui trovavansi : l' uno chiamato Eblous-Sonoud-Efendy, il solo che godesse per trent' anni di seguito un tal posto, l'altro Areby-Aly Efendy che fu padre di novantove figli, e il terzo Tschiwy Zadè-Mohammed-Efendy, che colla sua disinvoltura ottenne l' anno 1585 di essere unorato con pubblica visita dal Visir Oenzdemir-Oghlou-Osman-Pascha, cosa novissima nei fasti della monarchia. Il regnante allora Suleyman I pose l'ultimo sigillo coll' accordare al Mouphty una immediata giusdizione sul corpo degli Ulemi sparsi in tutto l'impero. Per la qual cosa dove il Mouphty prima dovea cedere il passo ai due Cazi-Asker e al Molla precettore del Monarca, ora questi il devon cedere al Mouphty.

Dal già detto intorno al Sultano e al gran Visir è agevole il raccogliere in gran parte qual genere di privilegii ed onori spettino al Mouphty,

laonde ben poco ne rimane a dire.

(ONORT DEL MOUPHTY DI COSTANTINOPOLI.)
Come primario ministro della religione a lui non spettano altre funzioni sacerdotali che le gia accennate risguardanti la persona del Sovrano: come capo di magistratura non tiene tribunale alcuno; poiché se accade, e assai di rado snole accadere, che venga interpellato in controversie di religione o in punti della massima importanza, il suo giudizio, allora, essendone per deferenza o per espresso mandato dal Sultano incericato, ei più non parla qual giudice, Hokim, ma decide qual arbitro supremo, Hakem. Il che costituendolo come il primario oracolo delle leggi, che a dir vero son teocratiche e si estendono al governo e civile e politico e militare, fa che sia tenuto nella più alta venera-

. . . . . .

vione, ossequiato dai più cospicui personaggi e distinto col nome di benefattore nostro Signore, o di Monsignore per eccellenza. Pareggiato quindi nel potere spirituale qual vicario del Mouarca, al gran Visir che lo è nel temporale, il Mouphty al serraglio egualmente e in presenza del Sultano riceve l'investitura della propria dignità con una pelliccia doppia di zibellino in drappo non già a oro come quello del gran Visir, ma bianco, e nelle cerimonie pubbliche questi va alla dritta, e il Mouphty si tiene iu pari alla sinistra.

(FACILITA' AD ESSERE DEPOSTO. ) Tutti questi onori che si credon durevoli colla dignità stessa, perchè conferita a vita , spesso scompajono insieme al più leggier soffio di vento contrario. Un rivale potente, un artificioso raggiratore, un gran Visir che per qualunque motivo lo guati di mal occhio, giocano tante volte la convenienza del capo della legge, cercando di spargere contro di esso la diffidenza e il sospetto nel cuore del Sovrano. Il Mouphry caduto in disgrazia prova l'umiliante morticazione di essere dal più alto grado d'onore precipitato a uno stato d'oscurità e di abbiezione; la minor pena per lui è forse quella di non poter più abitare nella capitale. Una volta i Mouphty, non altrimenti che i più rispettabili personaggi, il giorno stesso della loro deposizione ne doveano sloggiare, e privi d'ogni libertà per la scelta del loro ritiro, erano da un ufficiale condotti o in un isola dell' Arcipelago o iu una città dell' impero, colla proibizione di uscirne se non mediante una licenza formale del Sovrano. Ahmed III rilascio alquanto di rigore permettendo agli ex-Mouphty di abitare nelle loro case di campagna lungo il Bosforo, ma a patto che vivessero isolati in seno alle loro famiglie, che non vi ammettessero forestieri e non tenessero corrispondenza coi graadi della corte, e Abd'ul-Hamid I usando maggiore indulgenza permise che soggiornassero nella città, ma soltanto nell'inverno, e in un ritiro più rigoroso che il prescritto per le case di campagna.

( Sostituti DEI MOUPHTY. ) Comeche non abbia il Mouphty un tribunal contenzioso, qual si è ve-duto esser quello di altri ministri, nondimeno ba sotto di sè egli pure non pochi subalterni che quai vicarii o sostituti attendono in suo nome alla spedizione degli affari di sua competenza. Uno chiamasi Scheikh' ul-Islam-Kehayassy, quasi luogotenente del Mouplity nell'amministrazione dei beni convertiti in perpetuo in Wakf, e nella parte politica ed economica: un altro è il Telkhissidjy agente del suddetto presso il governo, e così detto dal vocabolo Telkhiss indicante la memoria che l'agente presenta al governo in nome del suo superiore: un terzo è il Mektoubdjy che fa da cancelliere e dirige un ufficio, ove si spediscono brevi, diplomi, provvedimenti e commissioni relative al capo supremo della legge: il quarto infine detto Fethwa-Eininy presiede a una specie di dataria composta di circa venti scrivani, il cui proprio ufficio si è di epilogare nella forma legale e coi termini dovuti le materie sulle quali si consulta la legge. Se le consulte vengono da parte degli nomini, si ricorre a nomi maschili supposti quai sono quelli di Zeid, Amr, Bikir ec. se da parte delle donne i nomi supposti sono Hinnde, Zeinebe, Khadidie ec. se da parte del Sultano i nomi sono Padischah-Islam, Imperadore dell'islamismo, o Imam ul Musliminn ec. onde le consulte vengouo espresse del tenor seguente : Se Padischah-Islam nella conquista d' una

città nemica ha convertito in mosehea una delle sue chiese, e venendo la città stessa ripresa e la mosehea di nuovo convertita in chiesa, ricadendo essa in potere di Padischah-Islam, qualora non esistesse capitolazione in contrario, sarebbe egli obbligato a ritogliere dalle mani det Cristiani la della chiesa per convertirla nuovamente in moschea? Fethwa: sì. Se Zeid fa il namaz in abito di seta, o in color rosso e ziallo, si dee riputar valido il suo namaz? Fethwa: si; ma la sua opera non lascia di esser biasimevole agli occhi della religione E permesso a Hinnde Mussulmana di mostrarsi colla faccia scoperta ad Amr sua propria schiava? Fethwa; no. E tanto basti per aver una norma e delle consulte e dei Fetsva che si espengono, dei quali moltissimi se ne dispensano al giorno su qualunque materia, e segnatamente sul merito delle successioni, i quali son sempre belli e preparati. Si tiene che la spedizione si faccia gratis dal Mouphty, ma giá quei della dataria voglion toccare ciuque o sei soldi, paras, per ogni Fethwa...

(Cazi-Askern.) lumediatamente dietro il Mouphty, vengono i due Cazi-Asker uno di Romilia, detto perciò Sadr-Roum, e l'altro d'Anatolia, detto Sadr-Anadouly. Sotto i primi Sultani si contava un solo Cady nella capitale, e qual giudice ordinario godeva di una semplice preminenza sopra i giudici delle provincie; Mourad I nel 136a deviò dalla regola onorando il Cady della sua corte, per nome Cara-Khalil-Dienndery, del titolo di Cazi-Asker, e conferendogli una certa giurisdizione su tatti gli Ulema dell'impero, La parola Cazi-Asker che importa giudice militare c'insegna che doveva essere investito del potere giudiziario ed eserci-

tarlo fra le truppe e al campo di guerra e in qualunque altro luogo. In fatti, siccome vogliono i princ pii dell' islamismo, che ogni società di Maomettani non manchi di un magistrato, il Cazi-Asker giudica delle cause fra i privati e oltre ciò legalizza qualunque atto civile che altrove sarebbe di spettanza dei notai, e in mancanza di un Mouphty o d'un Imam supplisce alle toro funzioni. Con un solo Cazi-Asker si scusò fino al 1480, in cui, per insinuazione credesi del gran Visir Carmany-Mohammed-Pascha, che mal soffriva l'orgoglio del Cazi-Asker d' allora Manissa-Tschèlebissy, Mohammed II ne creò un secondo, preso il pretesto di sollevarlo dall'enorme peso col dargli un collega. Da indi in poi seguitarono a portare il nome collettivo di Sadreinn, i due magistrati per eccellenza. Al Sadr-Roum o Cazi-Asker di Romilia fu conservata la nomina dei Cady e dei Naib, e l' istituzione dei ministri del culto nelle provincie Europee, e lo stesso potere fu affidato al Sadr-Anadoly e Cazi-Asker di Natolia.

(Potrer per Nakir ur. Escrar.) Quel che han di buono gli Emiri si è che il loro Nakib'ul-Eschraf è ormai non più dipendente dall'arbitrio capriccioso del Sultano, ma fatto in vita, e che quantunque sia promosso alle altre cariche già accennate, e pervenga ad esser decano di tutti gli ex-Cazi-Asker, non perde mai nè il titolo nè i comando su di loro, salvo che nella sola congiuntura che la fortuna il porti alla dignità di Scheikh'ul-Islam, perchè l'una dignità e l'altra non sono compatibili in un solo personaggio. Niura altro che esso nella festa del Mewloud ha il privilegio di stare sotto una tenda verde alla banda dritta e vicine all'altare della moschea Sultan-Ahmed, egli deereta

i castighi, o delle bastonate o della prigionia e simili da darsi agli Emiri sparsi in tutta la monarchia, i quali-nella capitale si eseguiscono nella stessa di lui casa, e alurove in quella de'snoi luogotenenti. Questi al pari di altri ufficiali da lui dipendenti che son tutti Emiri, sotto il titolo di Nakib esercitano lo stesso potere di esigere il dieci per cento pei decreti intorno ai pagamenti e alle some a cui dalla giustizia son condannati gli Emiri debitori verso i loro creditori.

(ALTRI GIUDICI IN CITTA' DI SECONDA CLASSE.) In altre dieci città di seconda classe risiedono altrettanti Molla, o specie di giudici che si traggono annualmente dai Muderriss della capitale, i quali rinunziando alla speranza sovente fallace di giungere a più alto grado, amano meglio di avere il poco certo, che aspettare il molto, ma incerto. Sessanta o settanta di questi Molla, detti Menassib-Dewriye, appunto perche hanno l'alternativa a tali impieghi, passano per lo più il tempo della loro vacanza in Costantinopoli , sospirando in vano le distinzioni di ex-Molla. In questa città si contano tre speciali tribunali, e uno in Andrinopoli, e un altro in Bursa, in cui sono impiegati certi magistrati del terzo ordine intitolati Mufettisch dalla loro incumbenza di giudicare le pendenze riguardanti i Walf, e segnatamente quelli che cadono sotto l'inspezione del Mouphty, a cui ne spetta la nomina, del gran Visir e del capo degli Eunuchi neri. Fuori delle tre pominate città non s'incontrano più altri Mufettisch, attesoche in tutte l'altre città la decisione delle cause spetta ai giudici ordinarii, quali sono i Molla, i Cady e i Nayb. I Cady magistrati di questa classe formanti un corpo di quattrocento cinquantasei sono mandati per giudici

ordinarii in tutte le città meno considerabili della: Natolia, dell' Egitto e dell' Asia. Essi medesimi scelgono la provincia in cui aman di esser mandati, e da quella non è loro più permesso il passare ad un' altra. Tranne i due Cady dell' Egitto, detti l'uno di Mahallet'ul-Merhhoum, e l'altro di Djizive, i quali per un privilegio di Selim I che ne fur il conquistatore, sono perpetni, tutti, gli altri non olirepassano i diciotto mesi di durata nell'impiego; e malgrado che i Cazi-Asker a cui spetta la nomina, abbiano la libertà di conferire tali giudicature invita a chi lo meriterebbe o per l'età, o per meriti segnalati, non si fidano ad usarne per non dar agio ai bisbigli che ne menerebbe l'intero corpo dei Cady, Eleggendosi anche i Cady per giro, e a mano a mano avanzandosi per anzianità ai gradi per essi nin eminenti di Sitte-y-Ronmily, di Sitte-y-Anadoly e di Sitte y-Missir ( cioè dell' Egitto ) che sono i sei decani, prendono il titolo di Tahhta-Basckr, e lasciano la provincia per trasportarsi nella canitale. I due primi sono dati per consiglieri al Sadr-Roum, e gli altri quattro al Sadr-Anadoly, e i loro pareri sono assissimo valutati per la fiducia che la lunga loro carriera li abbia renduti sommamente esperti ed illuminati in punto di giudicatura: perciò hanno essi dei giorni stabiliti in cui portarsi dai relativi loro Gazi-Asker ed essere consultati, Ottre queste onorevoli distinzioni partecipano di alcuni benefizii come gli ex Molla di prima classe. Resta la quinta eil ultima classe di gindici appellati Nagh, ci è vicarii , perchè realmente fan le veci di sostitnti dei Molla e dei Cady. I Caza Nayb sono giudici dei borghi; villaggi, cantoni e distretti foresi, dipendenti dalla g'urisdizione d'un Molla o d'un Cady: i Bah-Nayh vicarii dei Molla di prima e se-Cost. Europa 21

conda classe, i quali giudican le cause di minore importanza: i Molla Vekily giudici in assenza dei Molla, i Cady-Vekily, sotto Cady, e gli Arpalik-Naib, giudici dei cantoni, che sono lasciati a beneficio degli ex-Molla di prima classe.

(I MOUPHTY E LORO UFFICIO. ) Vedute così di fuga le civili magistrature dell'impero Ottomano, più celere ancora sarà la rivista che faremo dei dottori della legge e dei ministri della religione, il cui impiego è giudicato inferiore agli impieghi civili. I dottori legali delle provincie sono i Mouphty, che in numero di duecento dieci nelle grandi città, ove sono stabiliti, scrivono le risposte o i Fethwa da darsi ai cittadini che vanno a cercar di sapere, come il sacro codice ha provveduto intorno a certi punti dottrinali, morali, civili e criminali. Questi che cliamar potrebbonsi dottori in utroque jure, spediscono i loro rescritti pari a quelli dello Scheikh' ul Islam, con di più l'obbligo di apporvi il proprio sigillo, indicarvi il luogo di residenza, inserirvi parola per parola il testo Arabo, e citare il libro canonico d'onde han tratto il proprio oracolo. E perchė divisi sono i Mussulmani in quattro riti secondo i quattro Imam principali, i quali tutti haano, qual più, qual minor numero di seguaci, attenendosi altri, che sono il maggior numero, alle decisioni dell' Imam-Azam-Ebu Hanife, e altri a quelle degli Imam-Schafiy, Malik-ed-Stannbell, quali sono una buona porzione dei cittadini della Mecca, di Medina, del Cairo, d' Aleppo e di Gerusalemme, il governo per mire politiche dà alle predette città tre altri Mouphty con antorità di emanare i Fethwa a norma, in quanto alle pratiche particolari di ciascun rito, dei sentimenti manifestati dagli stessi relativi Imam. Tutti i Mouphty son nominati dallo Scheikh' ul-Islam, non han preferenza l' uno sopra dell' altro, e muojono nella luro carica, giacche imaggior avanzamento che arrivano a fare, è quello di passare da una città ad un' altra più ragguardevole, ma dovunque si trovino restan sempre indietro dai Molla e dai Cadv.

( ALTRI MINISTRI DELLA RELIGIONE. ) Tatti gli altri ministri della religione si riducono a cinque classi, dei quali si è già fatta menzione. Cioè Ghischeikh che vengono destinati a predicar, o forse meglio, a stendere in iscritto i loro discorsi per. leggerli principalmente nelle moschee in tutti i venerdi dopo la solenne ufficiatura del mezzodi. Quanto più si mostran saggi e probi , più sono essi rispettati e distinti ; nè v' ha altra diversità tra loro fuor quella che nasce dalle moschee a cui servono. Quei delle quattordici moschee imperiali di Costantinopoli formano una classe particolare di Scheikh che vanno per anzianità di moschee, in guisa che quello di Santa Sofia, perchè riguardata come la metropoli, ne è chiamato il decano. E questi oltre il nome generale ne portano un altro speciale, quale è quello di Meschaikh-Selatinn o predicatori delle moschee imperiali , o di Meschaikh-Tarik, Scheikh di promozione, essendo questi in effetto i soli che, previo ogni volta un esame fatto in presenza del Mouplity, passano da una basilica all'altra. Nella seconda classe si contano i Katib, che assistono alla preghiera solenne dei venerdi, ai quali soli in caso di bisogno si accorda di nominare in loro vece un. supplente. Nella seconda e terza classe entrano gl'Imam e i Muezzinn: obbligo dei primi si è il presiedere alle radunanze nei cinque namaz, di assistere alla circoncisione, ai matrimonii e alla sepoltura dei parrocchiani : dei secondi l'annunziare da

minaretti l'ora dei cinque giornalieri namaz, Il. biano una voce melodiosa. In fine rimangono i Cayvim che si direbbero i custodi e i servitori delle moschee, e sono presso a poco simili agli ostiarii o cherici delle nostre sagrestie. Nissuno degli individui di queste classi vive in comune, non conoscendosi fra gli Ottomani quelle case che noi diciano canoniche, ma ognuno vive in separate abitazioni e delle rendite del proprio ufficio in seno alla famiglia coi figli e colla moglie. Sono sottoposti: come qualunque altro cittadino: al magistrato della: città che coi medesimi diritti di un vescovo li rimuove dalla carica, quando non si comportano come: devono; o non hanno le qualità richieste per ben adempiere ai lord doveri. V. nella Tavola 5 al num. 3 lo Scheikh' nl-Islam Nakib-ul-Eschraf in abito di cerimonia: al num. h è rappresentato un Molla in abito estivo e nn Cady al num. 5.

(ORIGINE DELLE CONERATERNITE.) Anche il Mussilmanesimo, cof promettere nell'altro mondo il qudimento di tutti i piaceri, col secondare la fervida immaginazione naturalmente portata dal clima, e con vittorie che sembravano autenticare qualdivina la missione del Profeta, va glorioso di essere stato fino da' sitoi primordii fecondo di una mimenosa prole ili cenobiti, che agli occhi del credulo volgo per l'austerità del fivro vivere apparievano non più appartenere a questa terra. Nel primo anno dell' Egira quarantacinque Mecchesi considerationi Medinesi si obbligarono con giuramento ad esser fedeli alla dottrina del Profeta, e costitui rono una specie di confraternita, le cui regole estrano la comunione vicendevole dei beni, l'esercitatio di alcune pratiche di religione accompagnato da

uno spirito di penitenza e di mortificazione; e tosto, per distinguersi dalla massa comune degli altri Maomettani si diedero il nome di Sophy: nome che oggi dassi a qualunque Mussulmano, che si consacra a una vita ritirata e contemplativa, allo studio e ad opere penose suggerite da una devozione al di là dell' ordinaria. Con ciò abbiam inteso di comprendere le varie etimologie nelle quali non ben s'accordano i nazionali interno al vocabelo Sophy; derivandolo chi dal Sophos Greco, chi da sof, ciambellotto grossolano, o stoffa di cui vestivansi i penitenti, e chi da sofa, che indica una stazione intorno alla Keubè della Mecca; ove i primi neofiti passavano i loro giorni nelle astinenze e nei digiuni. Non paghi di tal semplice nome aggiunsero in appresso l'altro di fackir, povero, avuto riguardo al rinunziar che essi fanno ai lore beni e ai piaceri mondani, onde conformarsi alle parole del Profeta: Elfakr'u-Fakhy, la povertà fa la mia gloria.

(PRIME DUE CONGREGAZIONI.) Ad imitazion di questi, per gratificarsi forse il Profeta che anco viveva, Ebu-Bekir e Aly fondarono ciascuno una congregazione, ove presedevano essi medesimi separatamente ai differenti esercizii prescritti ai navizii, che volontariamente s' andarono aggregando. I due primi fondatori lasciarono morendo l'uno a Scimann-Farissy, e l'altro ad Hassan-Bassry la presidenza; che venne consacrata col misterioso nome di Kilafet o vicariato, e a cui vennero poscia assunti i più provetti o i più venerabili tra i confratelli stessi. L'entusiasmo, o a meglio dire il fanatismo, influse in alcuni confratelli la suunia di costarsi dalle regole primitive, e la smania si dilato a segno che dalle due confraternite fuori me

escirono più sciami di ordini monastici. Fra i fanatici o fondatori di ordini monastici uno merita qui una speciale menzione per certe singolarità atte a indicarci insieme e il carattere loro, e quello della nazione. Un certo Uweis-Carny nativo cioè di Carn mell' Yemen, già solitario, l'anno 37 dell' Egira si diede a predicare, che un giorno gli era apparso in sogno l'arcangelo Gabriele, e che avevagli imposto di abbandonare il mondo e dedicarsi ad una vita contémplativa e penitente, aggiungendo che dallo stesso celeste messaggiero aveva ricevuto il metodo del vivere e le regole del suo istituto: il ehe si riduceva a star lungi dalla società, a rinunziare ai piaceri eziandio più innocenti e a re-citar giorno e notte un mondo di orazioni. Per accrescer concetto al suo ordine fecesi levar tutti i denti in onore, com' ei diceva, del Profeta che ne aveva perduti due nella terribil giornata di Uhud, e lo stesso sacrificio esigeva da' suoi discepoli, dando loro ad intendere, che ove dal cielo propriamente venisse la loro vocazione, per via sopraumana verrebbero essi ancora privati dei denti, giacche nel più bel dormire un angelo sarebbe andato a cavarli ad essi di bocca, e che al primo svegliarsi eli avrebbero trovati sul guanciale. Ma questo complimento della sdentatura dovette convincere & Mussulmani innanzi farne la prova, che pon si sentivano chiamati a quella regola. Uweis non ebbe che uno scarsissimo numero di proseliti e per una non langhissima serie di anni, nè potè aver la consolazione di veder dilatato , fuori dell' Yemen dov' era pato, il suo istituto.

( Nuove società reliciose in ochi secolo.) Se l'istituto di Uweis non potè gettar fortunate radici, l'esempio di lui contribui nondimeno a suscitare altri fondatori, i quali meno discostandosi dai due primarii Ebu-Bekir ed Aly ne andarono sempre più propagando e stendendo i rami. In tutti i secoli si incontrano una, due, o tre nuove società, i cui più ragguardevoli istitutori ascendono fino a trentadue, i quali amarono di qualificarsi col titolo di Pir, o Scheikh vale a dire decano o anziano, e i loro seguaci con quello di Derwisch, voce Persiana corrispondente a soglia della porta, e nel senso traslato a spirito d'umiltà, a ritiratezza, a perseveranza, doti principali degli anacoreti. Riferirem noi qui per cronologia tutti i varii fondatori e le varie società? Troppo temeremmo di annojare il discreto leggitore. Benchè non inutil fosse il distinguer le epoche della fondazione di questa e di quella società, onde a luogo e tempo appropriarne il costume a ciascuna analogo e conveniente, procureremo non pertanto, conciliando, come speriamo e la brevità e le cognizioni necessarie all' nopo, di spiegarci in modo che abbia a schivare gli svarioni tanto chi ne vorrà discorrere, che chi avrà a darne l'effigie.

[MONACI DISCENDENTI DALLA CONFRATERNITA DI ERU-BERIA.] Fra i trentadue ordini di monaci, tre soli possono dirsi figliati dalla confraternita di Ebu-Bekir, e sono i Besstamy così detti da Bayezid-Bestamy morto in Siria l'anno 874, i Nakschibendy pur così detti da Mohammed-Nakschibendy morto in Persia l'anno 1357. Tutti gli altri riconoscono qual primo stipite la confraternita d'Aly, e sotto tutti e due vedendo Mohammed-Nakschibendy rimaner quasi soffocate le due confraternite madri, stimò farsi un merito col ravvivarle e richiamarle alla primitiva osservanza, e per ottenere il bramato intento institui l'ordine del suo nome somi-

Town Long

gliante nello spirito a quello d'Ebu-Bekir, cioè coll'obbligo di recitare ogni giorno in privato diverse preghiere, alcune delle quali si ripetono sette volte, e altre sino a nove. Gli ascritti vi agginagono qualché pratica a loro elezione, come è quella di raccogliersi parecchi in comune, ovvero di radunarsi in un giorno della settimana a recitar tutti insieme le dette preghiere : il che si fa per lo più al giovedi sera dopo il quinto namuz diurno. In ogni città, sobborgo e quartiere hanno un luogo d'unione presso i relativi loro decani, ove seduti con tutto il raccoglimento attendono si loro divoti esercizii: il decano, o altro confratello salmeggia le preghiere, e l'assemblea risponde a coro ora Hou. ounipotente, ora Allah, Dio. Hanno 1 Nakschibendy in alcune città, per la preghiera comune, sale destinate a quest'unico uso, ed ivi il solo derano vien distinto dagli altri confratelli per mezzo di un turbante eguale a quello degli Scheikh delle muschee. In cotal nuova congregazione estesa in tutto l' impero entrano persone di qualunque grado. tanto i cittadini semplici quanto i niù grandi siģnori.

[Fondazioni dei Derwisch e. ] Di più stretta osservanza e su basi assai differenti piaeque ad altri fondatori modellare i loro òrdini. E le differenze sono veramente notabili e quanto al vestire, è quanto alle pratiche religiose, non che tra i parecchi Derwisch e i loro superiori o Scheikh. Questi portano l'abito di drappo verde o bianco, e se nel verno usano foderarlo con pellicce, esse sono o di vajo o di martura zibellina, laddove ben pochi sono i Derwisch che si vestono di drappo, essendo l'ordinario loro abito una specie di feltro nero o bianco, che si fabbrica in alcune città della

Natolia. Ma meglio che le parole serviranno a farcene conoscere le foggie più importanti le figure che qui verremo schierando. Vedi la Tavola 5. num. 6. E dessa quella di un monaco delto Oeulwani dal fondatore Oeulwan morto nel 766; il suo turbante è fatto di mussolo a varie pieghe: l'altra al num. 7 è un Ed'Hemy altro ordine nato a' tempi d' Ibrahim-Ed' hem morto a Damasco nel 777. Dopo questi vengono i Cadry, a cui ha dato la regola Abd' ul-Cadir-Guilany morto a Bagdad nel 1165. I Cadry e i Djelwety usano commemente l'abito di feltro nero, i borzacchini neri, e la mussolina nera al turbante, il quale portando il particolar nome di tadih, o corona, diversifica, tanto nella forma con cui vien piegata la mussolina, quanto pel taglio della stoffa, che cnopre la sommità del capo, da quello di molti altri. Di fatto. la stoffa componente il turbante dell' Ed'hemi presenta quattro pieghe, quella dei Cadry sei, e nevedremo fin di quelle a diciotto pieghe. I Rufay. conoscono per lor fondatore Sevvid-Abmed Rufavi trovato morto l'anno 1182 in un bosco tra Bagdad e Bassora. Questi si distinguono dagli altri per una piccola berretta, detta takkie, guarnita alla buona di tela molto ordinaria. I Mewlewy ebbero la loro origine da Djelal-ud din-Mewlana morto l' anno 1273, l' alto loro berretto basterà a far ben ravvisare anche questi sulle tavole che riporteremo più innanzi. Sad' ed-dinn-Diebawy morto nel 1335 nei contorni di Damasco fondo l'ordine dei Sady, il cui tadjh presenta appunto sei pieghe. A dodici pieghe è il tadjh dei Bektaschy che riconoscono per padre Hadjy-Bektasch-Khorassany soprannomato Wely o il santo che chiuse i suoi giorni nel 1357, vedi num. 8 e 9 uno Scheikh e 25\*

un Derwisch Bektaschy. Da Omer-Khalwety morto nel 1397 traggon l'origine i Khalwety di cui dia-mo la figura alla Tavola 6 num. 1; e da Abd'ul-Ghany Pir-Bahayi morto in Andrinopoli nel 1465 la traggono i Bahayi di cui pure una figura vedesi al num. 2 Dei Bekry detto la regola Pir-Ebu-Bekir-Wefayi morto ad Aleppo nel 1496, e Dei Sunduly Sunbul-Youssouph Bolewy che termino di vivere in Costantinopoli nel 1529: dei primi distingnibili per l' alto berretto o kulagh , vedi una copia al num. 3. Da Ibrahim Gulscheny morto al Cairo l' anno 1533 ebbero il principio i Gulscheny, nominati anche Rouscheny da Dedà-Omer Rouscheny, stato già precettore dell'istitutore. Il Pir-Uftade Mohammed-Djelwety morto nel 1580, e Ussam' ud-dinn-Qeuschahy morto nel 1592, fondarono il primo l'ordine dei Djelvety che van coperti il capo di tadih con diciotto pieghe, e il secondo il quello degli Oeuschaky. Rimangono ora a nominarsi i Niyazy che ebbero a loro institutore Mohammed Nivazy-Missry il quale vide l'ultimo giorno a Lemno nel 1694, e i Nour'ed-Diny discepoli di Nour'ed-dinn-Djerrahhy che fini di vivere in Costantinopoli nel 1783. L'ultimo ordine riconosciuto dagli Ottomani è quello dei Djemaly, monumento della pietà di Mohammed Djemal' ud-Dinn-Edirnewy, che ebbe la sepoltura in Costantinopoli l'anno 1750.

(Usi r.c.) Visitati nelloro nascere gli ordini di Derwisch che per qualche singolar titolo meritavan di eistere conosciuti, passiamo ora a vedere il tenore della loro vita. Tutti in generale i Derwisch lasciano creseere la barba e i mostacchi, auzi i Cadry, i Rufayi, i Sady, i Khalwety, i Gulschenty, i Djelwety e i Nour'ed-diny, usano portare anche i ca-

pelli lunghi per meglio conformarsi a quanto praticarono il Profeta e molti suoi discepoli. Alcuni l'ascianti andar senz'ordine sciolti sulle spalle, e altri fattane una ciocca l'allacciano dietro il turbante. Vengono questi distinti col nome di setshlu, cioè uomini dai capelli, ed essi son quelli che vivono in conventi separati. Del resto i Derwisch di qualunque sia ordine van sempre muniti o fra le mani o la cintura di una corona che conta 33 o 66, o piuttosto 99 pallottoline o grani indicanti il numero degli attributi che quel popolo crede competersi alla Divinità; nè la portano, siccome s'usa ancora dai laici, per ostentazione o altro motivo. ma per vero spirito di religione, giacchè la ripassano più volte alla giornata recitando le preghiere stabilite dalla regola che professano. E già gli statuti di pressochè tutte le corporazioni richieggono che ogni individuo ne ripeta spesso cotidianamente l'Essma'y-Ilahhy cioè i sette primarii, attributi che sono: primo, la Ilahr ill'allah, non v'ha altro Dio fuori di Dio: secondo, Ya-allah! o Dio! esclamazione esprimente l'onnipotenza: terzo, Yahou, egli è quel che è, pari in forza all'Ego sum qui sum, registrato da Mosè: quarto, Ya-hakk, o Dio giusto: quinto, Ya-haih, o Dio vivente; sesto, Ya-coyyoum, o Dio esistente: settimo, Yacahhar, o Dio vendicatore. E perchè fermarsi giusto sul numero settenario? L'Inglese Newton avrebbe forse ammirato nel numero misterioso dci Mussulmani un seme di quella scoperta che immortalò il suo nome; conciossiachè riferiscano essi un tal numero e ai sette firmamenti e insieme ai sette raggi divini, d' onde a loro avviso emanano i sette, principali colori, il bianco, il nero, il rosso, il giallo, l'azzurro, il verdone e il verde chiaro.

( Noviziato.) Collo stesso numero settenario si procede nel noviziato di una massima parte degli accennati ordini. Accettato il novizio, lo Scheckh gli tocca la mano e gli soffia all'orecchio le parole al numero primo ingiungendogli di ripeterle cento una , cento cinquant' una o trecento una volte al giorno; adempinta cotal cerimonia chiamata telkinn il novizio pramette di vivere in un perfetto ritiro e di ridire al suo superiore le visioni e i sogni che avrà nel snor poviziato. Servono i sogni uon solo a rendere avvertito la Scheikh sulla santhà della vocezione e sul frutto spirituale, ma ancora su le epoche nelle quali avra a soffiare successivamente le altre parole che rimangono delle sette al novizio Carriera o tschille che richiede prima di giongere al fine otto o dieci mesi e anche di più, secondo ne sono gli andamenti, nella quale il novizio non porta altro nome che quello di Kentschek, e lo Scheikh Murschid o direttore spirituale. Pervenuto all' ultimo grado ossia al Tekmilasuluk, in cui sl crede che abbia toccata la meta della voluta perfezione, si passa ad aggregarlo al consorzio che si è eletto. Si attribuiscono simili regole in origine al fondatore degli Oeulwany, tuttochè con varie modificazioni migliorate le abbiano i Cadry e il Khalwety, i quali a differenza degli altri ordini portano il turbante colle parole la ilahr ill' allah ricamate sul colmo.

( Noviziato Piu' RIGOROSO DEI MEWLEWI.) A più rigorose prove sono assoggettati i novizii, Mewlewi, poiche per mille giorni e uno son fenuti in convento a lavorare nei mestieri più abietti della cucina, il che vien chiamato Cara-Coulloukdir : e mancando un sol giornio" a tal servigio, o as-

sentandosì una sola notte, ricomincian da capo il noviziato. Scorsi i giorni prescritti, il Derwisch capo della cucina presenta il novizio allo Scheikh. che assiso in un angolo del sofà ne fa l'accettazione alla presenza di tutti i Derwisch del convento. Il candidato bacia la mano al superiore e in faccia a lui si pone su la stoja distrsa nella sala; mentre sta così fermo, il capo cuciniere gli mette la destra alla nuca e la sinistra alla fronte, e lo Scheikh allora tenendog i la berretta suspesa sul capo gli dirige le seguenti parôle usate già dal fondatore stesso: vera grandezza e fejicità reale è il chiudere il proprio cuore alle umane passioni: la rinunzia alle vanità dei mondo è il fortunato effetto della forza vittoriosa che vico data dalla grazia del nostro santo Profeta. Indi recitato il principio d'una consueta preghiera, lo Scheikh cuopre la testa al canditato, che insieme col suo patrino portasi in mezzo alla sala ove amendue stannosi colle mani incrociate sul petto, col piè sinistro sotto il destro e la testa inchinata verso la spalla sinistra, stando essi in tal positura, rivolto al patrino dice lo Scheikh: siano pure i servigii del Derwisch tuo fratello accetti al trono dell' Eterno e agli occhi del nostro Pir: vadano pur sempre crescendo la sua soddisfazione, la sua felicità e la sua gloria in questo nido di unili, in questa celletta dei poveri; diciamo Hou in onore del nostro Mewlana. Si risponde Hou; e l'accettato spiccatosi dal suo posto portasi a baciar la mano allo Scheikh, che, fattegli alcune paterne esortazioni intorno ai doveri del suo stato, ordina agli altri Derwisch di riconoscere e di abbracciare il nuovo loro confratello. Altre particolarità risguardanti questa corporazione si vedranno da qui a non molto.

Tomasy Gar

(REGOLE DEI BEKTASCHT.) Mille giorni e uno dura egualmente il novizioto dei Bektaschy, i quali tendono a un diverso genere di vita. Essi fanno professione di vivere unicamente di elemosine, e perció fra loro si contano varii questuanti che van girando le contrade, le piazze, i ministerii e i pubblici alberghi onde accattare con che vivere, cosa che non accade in altri ordini, i quali benché tutti portino il nome di mendicanti, non è per questo che si faccian lecito di mendicare in pubblico. Nel chiedere la limosina hanno i Bektaschy mai sempre in bocca le parole, qualche cosa per l'amor di Dio. Non pochi di essi procurano di sussistere con lavori e manifatture e ad imitazione del fondatore si adattano a far cucchiai, scumaruole, grattugie e altri simili utensili di legno e di marmo, a pulire quei pezzetti di marino bianco o venato con cui adornano le collane e i fermagli in cintura dei loro confratelli, e a farne quei piattelli pendenti dalla mano sinistra, con cui cercano la limosina. L' essere state il loro fondatore quegli, che il giorno della creazione dei Giannizzeri impose su di essi la manica del suo abito e li colmo di benedizioni, ha inspirato a queste truppe tanto rispetto che nelle loro caserme a Costantinopoli sono alloggiati e mantenuti continuamente otto Derwisch Bektaschy, e che tanto il colonnello quanto la trentesima nona compagnia si tiene in pregio di avere il soprannome di Bektaschy. Questi mattina e sera non fanno altro che rinnovare la pregliiera per la prosperità dell'impero e il buon successo nelle armi; in ogni cerimonia dei Giannizzeri, e quando si tiene divano al serraglio vestiti di drappo verde, colle mani serrate e ferme sul petto precedono il cavallo dell' Agà: il seniore ad ogni istante e ad alta voce ripete Kerim' allah, Dio clemente, a cui fan eco gli altri rispondendo Hou, onde loro provenne il nome Hou-Keschann.

( CONVENTI E VITTO. ) In ogni contrada dell'impero s' incontrano conventi, quali capaci di venti, quali di trenta, e quali di quaranta anacoreti di questo o di quell'ordine subordinati a uno Scheikh, ove sono provveduti d'alloggio e di vitto: l'alloggio è una cella, e il vitto sono due piatti, e tre qualche rarissima volta; ciascono mangia solo, si permette nondimeno che si uniscano tre o quattro ininsieme. I cenobiti ammogliati sono padroni di avere un' abitazione separata, a condizione che una o due volte la settimana, purche non sia quello ove stanzia il generale dei Mew ewy, che il passar ivi la notte è vietato ai Deswisch anmoghati, vadano a dormire in convento e in particolare la notte precedente alla danza. In quanto al vestire e ad altri oggetti, di cui non si paò far senza nella vita, ciascun individuo pensa a procacciarseli coll'esercitare qualche arte o mestiere. Chi ha un bel carattere si occupa a trascrivere libri e opere le più ricercate, e chi riman privo onninamente di mezzi non ha a disperare; qualche sussidio ritrova sempre o nella umanità de' parenti, o nella beneficenza de signori, o nella generositá del suo Scheikh.

Non si panno voti e pua son tenaci dell'.

Nissun voto, nissun giuramento, ne promessa obbligatoria di Borta alcuna tien vincolato al suo ordine il monaco Ottomano; tutti son
padroni di cambiar comunità; di rientrare, diren
così nel secolo e di abbracciare qualunque profes-

sione più loro aggrada, e pure appena appena si da esempio di chi si prevalga" di siffatta liberta, e si figurerebbero di commettere un sacrilegio non morendo coll'abito indosso della religione che si sono scelta. Oltre lo spirito di povertà e di perseveranza, mirabile è ancora la sommissione che mostrano in verso i loro superiori, la quale vie più risulta perchè costantemente accompagnata in tutte le toro azioni da una profonda umiltà sia che stiano nei loro chiostri, sia che fuori ne escano per conversare con altri. Se t'abbatti in loro, vedi teste basse, e conteguo il più rispettoso; semplice e breve è il loro saluto, i loro discorsi vertono tutti intorno a visioni, sogni, spiriti celesti, miracoli, cose insomma dell'altro mondo. Altronde dal più al meno l'ambizione deve tra loro tacere; perciocché non le brighe o le raccomandazioni e protezioni, ma la sola anzianità, s'intende, congiunta con una certa capacità e con una vita esemplare, porta il Derwisch alla dignità di superiore o Scheikh. La nomina già si fa dal generale dell'ordine chiamato Reis' ul Meschaikh, dopo aver pregato, diginnato e implorato i lumi dell' Altissimo. Tutti i generali d'ordini tengono la loro residenza nelle città stesse ove riposano le ceneri del proprio fondatore, e vivono subordinati al Mouphty di Costantinopoli, In loro arbitrio sta il nominare eziandio, quando lor pare, questo o quel Derwisch a Scheikh titolare, o in partibus, di un convento che aucor non sussiste, ma che merce la pietà dei ricchi e dei divoti ravvivata dalle premurose istanze dello stesso aspirante Scheikh possono contare che non guari verrà fondato. Nè contano invano, vedendosi di tanto in tanto in una provincia o in un'altra sorgere anche al presente nuovi conventi.

( VICKNOB DEL VABIL ORDINI. ) Con tutto l' essere ben veduti , nomlimeno questi ordini regolati suggiacquero a certi temporali che sembravano minacciarne l' esterminio. Una volta i prediletti era n quelli d'ond'erano sban tite la musica e la danza, e quei, che le ammettevano, erano a grave stento tollerati; non si risparmiava di censurare le loro pratiche siccome riprovate dalla religione e dalla legge, i loro esercizii di pietà venivan tacciati di illecite profanità, e le loro sale, ove si balla, e si suona, erano esecrate quai tempii esosi, al Cielo, e guai che alcuno v'entrasse. Dalle paro e non manco un pelo che si venisse alle vie di fatto: sotto più regni e nominatamente in quello di Mohammed IVs si sentirono voci di Mossulmani rigoristi gridare: a terra tutti questi ordini, a terra i loro conventi e le loro sale. Erano forse andati tutti, se si cominciava da un solo; fortuna volle che nel loro enore sorgessero a combatter le prime altre voci, e che queste la vincessero. Sotto un aspetto parevano quelle adunanze e mescolanze di balli e suoni contrarie alla religione; ma rivoltandosi all'aspetto opposto, la religione diceva: chi sono quegli Scheikh e i loro fondatori? Sono anime care al cielo, anime legate per intima corrispondenza con le potenze spirituali. Persuasa la maggioranza della nazione di tal massima, qual più sarrilego attentato si sarebbe riguardato il sopprimere i differenti istituti, propagini immediate di quelli d' Ebu Bekir e di Aly amendne stretti parenti e vicarii del grande Profeta. Ecco il palladio che preservo da la cadita i cenobii dell'impero Ottomano. Ove ciò non basti s'aggiunge un' altra generale credenza, ed e che tra gli nomini v' ha

una legione di trecento cinquantasei Santi, che formano in una maniera invisibile un cert'ordine appirituale e celeste della nazione nominato a cagion d'onore Ghaws-Alem, quasi il drappello dei migliori al mondo, e che dessi tutti siano altrettanti individui eletti delle diverse confraternite. Non è difficile a credere che i Derwisch medesimi s'ingegnino a tutto potere a fomentare fra i loro concittadini a tener viva una tale credenza.

( TANTI SI ASCRIVONO A UN ORDINE SENZA OB-BLIGARSI A VIVERE IN CONVENTO. ) La cosa è comprovata dal fatto; perciocchè miransi in folla i Mussulmani accorrere a farsi ascrivere ai varii ordini; anzi alcuni nou contenti di arruolarsi ad un solo si arruolano al tempo stesso a due a tre ed anche più: e per acquistarsi merito durante il noviziato altri intervengono alle danze, altri si mischiano coi già professi onde partecipare ai loro esercizii; chi non è in grado di far ciò in grazia o delle occupazioni del proprio stato, o per altro titolo di convenienza, supplisce col recitare in casa una parte delle preghiere usate nella comunità a cui è addetto: e per emendare in certa guisa la sua linvolontaria assenza . fosse anche per pochi minuti, si mette in capo due o tre volte la settimana il berretto conforme all' ordine prescelto.

on (Dovunque tutti bene accolti.) Comunque molti sogliano prediligere i Kalwety, i Cadry, i Rufay e i Sady, nondimeno tanto è il rispetto portato alla santità di tutti gli ordini, che, siano Scheikh, siano Derwisch, dovunque si presentano, vengono cortesemente accolti; alieni per principio dal chieder cosa alcuna, non ricusano le offerte che spontanee vengono dalle persone caritatevoli, fra le quali

contansi parecchie che riservan per essi le loro clemosine. Se tra questi solitarii alcuni sono commendevoli per meriti, vengono singolarmente ricercati, facendosi tanti e tanti un dovree d'incontrare la loro conoscenza, di visitarli e di sovvenire ai loro bisogni: altri sono a dirittora alloggiati e mantenuti nelle proprie case dai privati nella fiducia che la loro ospitalità attragga le benedizioni del cielo su le loro persone, beni e famiglie.

( QUANTO UTILI SIAN ESSI NELLE SPEDIZIONI MI-LITARI. ) Fuor d'ogni limite più fervoroso è il divoto trasporto dei Mussulmani verso i cenobiti in tempo di guerra. I Bascià, i Bey, gli ufficiali e i signori della corte fanno impegno ad averne seco uno o due che li seguono alla campagna, ed ivi nelle loro tende spendono i giorni e le notti a porger voti all' Eterno, perchè sian prosperate le armi Mussulmane. Oltre questo, al momento di una spedizione militare camminan di brigata colle truppe quai volontarii cento altri Scheikh e Derwisch di quasi tutti gli ordini. E il governo vede ciò con piacere, atteso che la loro presenza, l'esempio loro e le austerità di cui si pregiano, rianimano il coraggio dei combattenti e tengono in essi desto l'entusiasmo della religione. Nella vigilia di una battaglia i Derwisch passano la notte in pregare e in gemere, indi scorrono per le file esortando soldati e ufficiali a ben adempiere il loro dovere, richiamando alla loro memoria i beni ineffabili promessi dal Profeta ai Mussulmani, che combattono per la fede, o muojono sul campo di guerra, e fra le altre cose non cessan di ripetere le parole ya ghazy, ra schehhid, o vincitori, o martiri. Nè solo son buoni di parole, ma spesso anche di fatti; più volte essendo stato in percolo di perdere il Sandjeak-, Scherif, i Derwisch s'accerchiarono intorno al sacro vessillo, e rinforzando le file degli Emiri e degli ufficiali incaricati a difenderlo, diedero prove di esimio valore.

( SCHEIKH CREDUTI AVER VIETU' MIRACOLOSE. ) Ad accrescere sempre più il credito delle religiose corporazioni contribuisce non poco l'opinione che un buon numero dei loro Scheikh abbiano il dono di certe virtu miracolose, quali sono l'interpretare i segni, e il guarire con rimedii spirituali le malattie dell'animo e del corpo. Visitando essi un malato impongono la mano, fanno varie misteriose insufflazioni, toccano la parte dolente e consegnangli per ricetta un piccolo rotoletto di carta, su cui sarà scritto qualche inno, o qualche versetto del cour' ann allusivo a malefizii, incanti e sortilegii; a un genere di mulati prescrivono di lasciarlo in infusione per alcuni minuti nell'acqua, e quindi di beverla: ad un altro di portarlo indosso entro una tasca o al collo per quindici, trenta o sessanta giorni, raccomandando di recitare a tempo a tempo questa o quella orazione. L'uso di questi rotoletti, che noi diremmo talismani, e gli Ottomani dicono yasta, nousscha, hamail, si pretende nato ai tempi del Profeta stesso, e all'occasione che siam per riferire. Doveva Aly l'anno 10 dell' Egira portar l' armi contro il Principe dell' Yemen, e sapendo di avere a fronte un esercito di gran lunga superiore al suo, manifestò una forte inquietudine, quasi temesse della sconfitta; e Maometto per incoraggiare il tituliante genero va a coprirgli il capo con uno de suoi turbanti, e tenendogli la mano sul seno proferisce queste parele: O mio Dio! purificate la sua lingua, fortificate il suo cuore e dirigete il suo spirito. Da allora in poi siffatte parole religiosamente conservate divennero in bocca degli Scheikh quasi prodigiosi esorcismi; e i taltsmani furono un potente sperifico, anzi un sicuro preservativo contro i mali fisici e i mali morali, e specialmente contro la peste, il vajuolo, i casi più terribili impensati, e perfino contro i colpi del nemico. Ond'è che tutti procurano di portarli, finchè vivono, indosso in custodie di argento o di oro, o attaccate al braccio o in cima ai berretti, o sotto il turbante: ovvero tra la camicia e la vesta al collo appesi a un cordoncino d'oro o di seta. Siccome poi si crede che i detti talismani non abbiano virtù alcuna se non si ricevono inmediatamente dalle mani degli Scheikh, quindi è che i desiderosi di possedetti, sian nomini, sian donne di qualunque condizione, si rivolgono in persona ai medesimi allargando la mano in donativi d'ogni genere.

(ALTRE VIRTU' ATTRIBUITE AGLI SCHEIRH) Ma una cosa ancor' più strana dobhiamo aggingnere, ed è che si crede che tra gli Scheikh ve n'abbia alcuni che posseggano il segreto di incantare le vipere, di scuoprir nelle case le tane dei serpenti, di 'conoscere i ladri e i furfanti, di rompere il nodo magico, o bugh, il qual vuolsi che impedisca ai novelli sposi il compinento del primario lor desiderio, di prevenire in fine i cattivi effetti che sa produrre l'invidia e la malignità altrui; al qual uopo con un loro collivio sulla fronte delle donne e massime dei bambini segnano la lettera elif, che è la prima del lqro alfabeto. Dopo aver sentito tanti miracoli di questi Scheikh, è naturale che.

anti e tanti diranno tra loro: come possono costoro mantenersi a lungo in credito? quante volte
i loro segreti, i loro talismani saranno stati applicati in vano? E non dovea la gente discredersi e avere a quest' ora già per essi perduta
ogni fiducia? Il dubbio svanisce al riflettere che
gli Scheikh accorti la lor parte, innanzi di prestarsi per chi li richiede della loro opera, esigono
per condizion principale la più viva e la più perfetta fede; con questa prevenzione che è la lor salvaguardia, se il non illuminato Mussulmano miva
inefficaci al suo intento gli esorcismi e i talismani,
lungi dall' imputarne altrui, ne imputa il difetto
alla sua poca fede, alla sua poca divozione

(QUAL CARATTERE POSSA FARSI DEI DERWISCH.)

E qual carattere farem noi dei Derwisch e dei loro
superiori? Forse quello che fu fatto nella relazione
d' un viaggio a Costantinopoli stampato sotto il nome di Giambattista Casti (1)? cioè persone che si
spogliano d' ogni ragione, e si rendono! 'obbrobrio dell' umanità per le loro stravaganze? O quel
forse che ne fu dato dallo scrittore già da noi altrove nominato con lode (2)? cioè che in generale
cotai religiusi siano grandi ipocriti non ad altro intenti che ad accattarsi le elemosine e la venerazione
dei privati? Lontani dall' ergerci in gindici lasceremo che ne decidano i leggitori dopo che avran
sentito quanto ci riman da esporre ancora. Che veramente non meritin tutti di esser posti nella lista

<sup>(1)</sup> Milano dalla Tipografia Batelli e Fanfani, MDCCCXXII.

<sup>(2)</sup> Moeurs, usages, costumes des Othomans etc. Paris ; Nepveu, lib. passage des Panoramas, N. 26, 4842. Tom. V. pag. 88.

degli ipocriti ce ne convince un fatto riferito dallo scrittore teste nominato. Nello sbarco dei Francesi in Egitto accaduto l'anno 1799 avevano gli Ottomani ricevuto una rotta, e al loro solito ne rovesciarono la colpa addosso ai monaci Cristiani, accusandoli che passavano d'intelligenza col nemico. A questa voce corre il popolaccio ai loro conventi, e ne forza le porte, sotto il pretesto di cercarvi le armi che si dicevan ivi nascoste, e di intercettare la corrispondenza dei monaci Cristiani, ma chi sa che, cosa covavasi nell'animo di esso? I monaci preser la fuga, e l'opera d'un santone o Derwisch li salvo dal furor popolare : perciocchè, fattosi loro difensore, peroro in modo che calmo il popolo furibondo e ottenne che i monaci rientrassero nei loro conventi. Sensibili i monaci Cristiani. a si bella, azione, radunata una grossa somma, la presentarono al santone: ma questi non ismentendo il suo disinteressato carattere, rieuso costantemente di riceverla. Non sarebbe un aperto malignare il credere che suor di quello non si diano, ne si sian dati altri della stessa disposizione in tante migliaja di Derwisch? Ne disonoranti e obbrobriosi all'uom ragionevole voglion chiamarsi certi atti d'austerità e di penitenza, ai quali volontariamente si sottomettono i più fervorosi fra essi. Alcuni si chiudono nella lor cella per ore ed ore a pregare e a meditare. Altri passano tutta quanta la notte dal giovedi al venerdi, e dalla domenica al lunedi e le sette notti continue credute sante da essi in proferire le parole Hou e d'Hallah, o l'altre la ilahy ill' allah, e stanno, per non esser presi dal sonno in posizioni incomodissime, chi assiso sul pavimento e coi piedi a terra e le mani alle ginocchia legate con una striscia di cuojo che attraversa

il collo e le gambe, e chi accosciato su i piedi coi capelli annodati a una corda pendente dal soffitto. Altri vivono in una perfetta solitudine, altri digiunano in pane ed acqua per dodici giorni consecutivi, ed altri infine vi sono che consagrano ilrestante della loro vita in altre opere di penitenza.

(CHE COSA PA TORTO AL DERWISCH.) Veduto ciò che concil a loro credito, vediamo ora ciò che fa torto alla lor fama. Già la prima cosa è la immorale condotta di parecchi e Deiwisch e Scheikli che alle austerità e astinenze non arrossiscono di farseguire le intemperanze e le più sfrenate laidezze, e un'altra si è la vita errante e vagabonda dei Derwisch detti Serrahh. Questi Seyyahlı son divisi in tre classi, altri sano religiosi Bektaschy e Rufay, i quali viaggiano per obbedienza ai lor superiori questuando e raccomandando il proprio istituto alle persone caritatevoli e generose. Altri sono membri . guasti espulsi dai varii corpi, i quali coll' abito di Derwisch van girando di città in città per mendicarsi il vitto. E altri sono Derwisch stranieri nominati Abdolly, Usbeky, Hinndy e molti altri i quall, per non trarre origine dalle due prime congregazioni fondate da Ebu-Bekir e da Aly, non: sono i più ben vedati fra gli Ottomani. Tra questi ultimi si annoverano come i più pericolosi i Calendery che ebbero a loro fondatori Calender-Yous souph-Endeloussy, Arabo nativo di Spagna. Seacciato costni per la sua alterigia e arroganza dall' ordine dei Bektaschy, e fattigli tutti i tentativi per entrare in quello dei Mewlewi, creò di sua ante-rità una congrega di Derwisch con obbligo di passar vlaggiando tutta la loro vita e di mantenere un odio perpetuo si due ordini da cui fu rispinto. Il sopra nome di Calender adettato da Youssouph.

e dato a' suoi discepoli significa oro puro, per alludere allo stato della purezza del cuore ed esentato da ogni macchia in cui devono mantenersi i
Calendery. Quindi il nome di Calendery non meno
che quello di Melanniyè viene a quanti Derwisch si
contano in altri istitutti, i quali son riputati essere
per la loro santità più favoriti dal cielo in doni
sopranuaturali. Ma guai se vien fomentato il loro
fanutismo! Da essi venne il colpo che estinse Bayezid II, da essi gli assassinii di molti ministri e
grandi dell'impero; da essi vien traviata la moltitudine con prestigii e pretese profezie, per cui tante
volte fu strascinata ai più nostruosi eccessi.

(ORDINE DEI MEWLEWI.) E ormai entriamo in discorsi meno malinconici. Tra gli ordini dei Derwisch ve n' ha alcuni pei quali si usa di ballare e una singolar menzione merita in primo luogo quello dei Mewlewi, Essendo l'ordine di questi il più accetto ai grandi, fa che essi vi si facciano ascrivere più volentieri che agli altri, e che quando appena son liberi della cura del loro grado gettan da parte il turbante e mettonsi in capo il gran culahh proprio dei Derwisch; il che infine porta che i conventi ne siano i più ricchi in fondi. Con tutte le ricchezze però di cui godono, lungi dallo sfoggiare in lusso e in pompa quel che ne soprablion da, si distribuisce ai poveri, o si converte in usi pii. Oltre simili distribuzioni, i Derwisch medesimi carichi d'un otre pieno d'acqua girano per le strade, e gridando: a fine di piacere a Dic: danno da bere a chi ne vuole, e ciò fanno gratuitamente. Dove più non pertanto vogliono essere osservati si è nel ballare. Hanno essi a tal uopo una specie di padiglione sostenuto da atto colonne di legno; radunatisi ivi in numero di nove, o undici o tredici

Cost. Europa

s'assidono in cerchio su pelli di montone distese in eguali distanze sul palco e restano inunobili per una mezz' ora colle braccia incrociate, colla testa verso terra e ad occhi chinsi. Lo Scheikh stando su un piccolo tappeto dalla sua sede rompe il silenzio coll'intuonar di un inno a onore della Divinità, e invita l'adunanza a cantare insieme con lui il primo capitolo del cour'ann. E il canto dura un pezzo, poiche vi si nominan tutti i Santi e i non Santi, e si prega pei Mussulmani morti e vivi d'ambo i sessi dell'oriente e dell'occidente, la fin di esso, recitatosi dallo Scheikh il tekbir e il salawath, i Derwisch tutti si spiccano dal loro posto, si schierano alla sinistra del lor superiore, e nell'atteggiamento su descritto a gravi passi si muovono incontro a lui : il primo Derwisch che la avvicina si prostra innanzi a una tavoletta sulla quale si legge il nome di Hazreth-Mewlana che è il fondatore dell'ordine. In due salti il Derwisch si trova alla dritta dello Scheikh, ivi rivolto a lui lo saluta con profondo inchino e incomincia la danza, il primo è seguito da un secondo, e que. sti da un terzo, e cosi seguita fino all'ultimo. Nel baffare si reggono essi sul tallone diritto, procedono adagio adagio, e colle braccia aperte ed occhi chiusi fanno il giro della sala. A questo trattenimento non hanno parte che i Mewlewi soli ( IL LORO BALLARE ACCOMPAGNATO DA VARIE STRO-MENTI. ) Questo esercizio dura due ore, e non vien interrotto che da due brevi pause, nelle quali han luogo alcune preci che si recitano trallo Scheikh, il qual pure verso il fin del ballo ne prende parte ponendosi nel centro dei Derwisch; terminato che sia, torna alla sua sede e chinde il trattenimenta colla recita di versi Persiani di un sentimento pres-

... (25 250)

sochè simile ai canti già accenuati. Ripetonsi ordinariamente i balli una o due volte la settimana, fra i Mewlewi al martedi e al venerdi, fra i Rufay al giovedi, e fra altri al lunedi: l'ora è quasi sempre dopo il namaz del mezzodi, e tutti immancabilinente alla detta ora deon trovarsi riuniti. Pare che da principio i balli non fossero accompagnati' che da una debole musica; perciocche si riferisce che solo nel 1170 il fondatore dei Cadry abbia permesso ai suoi Derwisch l'uso dei tamburini per indicare i passi da farsi e per sostenere la vivacità dei loro movimenti. Ai tamburini furon poi aggiunti altri stromenti; e i Mewlewi in particolaré si servono di specie di storte da essi dette neih, che da un palchetto superiore si suonano dai Mewlewi stessi. Nè altri che essi usano accompagnare i balli con arie dolci, tenere e patetiche. Anzi nel convento del loro generale oltre le storte e il tamburino si suonano anche il salterio, il sistro, il coutrabbasso e il tamburo dei Baschi.

PRIME SCENE DEL BALLO DEI RUFAY, ) Tranpoche cose quali sono il prostrarsi innanzi alla
tavoletta portante il nome del fondatore e il mettersi dapprima in semicerchio che hauno i Rufay
conune cogli altri ordini in ciò che spetta al ballare, nel resto han molte cose loro proprie, e fra
le altre una è quella di ripartire il ballo in cinque
scene differenti, cosicchè egli non dura mai meno
di tre ore. Nella prima quattro Rufay più anziani
s' avvicinano e abbracciano l'un dopo l'altro il
loro superiore, e ciò fatto, due si collocano alla
destra, e due alla sinistra di esso. Gli altri, che
vengono in processione, bacian genuflessi rispettosamente la mano allo Scheikh, e occupato in semiserchio l'interno della sala di legno seduti colle

gambe indietro sulle pelli di montone cantano in corpo gli inni e le preci già accennate. Poscia intuonando lo Scheikh le parole La ilahy ec. i Derwisch dritti in equilibrio nella detta positura mentre van rispondendo allah, si toccan colle mani, la faccia, il petto, il ventre e le ginocchia. Apresi una seconda scena da uno dei due anziani posti alla dritta dello Scheikh col canto di un inno ad onore del profeta. Durante il canto i Derwisch . stando tuttavia seduti, continuano a ripetere la parola allah ondeggiando col corpo ora innanzi ora indietro. Un quarto d'ora dono si alzano, si appressano tutti, e serrati i gomiti l'une contra l'altro si van movendo in cadenza ora a dritta ora a sinistra stando ritti e fermi col piè destro. Mentre ciò si eseguisce, si sente esclamare ora ra-allah, or ya hou: e chi geme, e chi singhiozza, altri versan lagrime, e grondan altri di sudore; e tutti si mirano pallidi in viso e con occhio moribondo. Alcuni minuti di pausa, e poi succede una terza scena; il secondo dei due nominati anziani si mette a contare un ilahr o cantico spirituale, e i Derwisch precipitano i loro movimenti, e affinchè non si rallentino e cadano, un dei primarii portasi in mezzo, a loro onde animarli col suo esempio a proseguire. Se zi sono presenti Derwisch estranei, come spessissimo, soglionvi essere, la civiltà vuole che ad essi-cedasi quest'onore; e questi l'un dopo l'altro sottentrano a disimpegnarne le veci coll'abbandonersi alle stesse violente, agitazioni.

(Duk. ULTIME SCRNE.) Più forzate ancora sono le due ultime scene. Interposta una terza pausa, tutti i. Derwisch gettano a terra i loro turbanti. e formatisi in pieno, circolo tenendo gli uni leo braccia sulle spalle degli altri, girano così la sala a passi misurati battendo a tempo a tempo i piedi o saltando tutti insieme. Questa specie di contraddanza continua fintantochè i due Derwisch collocati alla sinistra dello Scheikh proseguono a cantare alternativamente gli ialhy, i quali sono interrotti dalle grida rad-doppiate di ra-allah e ra-hou e dagli urli spaventevoli che mandano in corpo i ballerini. Al momento che pajono non aver più forza di sostenersi, presto passa nel centro lo Scheikh, e col far movimenti assai più veloci cerca di rianimarli; vien egli in appresso rimpiazzato dai due più anziani Derwisch che accrescono vie maggiormente il passo e l'agitazione della persona, e dandosi il cambio gareggiano a fare i maggiori sforzi, onde sostenere la danza fino alla totale loro spossatezza. E quale è mai l'ultima scena? Dallo stato di sfinimento in cui si trovano, pare che rinvengano soltanto per cadere in una specie di delirio dal quale sono trasportati alle prove del ferro ardente. Alla niccliia della sala e a una parte del muro alla dritta dello Scheikh stanno appese scimitarre e altri stromenti di ferro terminati in punta; di la al terminar della quarta scena due Derwisch ne staccano otto o nove che si arroventano, e belli e roventi si portano al superiore. Questi avendoli nelle mani, premesse alcane preghiere e invocato Ahmed Rufay il fondatore, vi fa le sue insuffazioni, li accosta leggermente alla sua bocca, e li consegna a quei Derwisch, che glieli chieggono colla maggiore istanza. Non si può dire con qual gioja si prendano tai ferri da quei fanatici. Essi li guardano con tenerezza, li leccano, li mordono, e stringendoli fra i denti ve li tengono finche sono ammorzati. Quelli a cui non fu dato di averne si lanciano adilosso alle scimitarre e con cieco impeto afferratele si trapassano con esse

il fianco, le braccia e le gambe. Svengono alcuni sotto i patiment, pur tutto soffrono con indifferenza, più che Spartana, senza prorpmpere in un lamento, in un sospiro, o senza mostrar seguo di dolore si lascian cadere nelle braccia dei loro confratelli. Spirati pochi momenti, lo Scheikh perforre, il sala, visita ad uno ad uno i pazienti, soffia sulle loro ferite, le, bagoa con saliva, e recitate, le solite pregiere, promette una presia guarigione, E gli autori, che ci stan sotto gli occhi, non dandosi pero mallevadori, raccontano, di venire, assicurati che ventiquattro ore dopo la visita fatta da esso, si scorgono già cicatrizzate le ferite.

( BALLO DEI KADRY. ) Oltre I detti due ordini, anche i Khalvety, i Boyramy, i Sunnbuly, i Gulscheny, gli Oeuschaky e i Kadry hanno per istituto la loro foggia di ballo. Tengonsi per mano presso a poco come nelle contraddanze, portando sempre il piè diritto innanzi, e van crescendo in celerità e in forza a ciascun passo, onde prese. il nome di dewar, che corrisponde a circolo aubulante. La durata di questo esercizio non è stretta a legge veruna, ognuno se ne sottrae quando. gli pare e piace'; non ostante ciò tutti procurano di trattenervisi il più che possono: e chi, più conta sulla propria robustezza, e si sente più animato da entusiasmo, si ostina a superare gli altri con una più lunga perseveranza. Nè v' ha mai pericolo che manchi un numero sufficiente di costoro, i quali d'accordo formano un secondo circolo in mezzo al primo, e levatosi il turbante s' intrecciano le braccia sulle, spalle l'uno dell' altro, e alzando per gradi la voce ripetono ad ogni respiro Ya-Allah o Ya-Hov, e a misura ciascuna volta sollecitando i movimenti del corpo

fartelan tanto che infine restano totalmente esausti di forze. Dobbiam per ultimo avvertire che quanto sono i, Musulmani ritrosi, a permettere ai Cristiani l'accesso nelle moschee allorquando vi si celebrano i pubblici ufficii, altrettanto sono corresi i Derwisch ad ammettere in queste sale chiunque e più distintamente gli stranieri e le persone di riguardo che amano intervenire, ai loro esercicii maggiori tra essi ne fanno i complimenti e accompagnano i concorrenti a sedere nelle tribune.

(Obblico Del Pellegbinaccio alla Mecca.) In forza alle parole del Profeta: chi muore senza aver soddisfatto al dovere del pellegrinaggio, mò morire, se all buole o Giùdeo o Cristiano: a tutti i Mussulmani è imposto per divino precetto di visitare una volta in tempo di lor vita la Kecabè, il tebernacolo di Dio alla Mecca, nel giorno prescritto dalla legge e colle differenti pratiche orperacitto dalla legge e colle differenti pratiche orperacitto dalla legge e colle differenti pratiche orbitate della religione. Gli monimi vi vanno anche soli, ma le donne devono essere accompagnate o dal marito o da qualche parente in età maggiore e di esperimentata condotta; e l'obbligo gia non cade sopra quelle persone le quali sono di condizione libera, aventi i mezzi di far le spese, sane di mente e di corpo ec.

(Pellegeini come vestiri.) I pellegrini dedoi lana, bianchi e nuovi o almeno nettissimi e senza cucitura, il qual vestimento dicesi ithiram a indicare una degna prepararazione per entrare in una terra si santa e si distinta da tutte le altre; con uno di essi al passare i luoghi di stazione si cuoprono la parte inferiore del corpo e coll'altro la superiore: si profumano con muschio o altri a omi : finche stanno involti nell' ihhram , si lascian crescere le unghie e la barba coi mustacchi, non possono cuoprirsi la testa e la faccia, nè portare altri calzari suorchè i così detti nalina che riparano il piede soltanto dalle dita al calcagno. Non essendo le femmine obbligate a portare l'ihhram s' attengono per lo più al manto feredjè o al velo raschmak. Alcune tuttavia s'involgono in un velo bianco, che loro serve d' ihhram, dalle spalle sino ai piedi, e con un altro adombrano la faccia in modo che non la tocchi. Simili veli e gli ihhram son quelli che si tengono riservati dai pellegrini , dovendo il giorno della morte servir loro di lenzuola. Per le varie preghiere da recitarsi nelle differenți stazioni intorno alla città e alla Keabe si vendono nelle provincie dell' impero esemptari a migliaja, onde si possono imparare a memoria; chi non riesce a ritenerle tutte, e i grandi specialmente si fanno venir dietro un Mecchese o un delil del tempio, il quale le reciti in loro compagnia.

(Pratiche divote nelle stazioni.) È libero ai pellegrini il far, andando o ritornando dalla Mecca, visita all'Ocumrè cappella a due ore e al nord di questa città. Del resto all'inoltrarsi ed all'entrare in detta città essi cantano e salmeggiano continuamente. I primi loro passi sono diretti alla Keabè nella quale entrano per la porta Rabsccibè a piedi nudi, e recitate alcune preci colle manui alzate al cielo si avanzano verso la pietra nera (1), la baciano divotamente, ovver la toccano

<sup>(1)</sup> Quest' omaggio alla pietra nera vien prescritto col fine che abbia a richiamarsi alla memoria del fedele la confessione e la confermazione dell'atto di fede fatto nella creazione del mondo da tutta la legione degli Esseri spirittali;

colle mani e le portano alla bocca. Rinnuovano sette voite di seguito i giri intorno al santuario, le prime tre equilibrandosi or su l'un piede ed or sull'altro, e dendo avicenda una giravolta, e le altre quattro in contrario a passo lento e grave. Compiuti i giri, tornano a baciar la pietra, e quin di incominciano le tante stazioni nei contorni della Mecca, le quali se si volesser riferire insieme calle circostanze di tempo e di luogo e altre prati-

(Phincipii Ottomani intenti ad ornane La Keabe') E che è mai; infine la Mecca da obbligar tanta gente a visitarla? Ella è una città doninata, da monti, gli uni più sublimi degli altri, e oltre, il nome di Mecca porta eziandio quelli di rittà di sicurezza, di metropoli e di Mecca la venerabile,

perciocche all' interrogazione dell' Eterno, Non son io il vo stro Diol avendo essa risposto, si , voi siete : le loro parole turono dall' Eterno medesimo deposte nel seno di que sta pietra; conforme l'Apostolo celeste si compiacque di rivelarlo a' suoi discepoli. E ad averla in venerazione sono indotti tanto più spontaneamente, in quanto che sono essi im bevuti che nel di finale che rendera una testimonianza favorevole a quei che avranno avuto la sorte di baciarla e toccarla con divozione e fede. Qual sia l'origine della Keabe, la notte de' tempi la nasconde con sè. A credere agli autori nazionali essa è un p gno, simbolo dell'alleanza tra Dio e gli uomini di cui fu mediatore, Adamo, Si pretende che su di esso siano incise in caratteri misteriosi la legge divina e le parole dell'alleauza, e che Adamo seco la portasse singgiando dal paradiso terrestre, che l'Eterno poscia l'abbia deposta sul monte Diebel-Eby Conbeis e che di là l'abbia ritirata l'angelo Gabri-le per consegnarla ad Abramo; allorche fondata fu la Keabe Un mentecatto l'anno 1023 proprio nel buono del concorso dei pellegrini la ruppe in parle con armi che aveva sodo l'abito Il sacrilego pago la pena del suo attentato coli' esser fatto in pezzi e arso nelle fiamme, e la pierra nera ; guasta, come è, seguna a stare affissa all'allezza di un uonto in un angolo della Keabe.

perchè contiene la tanto nominata Keabè : non fu mai di grande estensione, e cinta una volta da alte muraglia di cui più non rimane vestigio, ora presenta la veduta di abitazioni tutte fabbricate in pietre nere e bianche e per lo più coperte di piatteforme. Non essendo del nostro scopo il descrivere le disastrose vicende a cui foron più volte esposte, e la città e la Keabe, punto centrale a cui son dirette le pregherie dei Mussulmani e di poi l'averne fatti altrove alcuni cenni , qui ci ristringiamo a dir soltanto degli abbellimenti che le furono aggiunti. Incendii e inondazioni ruinarono e danneggiarono spesso il santuario; e sempre fu' riparato e riedificato a condizione che non se ne alterasse la forma e la primitiva estensione. Noncontenti i Principi Otttomani di pensare alla solidità dei lavori intesero ad ornarlo. Suleyman I vi aveva fatto mettere una gronda (1) d' argento per ricevervi l'acqua piovana che scorre dal tetto costrutta al solito del paese a piattaforma, e Alimed I un secolo dopo ve ne mando una di oro massiccio insieme con una larga cintura in argento dorato a varii cerchi quali d'argento e quali d'oro per addobbare deutro e fuori il santuario: pel la-voro delle quali cose alla presenza di lui stesso e dei due primarii ministri fu aperta a bella posta un' officina sul Bosforo,

(Loro offerte.) A proporzione della venerazione in cui si tiene la Keabè à facile il figurarsi quanto ricca esser debba in doni ed offerte. Lo scrittore Mussulmano per nome Kintib-Tschéleby

<sup>(4)</sup> Al primo piovere, che in Arabia è assai sospirato, il popolo accorre in folla sotto tal grouda per lavaraj e purificarisi in quelle acque che per aver toccato il santuario son riputate sante.

assicura che esse sono innumerabili, e fra le altre nomina un sole tutto raggiante d'oro e gioje, due mezze lune guernite di rubini e perle, uno smeraldo d' inestimabil valore, d' un pendente d'oro lavorato a diamanti. Dice che il Califfo Welid I spese trentasei mila ducati in abbellir le colonne che la sostengono; che un altro Califfo ne fece guarnire di lamine d' oro i quattro angoli e cuopire tutto il restante dell'interno di una capace fascia d'argento massiccio; che un altro Principe, involate le piastre d'argento che incrostavano la porta, ne sostitui altrettante di oro fiammante. E conchiude che i Monarchi Ottomani non furon certo inferiori ai primi nell'esser liberali in offerte, in prova di che riferisce quelle di Suleyman , di Ahmed e di Mourad III, il quale dal solo suo canto vi mando in dono due grandi lampade d'oro effettivo tempestate di pietre. Ne noi riporteremo ad uno ad uno i pubblici stabilimenti a sollievo dell'umanità che a confronto di altre città sono eretti alla Mecca in maggior numero in grazia della Keabe, potendosi anche di questi arguire dai già descritti.

(CHI FABBRICA IL VELO PER LA KEABE. ) Un punto di somma importanza è sfimato dai Principi Mussulmani il privilegio di fabbricare il velo che empre perpetuamente la Keabe. Un certo Ess'ad, che regnava nell' Yemen alcuni anni prima che vi prendesse radice il Mussulmanismo, si sognò che colla sua mano cuopriva tutta la Keabe; interpretato il sogno qual oracolo del cielo, diede ordine che inimantinente venisse esso coperto colla tela più preziosa che si fabbricava ne' suo! Stati. L'esempio di hi fu da'snoi successori fadelmente imitato fino ad Abd'ul Muttalb, avoto di Macmetto. Da esso fu cambiata la tela in una ricca stoffa, e poi dal suo cudescribe the the constitution of the constitution

gino Abas in un drappo a oro, anzi durando in fiore gli Abassidi, in certe feste eglino usarono i veli di drappo d'oro a fondo rosso, e a fondo bianco, e di una tela di lino fabbricata in Egitto, Decaduta la casa di Abas, contrastarono tra loro il Re d' Egitto e quello dell' Yemen intorno al diritto di prerogativa, e la lite fu assopita coll' accordarsi ad averla una volta per uno. Non andò guari che Molik Calawonnn l'anno 1283 se l'arrogo per la sua sola persona, e lasciò rendite sufficienti per mantenere i tre veli, ma i suoi successori di tre li ridussero a due, e poco stante a un solo per essere più conforme all'antica istituzione. Anche i Principi d' oriente si mostraron, vogliosi di fornire il velo alla Keahe, e tra gli altri si nomina Mirza-Scharbroukh figlio del famoso Timour, il quale non si tosto pose il piede sul trono, che richiese di tal favore l'allora Re di Egitto Melik-Parshaib. Le risposte ambigue di costui misero vie più in puntiglio il Monarca Tartaro di spuntarla. La Reabe fu coperta di una ricca stoffa a nome di lui da un ufficiale, per connivenza dello Scherif e dei ministri del tempio. Fattisi dal Re Egiziano per vendicar l' offesa immensi preparativi di guerra, e rimasti nel più bello inoperosi per una violenta malattia da cui fu preso, succeduto a lui e balzato dal trono dopo tremesi di regno il figlio, Mirza-Schabroukh mauda ambasciatori all'usurpatore Ata-Bey-Tschamak, perche sia contento accordargli di velare un altra volta a suo nome la Keabe. Trapassando la sedizione eccitatasi da Cair per tale ambasciata, Tschakmak, onorati e ben regalati gli ambasciatori, si fa partire per la Mecca scortati da un ufficiale di confidenza con ordine segreto che la stoffa mandata dal Principe del Corassan si avesse a porre di putte sotto il velo ordinario del tabernacolo.

( LA STOFFA PEL VELO ORDINARIO OR SI FA IN EGITTO, LO STRAORDINABIO A COSTANTINOPOLE) Riudito il dominio dell'Egitto e il sommo sacerdozio nella casa Ottomana, l' Egitto continuò a godere il privilegio di fabbricare la stoffa pel velo, nè altri vi derogò che Ahmed I, il quale informato non essere la stoffa corrispondente alla maestà del santuario. ordinò che una nuova se ne fabbricasse a Costantinopoli di una ricchezza e disegno che nulla avesse di comune colle ordinarie, e ad imitazione di lui altri Sultani ordinarono egualmente veli di drappo a oro per cuoprire la Keabe; ciò però si costuma ora soltanto all'epoca della loro assunzione all'impero. Del resto in quanto al velo annuale si fabbrica tuttavia in Egitto per commissione del Bey, il quale è pure incaricato della condotta dei pellegrini del paese non meno che di una gran parte dell' Africa. Il velo o vestimento sacro, in loro linguaggio Kisswè y-scherif, è un velo di seta nero, su cui son ricamati varii tratti del cour' ann analoghi alla santità del luogo e al pellegrinaggio, e se ne celebra la consacrazione ciascun anno colle più auguste cerimonie. Il Bey, lasciata la numerosa comitiva, anticipa di alcune ore il suo ingresso nella Mecca, e recasi direttamente al tempio, e ivi assistito da tutti i ministri addetti al santuario ne fa la consegna, e i delil che ne sono i custodi levano il vecchio e vi sostituiscono il nuovo velo. Il velo è sempre guernito di una cintura o fascia al di fuori che serve come a stringere la Keabe, e anche su di essa, tessuta parimente in Egitto, leggonsi cuciti a filo d'oro varii pezzi del cour' ann. I veli dismessi poi si tengono in conto di reliquie, e dove una volta si distribuiva in differenti porzioni ai principal i della triba di Benoscheibe, ora a liste, si vende a peso Cost. Europa 25

d'oro dai delil si pellegrini, e chi le acquista lasciale qual pir prezioso retaggio alla sua famiglia; e noi abhiam già veduto che anche ogni moschea ne ha una o due per le occasioni di funerali. Cadendo la festa dei sacrifizii in venerdì, ciò che avviene ogni settimo anno, la cintura dismessa per antica consuetudine s' invia al serraglio ove se ne celebra il ricevimento col massimo religioso apparato.

(TEMPIO INTORNO ALLA KEABÈ.) La Keabè, che secondo le lor tradizioni era stata fondata da Abramo e affidatane la custodia al figlio Ismaele. rimase isolata in mezzo ad un campo fino ai tempi di Coussa quart'avolo di Maometto, Coussa, compratene per un otre di vino le chiavi, il possesso delle quali importava niente meno che l'esser investito del supremo potere nella Mecca, innalzò 'tutt' intorno al santuario il tempio chiamato Messdjid-Scherif che sussiste tutt' ora , con licenza ai cittadini di fabbricare abitazione fuori del recinto. Ricevette questo edifizio varii abbellimenti pei primi nove secoli che si conservo intatto, e ridotto in cenere nel 1400 fu tre anni dopo rifabbricato dal famoso Principe Emir-Biyik-Tahhir. Scorso appena un secolo e mezzo, tornò a cadere in rovina, e allora fa su nuovi fondamenti rialzato nel 1571 dai Principi della casa Ottomana nel termine di cinque anni, nella quale occasione vi fu aggiunto un magnifico peristilo o portico in giro sostenuto da dugento quaranta colonne di bronzo, su le quali si elevano tante e tante guglie da incantar l'occhio, massime di notte essendo tutto l'edificio illuminato da una infinità di lampade. Tal tempio ha sei minaretti e diciannove porte, ed è riputato il primario e il più augusto fra i Mao-

mettani, appunto perchè circonda la Keabè (1). Nè dev' esser risparmiato un cenno intorno al pozzo sacro di zemzem. É desso stato consacrato da Maometto alla memoria d'Agar e d'Ismaele; perciocchè la tradizion vuole che sia il luogo stesso ove l'angelo mostrò loro la scaturigine delle acque onde si ristorarono quando assetati si trovarono nel deserto. Fu otturato pei quindici secoli, in cui domino l'idolatria alla Mecca, e scoperto per opera di Abd'ul-Muttalib coi tesori che vi furono gettati dentro da chi non volle idolatrare, e trovativi fra l'altre cose dei cervi d'oro, questi furono posti innanzi alla porta della Keabè, e fu ordinato che venissero distribuite le acque ai pellegrini che ne vanno alla visita. Il pozzo giace vicino ad essa, e prima che siano di ritorno tutti ne portano seco qualche fiaschetto per versarne alcune gocce nell'acqua che hanno a bere per viaggio :

(1) Intorno alla Keabè son da notarsi varie singolarità. Essa sta perpetuamente chiusa, nè si apre in tutto che sei volte l'anno, il 45 di ramazann, il 45 silvade e il 45 zilhidje per gli uomini, e il sedici dei tre mesi stessi per le donne. Vi si entra ed esce dall'anrora fino al mezzodi, ed essendo la porta alta da terra la grandezza di un uomo vi si ascende mercè di una scala mobile che si conserva nell' restante dell' anno in una stazione vicina. È opinion comune che l' interno rispleuda di una luce abbagliante, che la nave sia abitata da angeli e spiriti celesti e che si corra pericolo di perdere la vista a guardare il soffitto, tanto è luminoso. A detta loro nissun volatile osa calare e posarsi sul tetto, tranne quella razza di colombi , che si dicon moltiplicati da due colombi selvatici che deposero le loro ova all' ingresso della grotta ghar sewr il giorno stesso che vi si nascose il Profeta per sottrarei alle persecuzioni dei Mecchesi, e ogni animal feroce che mette piede sul territorio della città diventa in un tratto domestico e mansueto. In somma la Keabè e il templo che la eirconda sono il solo asilo in tutto l'imperio, ove i rei non sono molestati.

alcuni se ne versano sulla testa e sul corpo qualche secchia a indicare che sono purificati.

(GIURISDIZIONE DEI CAZI-ASKER.) Avendo poi il suaccennato Sultano attribuita quasi tutta la giudicatura di Costantinopoli per le cause de'Musulmani al Sadr-Roum e per quelle dei non Maomettani al Sadr Anadoly, fu cagione che l'Istambol-Cadissy i Molla di Galata, di Scutari e di Eyub, altri quattro magistrati di Costantinopoli, non istessero quieti. Uniti questi tra loro, e non contrario il Sadr-Roum, tanto minarono che infine Moustapha II tolse al Sadr Anadoly gli attributi ordinarii non lasciandogli potere giudiziario altro che nelle cause che a lui son devolute per un ordine espresso del governo. È così il danno del Cazi-Asker di Natolia ridondo a vantaggio di quei quattro magistrati e sopra tutto del Cazi-Asker di Romilia, nella cui corte, siccome la prima delle giudiziarie, si rivedono non meno tutte le cause in genere che quasi tutte le pendenze civili e criminali che a quella si rimandano dal gran Visir dopo essere state esaminate nel suo divano. In arbitrio del Sadr-Roum sta l'avocare alla sua corte le cause pendenti negli altri tribunali della capitale, e allorchèmuojono i cittadini p u ragguardevoli, di porre r sigilli alle loro case, e quand' anche in ciò prevenuto da altri magistrati, i suoi ministri si fan: lecito di rompere i sigilii altrui per apporvi il suo, Non è necessario qui avvertire che tali precauzioni son dettate al savio fine di salvare le sostanze del defunto per gli eredi minori o assenti, e cheuondimeno per lo più una buona porzione se suol ingojare dall' avidita dei ministri della giustizia, poiche già abusi non mancano in ogni dove. Fra le tante prerogrative del Sadr-Roum non.

debb' esser però tacinta quella di potere informarsi di tutte le liti che rignardano i beni demaniali, i crediti dello Stato e gl'interessi del fisco. Nel resto ei fa giudicare in suo nome tutte le cause relative ad eredità, tanto per Costantinopoli che per le provincie Europee, collo stesso privilegio, di cui gode il Sadr-Anadoly nelle provincie Asiatiche. Per cui amendue ritraggono una uon indifferente somma dai giudici ordinarii di cia scuna città e di ciaseun distretto; e amendue sono ajutati da sei capi d' ufficio: cioè dal Tezkerediy . sotto ani si spediscono le provvisioni per tuiti i Cady delle provincie: dal Ronznamtschedjy, da cui emanano i decreti e i brevi di peusione pei ministri del culto: dal Matlabady, che tiene la lista dei Cady delle provincie per mostrarla ai candidati ogni mese, informa dei posti vacanti di Cady, e presenta al Cazi-Asker i nomi dei concorrenti anteriori; dal Tatbikdjy, presso eni son depositati i sigilli da consegnarsi nel giorno della nomina ai novelli Cady: dal Mektoubdiv segretario del Cazi-Asker per la corrispondenza colle magistrature colle quali e in comunicazione: dal Kehaya, qual luogotenente che maneggia gli affari del suo padrone.

(ISTAMBOL-CADISSY QUAL MAGISTRATO, MOLLA D'ISTAMBOL-CADISSY, giudice ordinario residente in Costantinopoli, che ai diritti di gindicatura unisce in sè tanto l'ispezione sul commercio e sulle arti e manifatture, quanto sui viveri della città; per l'esercizio delle quali funzioni si serve di tre particolari sostituti, dell'Ounu-Capanu-Naiby per le derrate che entrano, dell' Yagh Capanu-Naiby per l'olio e pel butirro, e dell' Ayak-Naiby per l'olio e pel butirro, e dell' Ayak-Naiby per

pesi e misure, e pel prezzo e per la qualità dei commestibili. La stessa carica occupano i Molla nelle altre città dell'impero : i Molla delle due città sante Mecca e Medina, e quindi appellati Horemeinn-Mollalery, sono i soli che dalla loro gindicatura salgono a quella d' Istambol-Cadissy; innanzi al 1720 il tribunal della Mecca consideravasi superiore; in grado a quel di Medina. I quattro Molla, Bilad-Erben-Mollalery, d' Andrinopoli, di Bursa, del Cairo e di Damasco, andando per ordine le cose, passano alle magistrature di Medina e della Mecca. Dell' infimo ordine sono i tre Molla dei sobborghi di Costantinopoli, e quei di Gerusalemme, Smirne, Aleppo, Larissa e Salonicchi. Fino verso la fine del secolo XVII erano questi ufficii dati in vita, ma il riflettere da una parte, che una lunga durata di un magistrato in una stessa città poteva produrre abusi pericolosi, e dall' altra che una moltitudine di candidati incanutiva talvolta nel primo ordine senza esser mai promossa, ha dato luogo allo spediente di renderli annuali. Dal che ne nacque il trovarsi tanti Mazoul o ex-Molla in Costantinopoli i quali superano il numero di cento, e sono uno l'ex-Molla d'Aleppo, un altro l'ex Istambol Cadissy e altri ex-Molla dei luoghi testè accennati con un decano intitolato Reis-ul-Oulema, che tutti vivono aspettando promozione, il decano ad essere Scheikh' ul-Islam', gli altri ad esser Cazi-Asker.

( DISTINTIVI DEI CAZI-ASERR.) I due Cuzi-Asker e l'Istambol-Cadissy ricevono al palazzo e in presenza del gran Visir una pelliccia con stoffa verde foderata di zibellino in segno della loro investitura; non si prostrano, nè s'inchinano innanzi al trooo, e salutano il gran Signore tenendo la mano sul petto e baciando il lembo della veste imperiale. I due Cazi-Asker intervengono al divano del serraglio e prendon posto alla sinistra sul banco stesso del gran Visir: se il Sultano va alla guerra vengono onorati di due code di cavallo che i piantano innanzi alle loro tende, qual fassi delle tre code innanzi alle tende del Visir e al par di questo, il qual se vuole, viaggia in una carrozza di stoffa rossa, così ad essi è libero di viaggiare in carrozza, ma coperta di verde. Infine si l'Istambol-Cadissy che i due Cazi-Asker han anche la speranza di dover essere un giorno per sopra più eletti dal Sultano alla dignità di Nakib'ul. Eschraf.

( NAKIB'UL-ESCHGRAF, COMANDA A TUTTIGLI EMI-Br.) L'insignito di questo titolo diventa capo o comandante di tutti quanti gli Scherif che popolano l'impero, e non sono pochi giacchè dai loro calcoli si rileva che costituiscono la trentesima parte della nazione. Col nome di Scherif s' intendevano una volta i dieci capi del governo aristocratico nella Mecca ancora idolatra, poi i Governatori della stessa fatta Maomettana, supposti immediati discendenti del Profeta dal lato di Fathima sua figlia. Da questi fu propagato il nome di Scherif ai figli dei loro figli, i quali portan anco quelli di Emir e di Sevyd che tutti significan nobile, signore, padrone, anzi quali di essi vengono indicati collo aggiunto di Esvlad Ressoul, o di Zoul-Courba che equivalgono l'uno a figli, l' altro a parente e congiunto dell' Arabo legislatore, e quali con quello di Alewy, o Alidi dal nome di Aly sposo di Fathima, o di Beni-Haschim, figlio di Haschim bisavo di Maometto.

(EMIRI FALSI SCOPERTI COME PUNITI.) Ve n' ha parecchi di essi che sono magistrati, ecclesiatici,

cittadini e militari, e parecchi che si procacciano il vitto con mestieri e arti, e altrettanti col mendicare. Altri, fidandosi su la mancauza degli opportuni pubblici registri che autentichino le discendenze regolari, s' intrudono nel ruolo degli Emiri, sicuri con questo titolo di conseguire efficaci raccomandazioni dai loro connazionali. Ove però venga la loro impostura scoperta, il Nakib' ul-Eschraf procede contro di essi col rigor più severo, e applica loro le pene Fethwa del Mouphty Abd' ullahh Efendy che sono atti di contrizione , vergognosi rimproveri, la pubblica confessione del loro misafatto nei quatieri ove abitano, e una stretta prigione fino a che dan segni veraci di emenda. Costantinopoli e ogni altro paese dell' impero vedono di tempo in tempo di costoro così puniti, i quali nondimeno non son del tutto indegni di scusa, quando considerar si vogliano gli allettativi che hanno a farsi credere Rouiri.

( PRIVILEGII DEGLI EMIRI.) E in vero Emiro per il populo viene a dire lo stesso che un uomo ben fatto e senza corporale magagna, e che per grazia e protezione del Profeta non si vedità mai alla mendicità ridoto. Laonde se il caso mai portasse che un Emiro fosse mal configurato o sciancato o altro, tosto risveglia sospetti intorno alla sua nascita, e vien eccitato a provare la sua legittimità. Gli Emiri tanto per le varie denominazioni di cui sono onorati, quanto per la mussolina verde del loro turbante sono distinti dal restante dei Mussulmani; e lo stesso color verde serve pure a fregiare le acconciature del capo alle donne Emire. Con questo distintivo tutti son sicuri di esser rispettati dalle persone di qualunque grado e condizione, e un insulto fatto, eziandio al più vite di essi è ri-

putato senza paragone più grave che quello fatto ad ogni altro cittadino. Se occorre di castigare un E. niro, un ufficiale di polizia gli leva il turbante verde, nè glielo rimette, se non dopo scontata la pena. In occasione di cause o liti vengono gli Emiri ammessi pei primi all'udienza tanto nei divani che nei tribunali. Un signore che tiene al suo servizio un Emiro, non permette ch'ei porti il turbante verde sia per non avvelire il grado di esso, sia per non patire soggezione in comandargli; se occupano qualche luminosa carica civile o mititare gli Emiri stessi nelle pubbliche cerimonie non si credono lecito di comparire col'turbante verde, per non mostrare di volere accrescere il credito personale e la loro antorità col lustro della nascita; al contrario tutti gli altri Emiri membri del corpo degli Ulema sian magistrati, sian dottori, sian ministri del culto non lascian mai il loro turbante verde. Tale contrarietà è un effetto di quella politica che suggerisce non doversi mai un inferiore mostrare da più verso un superiore. Non essendo i Principi Ottotomani della progenie del Profeta, e quindi come non Emiri a rigore esclusi dalla prerogativa di portare il turbante verde, fu stimato opportuno di prescrivere, per evitar di far loro un contrapposto forse non piacevole e di obbligarli ad una maggiore etichetta, che gli Emiri pervenuti alle dignità o di gran Visir o di Scheik'nl Islam non usassero il turbante verde, quando avevano a presentarsi all'udienza del Monarca. Ciò che abbiam detto dei due primi ministri nelle pubbliche cerimonie, dicasi ancora delle altre cariche primarie. Non ostante un siffatto riguardo, il Sultano e il gran Visir quando girano per la città travestiti o incogniti portano il turbante verde.

( COMB VIAGGIANO I PELLEGRINI. ) Spettacolosa e varia quanto può essere è la marcia delle carovane dei pellegrini. Già per otto mesi tra prima e dopo la festa del Berram non vedesi che movimento in tutte quante le contrade ove si professa l'islamismo: le città, i borghi, i villaggi, le strade pubbliche ridondano di viaggiatori. Le persone agiate si procurano una numerosa servitù e tutti i comodi possibili: le altre meno favorite dalla fortuna si uniscono in quindici o venti, e ordinariamente convengono con un appaltatore, o mucawim, i quali mediante una data somnia si obbligano a somministrare vetture, bestie da carico e i viveri occorrenti pel viaggio, e specialmente nei deserti dell' Arabia. Simili impresarii che sono quasi tutti Arabi anticipatamente mandano varii Mecchesi loro servitori in tutte le città Maomettane ad annunziare con tamburi e con canti il giorno della loro partenza. A Damasco pressochè tutti i pellegrini e d' Europa e d' Asia dirigono i loro passi, e da quella città e sotto la scorta di quel Pascha, che prende il titolo d'Emi-ul-Hadih, parte la gran carovana. Non è facile trovar pompa che agguagli quella che si sfoggia da quel Pascha in tale occasione. Migliaja d'ufficiali e soldati miransi armati di giachi di maglia e coperti di pelli di tigre, quali hanno scudi e turcassi splendenti d'argento ed oro, ed anche di pietre preziose: e quali portano lancie e picche inargentate o dorate con banderuole sventolanti all' aria. I primati del paese, i cittadini di Damasco accompagnano l'imponente comitiva; dodici o quindici mila nomini condotti dal Paschà di Tripoli e da altri Governatori vengono a scortarla e a proteggerla. Cuntela pur troppo necessaria, perciocchè avendo la corovana a passate pei desetti principalmente della Siria e della Arabia si trovo più d'una volta assalita lo da orde di malviventi o dagli Arabi erranti, e Dio guardi se avesse ad accaderle qualche sinistro, essa spargerebbe negli animi tanta costernazione quanta in tempo di guerra la sconfitta di un intiero esercito.

( DOVE SI FA LA PRIMA FERMATA.) A tre giornate da Medina la carovana dell' Europa e dell'Asia minore si unisce e con quella assai più numerosa dell'Africa partita dal Cairo sotto la scorta dei primari Bey e con quella dell' Arabia, e proseguendo il viaggio tutte vanno ad accamparsi vicino al monte Arafat, e alla vigilia del Beyram le tre carovane schieratesi in forma triangolare circondano il monte stesso. Tutta la notte tripudio; s' accendon fuochi da ogni parte, e a mille a mille strisciano per aria i razzi, nel tempo stesso che rimbombano delle scariche delle armi da fuoco e dello strepito dei tamburi e delle trombe. Sul far del giorno succede un profondo silenzio, si sacrificano agnelli in memoria del sacrifizio di Abramo: indi ciascuno si taglia i capelli e le unghie, le sotterra e si getta dietro le spalle le sette pietre che deve aver raccolte camin facendo, in segno che alieno ha l'animo dai beni del mondo. Dopo ciò i pellegrini, che da taluno si fanno ascendere a dugento mila, e da altri a circa centocinquanta mila, divisi in piccioli corpi entrano in città per eseguire quanto già è accennato.

(SCHERIF DELLA MECCA DA CHI APPROVATO.)
Per quanto sia sterminato il concorso dei pellegrini al santuario, pure si dice che ogni cosa vipassi con cert'ordine e quiete. Arrivati che siano sul uerriprio Arabo sono ricevuti dallo Scherif

della Mecca, che pronti tiene al suo comando da cinquanta mila Arabi nomadi o erranti, i quali van quasi nudi sopra tutto nel forte del caldo estivo e sono armati di fucili, pistole , lancie , picche e giavellotti. Lo Scherif ne tira un cordone lungo le stazioni pel tempo che son fuori della città innanzi e dopo la celebrazion dei sacrificii in modo che non perde di vista i pellegrini e veglia esattamente sugli andamenti di ciascuno. Quasi assoluto è il potere che esercita lo Scherif della Mecca nel suo principato, e già da circa otto secoli vi succede uno della discendenza d'Aly. Malgrado però che la successione sia ereditaria, non sempre si è avuto riguardo alla primogenitura; l'ambizione degli altri Principi della stessa famiglia ha portato sovente un' alterazione alla regola generale. Comunque poi vi avvenga la cosa, toccando al Monarca Ottomano il riconoscere formalmente il nuovo Scherif e l'accordarne la consueta investitura, ei non l'accorda se non a quel Principe che costa esser più beneviso ai Mecchesi. Avute quindi le debite informazioni, si consegna a un ufficiale detto Cafann-Aghasy un mantello di drappo d'oro soppannato di martora con un diploma di creazione; questi parte per lo più due mesi innanzi al Surrè-Eminy, e reca ogni cosa all' approvato Scherif. ne una sola volta, ma tutti gli anni spedisce il solito ufficiale con simili mantelli e con di più una lettera testificante la buona soddisfazione del Sultano. Fra tutti i Principi distinguesi quel della Mecca per la forma del turbante non meno che per grossi fiocchi, le cui fila d'oro sciorinate scendono sulle spalle.

(Sepolero del Profeta in Medina.) Nell'occasione del pellegrinaggio varii e varii passano per divozione a visitare in Medina il sepolcro del Profeta. Giace questo sepolero, appellato in loro lingnaggio Rewa-y-Mutahhara, o giardino di purità, nel ceutro d'un magnifico tempio edificato dal Califfo Welid I sul disegno di quel della Mecca. Pel qual edificio essendo stato necessario atterrare tutte le case all' intorno, ed essendo stata compresa anche quella di Aische, la sposa predileta di Maometto, si eccitarono mormorazioni tali che avrebbero partorito le più tristi conseguenze se non si fosse corso al riparo coll'usare severità da una parte e ·liberalità dall'altra onde calmare gli animi. Lo stesso Califfo pellegrinando tre anni dopo tal fatto alla Mecca non dimenticò di visitare il sepolero, e ne mostro il più alto rispetto facendola cuoprire di ricco broccato conforme a quello della Keabė, usanza che fu osservata poi sempre dai Monarchi Ottomani, i quali al loro ascendere al trono, o al ricorrer di ogni tre o quattr' anni da Costantinopoli, ove si lavora, mandano a Medina una stoffa rossa di seta vergata in oro di versetti del cour'ann. Altri doni preziosi hanno essi per uso di mandare al sepolero di quando in quando, e oggi aucora vi s'ammirau bei monumenti della lor liberalità, e in particolare una lampada d'oro assai ricca di pietre, e un diamante stimato ottanta mila ducati. A quaranta Eunuchi neri chiamati Mouhaffiz vieu affidata la custodia di questa tomba; e lo stesso che comanda ad essi è insieme il governatore della città; posto ambito dagli ex capi degli Eunuchi medesimi che decaduti dalla grazia del Monarca vivono rilegati in Egitto. Chi l' ottiene, assume il titolo di Scheikh-ul' harem, vale a dire l'anziano, il seniore del luogo santo. E così pure quaranta Mori son destinati ad aver cura delle lamPade e degli altri addobbi e a tener mondo e bene scopato l'interno della cappella sepolcrale, da che traggono il titolo onorevole, perchè consacrato dalla religione, di Ferrasch, scopatori, i quali sono sollevati nella fatica da trecento altri Ferrasch. Tutti questi hanno un egual titolo e un vestire eguale, cioè un largo manto di drappo o di ciambellotto bianco.

( CHI SUPPLISCE PER VIA DI MANDATARII AL PEL-LEGRINAGGIO.) Quei che sono malati o incapaci per la vecchiaja a reggere ai disagi del lungo viaggio, come anche i Grandi delle Stato, i Principi e le Principesse del sangue e il Sultano medesimo, ai quali per politici riguardi non è permesso di assentarsi per notabil tempo dalla capitale, adempiono per via di mandatarii al precetto del pellegrinaggio. Tra i Sultani Ottomani infatti non si conta che Osman II e la Sultana figlia di Mohammed I, i quali vi abbiano adempito in persona. Tutti gli altri delegano in loro vece persone a cui affidano le oblazioni consuete da farsi alla Mecca e a Medina, e il Sultano vi si fa rappresentare da un ufficiale della corte e dal. Paschà di Damasco, il primo col titolo di Surrè-Eminy e il secondo con quello di Emirul-Hadjh. Venuto il giorno della partenza, il Surrè-Eminy portasi in gran corteggio al serraglio: ivi sotto un padiglione piantato in mezzo di un vasto corridore adjacente all' harem imperiale trovasi il Gran Signore coi Khatib e cogli Imam delle moschee imperiali disposti in semicerchio; quando questi han finito di accompagnare i cantici che da uno Scheik nelle moschee basiliche s'intuonano in lode del profeta, i primi ufficiali degli Eunuchi neri s'inoltrano nel mezzo della corte col cammello magnificamente bardato e condotto me-

diante una catena d'argento, poscia vien questa pre-sa dal Kizlar-Aghassy, la bacia con rispetto e fa passare il cammello innanzi al Sultano: quindi sempre con cerimonia lo consegna al Surrè-Eminy insieme con otto muli carichi del tesoro riposto in cinque casse coperte di velluto verde. Sigillato tutto, esce il treno dal serraglio, e percorre scortato da parecchi ufficiali a cavallo e a piedi le strade di Costantinopoli coll'aggiunta di un altro cammello di scorta; in seguito vengono molti Arabi che con giuochi e buffonerie temperano la seria gravità della processione: sei tamburi annunciano il seguito di tre altre bande d'Arabi di cinquanta a sessant' uomini per ciascuna, che portano sulle loro spalle un giocolare, questi con una bilancia diverte la gente facendo ogni sorta di giuochi col corpo e con destrezza di mano. Nè meritan d'esser tralasciate le frotte di muli portanti grandi e varie macchine semoventi inghirlandate di nastri e banderuole che tengono dietro l'imponente comitiva.

( CAMMELLI DEL SERRAGLIO NON VANNO ALLA MECCA.) S'imbarcano sulla galea, su cui il Surrè-Eminy e i due Mucdediy traversano il canale, gli otto muli carichi dei tesori, e sbarcano a Scutari. I due cammelli, chiamati indistintamente, Mahhfil e Mahhmil, nomi corrispondenti l'uno a sedia e l'altro a bestia da sona o da cavalcatura, non sono imbarcati, ma spogiati sulla spiaggia, vengono dagli ufficiali degli Eunuchi neri, sul timore che non abbiano a reggere si disagi del viaggio, ricondotti al serraglio, ove son con grandissima cura mantenuti per essere riputati della razza medesima di quello che cavalcava il profeta, e in loro vece sottentrano altri due, l'uno mantenuto dal Paschà

di Damasco, e l'altro dai Bey. d' Egitto, e questi due ornati di tutto punto come quei di Costantinopoli, son condotti per tutte le stazioni che si fanno dai pellegrini fuori della Mecca (1).

( 1) ISORDINI CHE ACCADONO NEL PELLECRINAG-CIO. ) Avendo ogni usanza una certa influenza sul costume dei popoli, è naturale che venga voglia ad alcuni di sapere, se in bene o in male ridondi pei Maomettani il pellegrinaggio alla Mecca. Per soddisfare a tale curiosità non estranea al nostro scopo noi ci contenteremo di espor qui lo stato della cosa quale riferita la troviamo, lasciando che altri bilancino il bene o il male, e se sia vero che ogni cosa passi in buon ordine. Supposto che i pellegrini sian giunti felicemente al monte Arafath, ove succede una stazione sotto la presidenza del Molla della Mecca, questi al tramontar del sole va innanzi a cavallo pel primo alla volta di Muzdelifè, borgo in qualche distanza dalla Mecca, e tutti si mettono a correre a furia per arrivare al luogo delle quattro piramidi. Nel generale scompiglio altri rimangono soffocati dalla folla, altri schiacciati e pesti sotto i cammelli. Più serio an-

<sup>(1)</sup> Quali sono i tesori che ogni anno a' impiegano dal Sudtano in occasione del pellegrinaggio, non è lacile il calcolarto, dovendo esao pensare al mantenimento di varie orde Arabe alla sicurezza delle atrade pubblice da Costontinopoli fino alla sicurezza delle atrade pubblice de Costontinopoli fino alla vivento e al provvedimento del Pasabito del Datasco e delle vivento e al provvedimento del Pasabito di Datasco e una concora con concora. Non basa ; ci sono ancora loca collecte el santuario», poi le distribuzioni di cinquecento duesti allo Sofretti, di sei ai singoli duttori della legge e di tre ad opni citadino più ragguardevole della detta città, le quali fi funo al Sarré Entary conforme un vecchio registro: da ultimo radunati fuori della città tutti i poveri, si dà un ducato a cisseuno.

cora diventa il disordine che nasce tra i condottieri dei cammelli sacri delle due provincie, la Siria e l'Egitto, i quali spingono ed eccitano a correre i detti animali con urli e grida spaventevoli: si urtano, si ribaltano e talora si lavano le mani nel sangue di chi fa loro contrasto, senza che lo Scherif e le truppe da lui comandate osino impedirli. Un tetro spettacolo presenta altresi il vasto territorio intorno ai due grossi borghi Mahalle-y Mina tutto inzuppato del sangue delle vittime. le cui carni abbandonate ai poveri vi attraggono torme d' Arabi, che si danno ai più ributtanti eccessi. Nè certo conforme al fine del pellegrinaggio può dirsi che sia il passare i tre giorni del Berram, come si costuma dalla maggior parte de' pellegrini, in ogni sorta di trastulli e di buffonerie. In vista di cio conchiuse uno che viaggiava insieme con Saadi scrittor Maomettano : « Fa maravigli che le pedine del giuoco di scacchi divengano pezzi principali, quand' esse han traversato felicemente tutto il campo dello scacchiere, e che i pedoni della Mecca non diventin migliori dopo avere scorso la pianura intera del deserto. ..

(Quali Carni Permesse ai Magmettani.) In quanto al vitto delle carni hanno i Magmettani la atessa legge e forse più rigorosa che gli Ebrei, cioè di non mangiar carni di animali riputati immondi, ne di sequatici, fuori dei soli pesci. E anche degli animali mondi sono escluse le parti naturali, il sangue, le reni e le interiora. Innanzi di esser macellato dev' esser tenuto in purga o chiuso, un cammello trenta giorni, un bue venti, un montone dieci e un pol'o tre: si macellano col tagliar nette le arterie del collo, e all'atto del taglio si pronunzia il nome santo di Dio, il qual

uome va pur proferito dal cacciatore prima che avventi il dardo, o rilasci i cani, i falconi e simili contro un animal selvatico, se s' intende d' imbandirne la mensa: anzi affinchè la selvaggina sia giudicata buona a ciò, bisogna che porti i segni di esser ferita e di avere sparso sangue, perciocchè quella soffocata, strangolata nei lacci, o scalfita dai cani e da altri quadropeti addestrati alla caccia. corre la sorte della carne impura.

(CACCIA. ) Ai Maomettani non è permesso di cacciare altro che con dardi e strali armati di ferro e con cani, falconi, sparvieri e altri simili uccelli, allorchè da chi si deve siano giudicati sufficientemente ammaestrati; e approvati sono per la caccia soltanto tra gli animali golosi della carne quelli che ricusano per tre volte di cibarsene, e tra gli uccelli di forte artiglio quei che son docili alla voce del cacciatore. Quando i Sultani eran passionati per questo divertimento e facevan lavorare i capi cacciatori, allora anche i grandi e i cortigiani si pregiavano d'imitarne l'esempio; ora esso è lasciato agli stranieri, che ne ottengon facilmente la licenza dal Bostandjy Baschy, e ai Greci e ai sudditi che più che a divertirsi badano al traffico delle prede e delle pelli, e a distruggere le bestie feroci e pericolose.

(CANI.) I cercati per la caccia sono i bracchi ed i levrieri; per tenere compagnia alle dame si preferiscono i cagnolini di Malta e di Polomia: tutti i cani vi trovano a stare assai bene, giacchè non si soffre che si usino loro cattivi trattamenti; e la storia perfino ricorda più d'un padrone che lascio nel testamento fondi per mantenerli fino alla

loro morte.

( VINO E LIQUORI INEBBRIANTI PROIBITI, ) Se-

condo il cour' ann ove si riferiscono fino a tre oracoli celesti, l'ultimo dei quali dice: sappiate o credenti, che il vino, il giuoco, gli idoli sono vere abbominazioni suggerite artificiosamente dal Demonio: s'intende che il vino e ogni liquore inebbriante debba essere espressamente proibito al Mussulmano, tanto più che l' oracolo stesso soggianse: astenetevene per vostro bene e per la vostra salute: sì; col vino e col giuoco lo spirito delle tenebre cerca di armarvi di odio e di nimistà gli uni contro gli altri, di allontanarvi da Dio, dalla preghiera, dalla meditazione: astenetevene per carità!

( PRECETTO POCO OSSERVATO. ) E nondimeno se ne astennero essi? Non v'ha in tutto il cour' ann precetto che sia trasgredito più di questo. Bayezid I non seppe contenere la sua passione pel vino : Bayezid II nei banchetti che dava ai Grandi della corte e colle parole e col suo esempio gli animava a berne a lor talento. Vero è che negli ultimi anni se ne era egli emendato; ma non avendo così fatto gli altri, l'uso del vino si era dilatato tanto e avea preso tanto piede, che Suleyman I onde levarlo ne condanno i bevitori a ingliiottire il piombo liquefatto, e fece dare il fuoco alle navi cariche di vino che trovavansi nel porto di Costantinopoli il giorno che ne pubblicò il divieto. Succeduto nel trono Selim II, suo figlio, lungi dal seguire le pedate del padre ne annullo l'editto di proibizione, e sotto il suo impero si bevette allegramente e pubblicamente. Mohammed III più saggio del nipote appena prese le redini del governo richiamo in vigore il primiero divieto; Ahmed I non pago di ciò ordinò che si spianassero le osterie e si sfondassero le botti del vino e dei liquori

forti; più severo ancora fu Mourad IV, perciocchè estese la proibizione fino al caffe, alla pipa, all'oppio, intimando la pena di morte ai trasgressori. Fu in appresso la proibizione dai Sultani successori ristretta al solo vino, talchè, oggi si testifica, che essi non si fanno più lecito il berne, o se ne beono, il fanno con gran riserbo. E le persone più ragguardevoli come gli Ulema e i sacri ministri non si fidano a berne che in tazze di rame o d'argento per nasconderne il colore agli occhi della famiglia, e per lo più alla cena, perchè le sole cortine del letto sian testimonio delle esalazioni vinose. Non così van guardinghi i Derwisch, i soldati, i marinari e il basso popolo. Del resto il vero osservator della legge deve nutrire tanta avversione al vino da credersi illegito l'assorbirne una sola goccia, l'usarne come rimedio tanto interno che esterno nè per sè, ne pe' suoi figli, nè per le sue bestie, il farne contratto anche per altri, e se mai s'abbattesse in un vaso che avesse contenuto vino, non dee servirsene se non dopo averio per ben dieci volte lavato.

(Scherbett Cere cosa sia.) E quale è dunque la bevanda di cui più fan uso i Maomettani? Quella che si usava già dagli uomini antidi!uviani; l'acqua è la bevanda che spegne la sete della maggior parte dei popoli, la cui legge tende ad avvezzarli sobrii si nel mangiare che nel bere. L'acqua però si suol comunemente condire con ingredienti per cui prende il nome di scherbeth. Quella pel popolo si fa con mele o con zucchero: manipolata con sughi di varie specie di cedri, di viole mammole, di rose, di zafferano, di tiglio, di berberi ec. se rve per chi può spendere. I signori tengon tutto l'anno persone le quali preparano questi differenti scherbeth,

che si conservano in vasi di porcellana o di cristallo. se ne mesce una o due cucchiajate in una tazza d'acqua, e il Mussulmano se la beve qual nettare delizioso. Piace ad alcuni talora, onde stimolarne il gusto, infondervi muschio, ambra grigia, essenza d'aloè e varii altri profumi e aromi preziosi. Al pranzo qualche volta, e in maggior abbondanza dopo le paste dolci, e in tempo d'estate e nel corso della giornata si usa una simil bevanda. Amano i Mussulmani altresi i gelati, le composte con ogni sorta di fiori, frutti, radici e vegetabili, di cui nella capitale principalmente e al serraglio e in tutte le provincie dell'impero consumasi una sorprendente quantità. Il Sultano tutti gli anni spedisce in Egitto il suo cosi chiamato scherbethdjy per farvi provvisione di tutto quanto o di più squisito o di più raro in questo genere producono le contrade orientali. In generale poi l'intera nazione ambisce di procurarsi sempre le migliori specie d'ingredienti, come tra i nostri signori si ambisce di avere i vini migliori; e si che ne fa un grosso consumo. Perciocchè i Mussulmani, non solo per se e per la propria famiglia, ma son cortesi di scherbeth, di caff) e di cose dolci verso chiunque va loro a far visita. Ogni città ancora conta non poche botteghe ove si smaltisce una quantità prodigiosa di confetti e di bevande inzuccherate. Il popolo, che meno può spendere, usa una bevanda composta di salep, vegetabile resinoso, o di doza, specie di miglio fermentato fatto bollire con mele ed acqua.

( QUALSIA IL PRANZO DEL MUSSULNANO. ) Qualunque sia lo stato di un Mussulmano, egli non s'indurra mai a dare un trattamento Luculliano: parco per legge e per abito inbandisce la sua-usensa di carni cucinate di montoni, di agnelli,

di pollami e raramente di bue. Pochi Ottomani gustano i pesci e i selvatici per timore che siano immondi o uccisi contro lo spirito della legge, e nissuno nè punto, nè poco s'adatta agli animali conchigliacei; e pur si racconta che il lor mangiare sia assai sano e appetitoso. Gli antipasti, i piatti di mezzo e l'arrosto, che è per lo più di agnello o di montone, son tutti trinciati in piccoli pezzi che non fa bisogno nè di coltello, nè di forchetta per servirsene. I polli sono cotti allo spiedo in maniera che ciascun colle dita ne stacca la sua parte. Danno essi la preferenza ai piatti manipolati con appio, cavoli, zucche, cetriuoli, spinaci , cipolle e foglie tenere di (viti; i latticini e i pasticci, beurek, sono altri piatti lor favoriti, e di questi ne tirano di una grandezza enome in legumi, in frutti e in confetti, e sì leggieri e sì delicati, che per poco non la cedono alle focacce sfogliate d'Europa. E appunto perche sono assai valenti in compor queste paste gli Arabi, son essi eziandio i cuochi più ricercati. Nei loro serviti non entrano ne lardo, ne cannella, ne garofani, ne noce moscata, nè senape, nè salse forti. Una cosa sola non si confarebbe al palato di uno straniere, e sarebbero gli intingoli in cui entra olio o butirro, che per essere non troppo ben fatti nel paesene rendono poco piacevole il sapore.

(Gil vomini Pranzano serarati dalle femine.) Fra gli Ottomani non son conosciuti i desinari di società; ma in quasi tutte le famiglie appena appena benestanti gli uomini pranzano da loro soli tra le dieci e le: undici ore della mattina, e la sera cenano circa il tramontar del sole. I figli pranzano e cenano insieme fra loro, volendo il profondo rispetto, in cui devono essere allevati versa

at the tree in

I genitori, che si tengano da essi in soggezione, e da molti anzi si adoprano al servigio della lor tavola. Da sola o con le figlie, se ne ha, maugia la moglie, il che si fa pure dalle zie, dalle sorelle, dalle cognate, se ve ne sono, tutte separatamente, pel difetto che hanno le femmine in quel paese di non sapere per gelosia o àltro titolo convivere insieme quiete e tranquille. In comune però a una o più tavole secondo il numero mangiano le schiave cameriere delle padrone, e vicino all' alloggio dei padroni i domestici tutti.

IL MUSSULMANO NON HA STANZA STABILK PER LA MENSA. ) In quella stanza, ove s'imbatte il Mussulmano all'ora del pasto, si apparecchia la tavola, a cui s'assidono non più di cinque o sei commensali che per lo più sono parenti, amici intimi e aderenti di casa. Nell'amena stagione molti e molti eleggono i luoghi più ameni, o i keoschh, padiglioni innalzati nei loro giardini. Un tale trasporto non reca loro molto incomodo, poco essendo il corredo della mensa. All' ora del pranzo inviansi i domestici portando sulla testa grandi bacili, tabla, con sopra otto, dieci, o dodici piatti che si depongono alla porta della stanza ove in quel giorno si mangia. Le tavole all' uopo son piccole, rotonde e di rame stagnato, chiamate siny; poggiano esse sopra sgabelli che lor servon di sostegno, sotto cui e sul panimento fino al sofa si distende una tela bianca o screziata. Sulla mensa non si vede nè tovaglia, nè tondo, nè forchette, ne coltelli, ma molti pezzi di pane di due o tre qualità, una saliera, cucchiai di legno o di rame, cinque o sei piatti d'insalata, di olive, di confezioni liquide, di fagioletti e altri erbaggi concinell' aceto, detti tourschy. Quando è tempo, un

domestico presenta al padron di casa e a ciascon convitato una salvietta ricamata ai due orli, con cui si usa cuoprire la spalla ditta e la parte innanzi della persona fino alle cosce, e un mantile per nettare le dita, dovendo essi far le veci di forchetta. Si mette in tavola nn piatro per volta e si conincia colla minestra e si finisce col pilao, nnici piatti che han bisogno di cucchiajo. I piatti si levano con tanta prestezza, che tante volte non si possono gustare che tre o quattro bocconi. Dopo il pilao compajono varie qualità di formaggi tagliati, in fette su piccoli tondini che si collocano intorno a un gran vaso di khosch' ab, con cui si corona il piranzo (1) pranzo (1).

(Uso DEI DUE PASTI.) Innanzi e dopo il pasto già dassi ai commenseli l'acqua per lavare le mani, nè si esce dalla stanza che non si sian prima puliti i mustacchi e la barba colla schiuma di sapone. Nei due pasti del pranzo e della cena, che sono rguali in quanto ai piatti, non si mette in tavola frutta alcuna, usandosi questa soltano alla colezione e alla merenda. Nell'estate solamente si usa ornarla di piattelli d'uva, fichi, poponi, ovvero di cetrinoli in insalata con aceto e aglio. Durante il convito ben pochi chiedon da bere sopra tutto nell'inverno, e se il chiedon, si dà loro acqua pura in vasi di cristallo, e rinfrescata con ghiaccio nell'estate, al più vi si versa dentro qualche gocia d'acqua edarata o rosata, e tutte le volte che uno

<sup>(1)</sup> Il khosch' ab è una bevanda dolce composta di pistacchi, wa secca, poma, pere, prugne, ciliegie, albicocche e altri fruti cotti con zucchero in molt', acqua alcuni cui non riacresce a spendere v'aggiungono acqua di rose, di cedro, di fiori d'atanci, ed essenza di muschio, e utti si servono al medesimo rasp preudendola con oucchiai d'avorio.

beve non beve mai alla salnte altrui, ma la compagnia grida a lui buon pro vi faccia. Ilauno i Maomettani per il pane tanto rispetto che, e ne consumano poco, e vedeadolo in terra lo raccolgono, lo baciano, e quindi lo pongono in tasca, ovvero in luogo che non abbia ad essere conculcato coi piedi.

(Pane.) Ben è da dire che il loro pane non è il mighore del mondo, essendo mal impastato, poco bianco e malcotto, e che i fornai non son troppo circospetti nel mescolarvi colla farina di fumento aitre farine di leguni. Ce ne ha di due sorta: uno detto pidè o fodola in forma rotonda e schiacciato, pei padroni; l'altro detto somoun meno schiacciato, ma nero e ravido pei domestici e pel popolo. Gli Europei provvedonsi per lo più di pane e dei biscotto necessario alle loro navi dai panattieri stranieri stabilitti in Costantinopoli e in altre piazze del levante; ove essi godono una libera franchigia.

( PIPA E CAFFÈ DOPO IL PASTO. ) Levati i piatti dalla mensa, vengono presentate ai commensali le pipe e il caffe; i servi nell'atto di porgere le predette cose tengono un ginocchio a terra, perche così vuole il rispetto e il maggior comodo dei signori seduti sul sofà, l'architettura e la disposizione delle stanze, i mobili e le foggie delle sedie. Secondo lo storico Ahmed-Efendy la scoperta del caffè è dovuta a nn Derwisch che era di convento a Mocca nell' Arabia. En egli nel 1258 espuiso dall'ordine degli Schazily e cacciato su la montagna Kiouhli-Ewsab; ivi tormentato dalla fame e privo d'ogni sussitio si diede a far bollire i grani d'un arbusto invilnepati in una leggiera corteccia, ed eran già tre giorni che vieva di queila Cost. Europa

sorte andarono a trovarlo e a portargli generosi soccorsi.

[ ORIGINE DEL CAPPÈ.] Amendue quegli amici erano attaccati dalla rogna, e curiosi di conoscere la bevanda, che avea tenuto in vita il Derwisch, vollero gustarne; trovatala odorosa e grata, continuarono a prenderla per gli otto giorni che rimasero presso l'ospite, infin dei quali scomparsa pienamente la lor malattia, ne fin attribuita la guarigione alla salutare bevanda. Sparsasi la novella, si mandò in cerca dei gvani conosciuti sotto il nome cahhwè, furono provati, e oh le grandi mòraviglie che se ne dissero, e se ne fecero Il Principe di Mocca, chiamato il Derwisch, celebrato dappoi col nome di Scheykh-Omer, lo colmò di gentilezze, e fece edificare apposta per lui un convento al basso della montagna. Tale è la origine che vien assegnata dai Mussulmani all'uso del caffè.

(QUANDO INTRODOTTO IL CAFEE' IN COSTANTI-MOPOLI. ) Sia però l'origine favolosa o vera, il fatto certo è che per lungo tempo ne usarono i soli Arabi; nè fu introdotto in Egitto, in Siria, in Persia e nelle Indie altro che un secolo dopo, e in Costantinopoli soltanto regnando Suleyman I l'anno 1555, in cui due Sirii Hukm e Schemss nativo il' primo d' Aleppo, l'altro di Damasco vi aprirono due grandi botteghe di caffè nel sobborgo Tahhtul-Cal' aa. La nuova bevanda piacque a di emisura e vi trasse un numeroso concorso di Ber, di signori, di ufficiali ragguardevoli, di Cadr edi altre persone di ogni grado e professione. Iu tal guisa quei caffè divennero il luogo di riunione, ove i ciltadini passavano le ore intere giuocando a dama o a scaechi, o discorrendo di arti, scienze a letteratura

(PROSCRITTO. ) L'affluenza infine audò crescendo siffattamente, che ivi i ministri e prelati religiosi, nemici dichiarati dei piaceri anche più innocenti, provocarono gli anatemi e contro la bevanda e contro le unioni dipingendole quai profane ed empie. E quai sussurri non si destarono per questo nel corpo degli Ulema? E quai non si mossero macchine per indurre il Mouphty a usare della sua autorità contro novità si scandalose? Gli fu forza cedere, ed emano un fetwoa in cui dichiarava, che un commestibile il quale consumavasi al fuoco e si riduceva in carbone, dovea considerarsi come proscritto dall'islamismo. A tal decreto stupí l'intera nazione, e gli uomini di legge meglio illuminati sottopostolo ad esame trovarono che esso non era abbastanza appoggiato, che inoltre era mancante della sauzione imperiale, e che perciò non aveva vigore.

( CHIUSI I CAFFE' IN COSTANTINOPOLI E RIA-PERTI. ) Chi il crederebbe! Furono subito aperti in Costantinopoli più di cinquanta caffè, e più di seicento se ne contarono sotto Selim II e Mourad III. Ma non si vide mai come allora quanto è facile, da un uso, creduto innocente al principio, il passare ad un abuso. Essendo i caffe, hassan-beyzadè . protetti dai Signori della corte, furon convertiti in combriccole di spensierati e dissoluti. Ad ovviare il male Mourad stesso credette espediente di far chindere le botteghe e di proibire l'uso del caffé. Risvegliossi allora l'antica disputa, e messasi di nuovo in discussione la materia, a voce unanime fu deciso; che per essere i grani abbrustoliti e non ridotti in carbone non erano altrimenti contrarii all'islamismo.Per la qual nuova decisione Mourad rivocò l'editto di proibizione del-

458 COSTUME CIVILE

I' uso del caffèr e le botteghe fucono rimesse al par di prima, e al pari di prima tornarono ad essere il ridotto degli sfaccendati e dei militari più inclinati alla rivolta, massime dopo la catastrofe dell'infelice Osman II, motivo per cui risolse Monrad IV che fossero quelle demolite e proscritti i caffe, il tabacco e l'oppio col rigore che si è già detto. Non si soffri a lungo la privazione di un tal genere; perciocché sotto Ibrahim I ricomparvero i caffè assai più di prima frequentati e numerosi.

(QUANTO USATO IL CAFFE'. ) Ne sono sparsi da per tutte e ai luoghi di pubblico passeggio, e lungo le più grandi strade : sono costruiti a Keoschk. o a padiglione, nei siti più allegri e dilettevoli: nelle campagne sono ombreggiati da folti alberi o da pergolati di viti, e hanno al di fuori larghe panche in luogo, di sofà. Continuo è il flusso e riflusso delle persone che vanno e vengono ad ogni istante del giorno, e vi si fermano per ore fumando, giuocando e discorrendo di novelle correnti. Ivi pure, come nei nostri caffe accorrono i ciarlatani e i snonatori, capitano i raccontatori di storielle di favole, di leggende amorose o di fatti eroici messi in versi tolti per centoni dai poeti più celebrati d' oriente. In queste società non entrano che semplici privati: i signori e gli ufficiali graduati si guardano dall'entrarvi, e si ferman piuttosto nei caffe posti fuori di città, o in quelli che viaggiando s' incontrano sulle strade maestre. Grande è il consumo di caffè che si fa da noi, ma senza paragone assai maggiore è quello che fassi dagli orientali; essi impazzirebbero se or ne fossero privati. Uomini, donne, fanciulli di ogni condizione e stato alla colezione, dopo il pranzo e dopo la cena, ad ogni momento fra l'giorno prendono casse. Dovunque siva, qualunque visita si faccia ai grandi, ai cittadini, ai Maomettani, ai Cristiani, nelle case, nei ministerii, nei magazzini, nelle botteghe, negli alberghi, la prima cosa a presentarsi è il caffe, e se la visita è lunga, in più riprese se ne dà una seconda e una terza tazza.

(SI PRENDE IVI SENZA SCOTTARSI LE DITA.) Le tazze, che contengono meno della merà di quelle usate qui in Europa, sono portate nelle sottoroppe, dette zarf, o più veramente altre seconde tazze, comunemente di rame, d'argento o dorate o anche d'oro gemmate, perchè non ti scottino le dita. Quanto opportuna lezione anche ai nostri passi?

( COME PREPARATO.) Il caffe più stimato è il Mocca, e vien ivi preparato, abbrustolato è polverizzato sottilissimamente, non nei macinatoi, come s'usa comunemente fra'nostri, ma in mortai di legno, marmo o bronzo. Se ne metton nell' acqua cinque o sei cucchiai, e si tiene al fuoco e si leva, fintantoché non compariscon più bollicine; allora il caffè è pronto. Il caffè polverizzato si chiude ermeticamente in sacchetti o bossoli di cuojo, e quanto più è fresco, più viene aggradito, e perciò nelle famiglie numerose si ha l'avvertenza di tostarlo ogni giorno. Gli altri nelle cit-tà principali vanno a poovvedersene giornalmente dai venditori che tutta la giornata altro non fanno che tostare e pestar caffè, tenendo sempre separato quel di Mocca da quello delle isole. Tanti e tanti portano il catfè in grana ai magazzini, e pagan-do poca moneta lo cambiano con altro polverizzato e stacciato. Dal che i padroni di tai magazzini ebbero il sopra nome di Tammiss, da cui si pretende derivata la voce Francese Tamis. Non usano

i Maomettani il caffe col latte, e nè meno vi mettono zucchero: al più nel corso della giornata innanzi il caffe si offrono agli amici confetti secchi o liquidi, ma non mai dopò i pasti. Lo saporiscono essi hen caldo a piccoli sorsi fumando proniscuamente la pipa: quei di complession delivata alla mattina prendon prima un bicchiero d'acqua unischiata con qualche cucchiajo di conserva.

( TABACCO , PROSCRITTO, POI TOLLERATO. ) Assai più tardi che il caffe, cioè nel 1605 sotto Ahmed I fu conosciuto il tabacco, e i primi a farlo conoscere in Costantinopoli furono i mercanti stranieri. Anche questa mercanzia destò mille dispareri tra i legali Maomettani, i quali stentando ad accordarsi tra loro intorno all'uso, se fosse o no conforme ai principii dell' islamismo, e in mezzo alle dispute essendo accaduti più incendii nella capitale, di cui ne fu incolpata l'imprudenza di quei che fumavano nei caffe, nelle hotteghe e nei magazzini, misero Mourad IV al punto di proseriverlo sotto pena di morte. Ma ottenne egli l'intento? Il caso seguente lo decida. Un certo Teryaky, non potendo superare l'abitudine contratta di fumare, si era scavata nel giàrdino una fossa profonda, e ricopertala di zolle vi si celava colla sua pipa accesa. L'odore lo tradi ed il Sultano medesimo avendolo colto in fragranti, Teryaky niente sgomentato disse: Vanne di qui , o tiglio di schiava: il tuo comando si estende ben sopra, ma non già sotto terra. La prontezza del motto lo salvò ed ebbe la libertà di fumare con tutto suo comodo. Si chiusero infine gli occhi su questo particolare, e ciascuno corse dietro all' usanza; e tranne il Sultano, il Moupthy e qualche divoto scrupoloso che se ne astengono totalmente, o almen non si mostrano in pubblico, del resto tutti quanti gli Ottomani dal più povero al più ricco si avvezzano sin da fanciulli al tabacco, e chi ne vuota otto o dieci pipe al giorno, può dirsi it più sobrio, contandosi di quelli che arrivano alle venti.

(PIPR E CANNELLI.) Usano ogni cura per aver belle pipe e il miglior tabacco, e cannelli culti il legino di gelsomino, di rosa, di nocciolo, e simib: e queste pei ricchi sono per il lungo ornate d'argento o d'oro e nel fine di un pezzo d'ambra gialla o bianca o di corallo ben Javorato, e per le daue sono fregiate di pietra. Il popolo si adatta alle meno costose di maggioro minor lunghezza a piacere. Non piacciono ad essi le pipe di terra bianca, quali si adoprano da'marinari e da altri Europei, na quelle fra lloro chiamate lufè che sono fatte con una terra fina indurita con arte particolare, e che sogliono anche indorarsi, ovvero le pipe alla Persiana dette narquitè.

[QUANTO GRANDE L'USO DI FUMARE.] Siccome l'urbanità richiede che si esibisca da finmare a chi viene a favorire alla casa, percio nelle anticamere e nelle sale stanno disposte continuamente in una specie di rastrelliera venti, trenta, quaranta pipe nel modo che si vede alla sinistra entrando nella sala poc'anzi accennata. Colà lungo il sofa che adorna la detta sala standosì ciascono assiso appogia la sua pipa sopra tazzini di rame o di stagno messi a bella posta per ricevere le ceneri del tabacco che va consumandosi, e impedire che non cadano su i tappeti o sulle stuogi distes sul pavimento. Se la stanza e piccola e fe pipe son molte, si corre pericolo, che accavallandosi le une sopre le altre, di perdere o di avere smosso qualche

dente. Due uomini soli che si trovino insieme a fumare singularmente nell' inverno riempiono l'ambiente di un fumo da somigliare una folta nebbia; è quel che è peggio, il mal sito del tabacco fumato s'appicca talmente alle vesti, ai mobili e a tutto quanto si trova nella stanza, che tutt' altri che essi ne sarebbero ributtati. Nè solo fumano stando in casa, ma anche uscendone portan sempre seco tabacco in borse di raso, e di altra stoffa di seta, e la pipa col cannello in due o tre pezzi che poi congegnano insieme con cerchietti d'argento, e rinchiusi in un astuccio se l'attaccano in cintura sotto l'abito, o se lo fan portar dietro dai servi. E sia al pubblico passeggio, o alle piazze, o nei contorni delle città o alla campagna, adagiari sotto un albero o sulla molle erbetta accendono la pipa, prendono una tazza di caffè, pronunziano divotamente il nome di Dio; e rassegnati ai decreti del cielo si credono in quei momenti gli uomini più felici. Insomma essi fumano scrivendo, nei ministeri e avanti chiunque, fuorchè non siano figli innanzi ai padri, nipoti inpanzi agli zii, subalterni innanzi ai loro superiori. Nel fumare altri mandan nella gola il fumo, altri lo spiran fuori dalla bocca, altri dalle narici, non isputano mai sul pavimento, ma entro i fazzoletti, o in vasi di porcellana o di majolica, posti per lo più negli angoli del sofà. Il costume di masticar tabacco non è fra gli Ottomani conosciuto, e da non molti anni a questa parte pare che i Grandi abbiano incominciato a prender gusto pel rapè fatto colla foglia del tabacco nativo del paese ; il tabacco forestiero in polvere non è in pregio, se si eccettui quello di Corfù. del quale un notabile commercio vi si faceva già dai Veneziani.

Oppio Presso a poco alle stesse vicende a cui l'uso del caffé e del tabacco, andò soggetto trai Maomettani l'uso dell'oppio, già dai tempi più remoti invalso tra gli Arabi. E quel Mourad IV che non seppe punire il franco Teryaky, non così comportossi con Enir-Tscheleby suo medico accusato che contro il suo divieto prendesse l'oppio. Sentita l'accusa, Monrad chiama nella sua tenda il medico, e in aspetto ridente accostandosi e frugandogli nelle tasche vi trova in realtà un bel pezzo d'oppio in una scatola d'oro; e che è questo? gli domanda aggrottato il Sultano. Non altro, freddo come un ghiaccio dallo spavento gli risponde il medico, che un leggier oppiato, con una scarsissi-ma dose d'essenza d'oppio. Ebbene bisogna prenderlo tutto intero come sta , soggiunse Mourad. Tscheleby ne distacca una porzione: no, non basta . tutto intero cunvien prenderlo, Gettasi Tscheleby a'snoi piedi e implorando la sua clemenza gli rappresenta che essendo la dose troppo forte, era facile il convertirsi in veleno. Non importa, disse Mourad, un medico vostro pari saprà trovarne l'antidoto opportuno: e al povero medico fu forza inghiottire tutta l'amara pillola. Appena inghiotta, l'obbligò a giuocare a scarchi e tre partite di seguito, ciò che vie più aggravò l'azione dell'oppio. Tanto che Tscheleby punto da vergogna e da di-spetto, e disperato ricusando ogni altro soccorso, sol che bevendo una gran tazza d'acqua gelata, mori in quel giorno stesso, vittima dell' inflessibilità del suo signore. Non ostante tanto rigore, la legge proib tiva mori col morire del suo autore, e l'uso dell'oppio riprese più forza che mai, e si diffuse in tutti i rami della popolazione e nella casa stessa dei Sultani. Le varie maniere di oppiati che da qualche tempo sono più alla moda chiamansi berdjh madjounn, e varii, cioè più o meno violenti
sono gli effetti che producono. Il madjounn ordinario si compone con oppio, papaveri, aloè e
diverse spezietie: al meno ordinario si aggiungono
ambra grigia, cocciniglia, muschio e altre essenze
preziose: in quel superlativo pel Sultano e pei
Grandi dell'impero s' impiegano le perle fine, i
rubini, gli smeraldi e il corallo polverizzati: e
appunto per queste pietre fine vien esso distinto
col nome di djewahir-mādjounny, di cui un minimo vasetto vale circa un migliajo di lire.

(Маловия ва син ри' si consuma.) I mag-

gior consumatori del madjounn son quelli che hanno abbandonato il vino o a titolo di sanità o per acquietare gli scrupoli, e se ne ricattano quanto ponno. Nun movon passo, che non vadano muniti di una scatoletta con entro varie habb o pillole fatte appunto per i plebei: ne prendono una o due per volta in più riprese fra la giornata in un mezzo bicchier d'acqua o in una tazza di caffè. E alcuni allorchè vi sono avvezzati ne trangugiano pezzi grossi quanto un police tre o quattro volte al giorno, Cosa non approvata ne meno tra loro, poiche spesso chi ne usa smoderatamente diventa il bersaglio di pungenti epigrammi o di satire vituperose, e per lo meno vien mostrato a dito col soprannome di teryaky, dalla parola teryak, o elettuario. Per questa ragione non meno che per quella che l' oppio ha una forza inebbriante, ed è talora cagione di certe singolari malattie, non aveva tutto il torto Mourad a proibirlo a' suoi sudditi.

(TENNSOUNH.) Più innocente riesce un altro genere di elettuario detto tennsoukh, in cui non entra oppio, ma muschio, aloe, ambra grigia, perie fine, acqua, ed alle volte anche essenza di roce. Gli si danno diverse foggie di pastiglie piatte fatte colle stampe; e commemente portano l'impronta della parola masch'ullah. Tanti e tanti, e più che gli uomini le femmine ne han sempre addosso a cagione del grato odore che tramanda, e tante volte per puro solletico si prende a piccoli bocconi con una tazza di casse.

( PROFUMI. ) Fra le tante cose che gli Ottomani appresero dagli Arabi non dev' essere dimenticato l'uso frequentissimo dei profumi, quali sono il legno d'aloè e altri generi odorosi finor nominati. A questi dobbiamo ora aggiungere il mastice, gomma resinosa che stilla dai lentischi, i quali crescono nelle isole dell' Arcipelago e massime a Chio. Tal resina asciuttissima, d'un giallo pallido, e i cui grani o lagrime sono della grossczza di un piccolo pisello, riunisce a un gusto sopra modo aromatico un odore gratissimo. Si crede che abbia la proprietà di confortar le gengive, di guarir il mai di stomaco e di denti, e di fermare l'emorragie, proprietà che la fa aver cara alle femmine. Ne mastican esse molta e tanto più volentieri, perchè promovendo la saliva ne fanno un oggetto di passatempo e di trastullo. Al lavoro, all'uscir di casa, al passeggio, in conversazione esse non trascuran mai di mettersi in bocca il mastice, e ne fanno qualche volta odorosi profumi. Col mastice, e col legno particolarmente d'aloè sogliono gli Ottomani profumare la tazza prima di versarvi il caffè e metterne qualche bruscolo anche nella pipa. Gli stessi profumi col legno d'aloè poco si usano in segno di benevolenza verso gli amici; ma pei ministri e pei signori della corte sono della più rigorosa etichetta. Vada uno al loro palazzo sia di giorno, sia

di notte, e tosto camerieri sono in moto: uno di essi, qual vedesi al num. 4, Tavola 5, gli offre la pipa, un istante dopo ne compare un altro con un vaso di confetti secchi o liquidi, num. 5, poi viene un terzo con una salvietta di seta ricamata in giro a oro o ad argento da steudersi sulle ginocchia al forestiero a cui porta il caffe, num. 6. Quando la visita è per finire entra un quarto cameriere portando coll'una anno un braciere d'argento o dorato da cui esala il vapore dell'aloè, e coll' altra un vaso a lungo collo da cui versandosi l'acqua rosata, il forestiero ne inzuppa un fazzoletto bianco: vedi il num. 7; se questi porta la barba procura con una mano di alzaria onde anch' essa sia profumata.

( VESTIRE DI QUALI STOFFE. ) Massima principale pei Maomettani è di mostrare nel vestire nè troppo sfarzo, nè troppa negligenza; schivati questi due estremi, ne vien per conseguenza che non è loro vietato un discreto ornamento, essendo questo considerato come un atto di omaggio che si rende alla bontà e provvidenza di Dio. Non però gli ornàmenti del vestire credonsi permessi altro che nei venerdi, nelle feste del Beyram e nelle pubbliche adunanze. I colori delle vesti più convenienti sono il bianco e il nero, non mai il rosso e il gialto. Sulla forma di quello del Profeta dee esser fatto il turbante, e la mussolina che lo fregia non dee scender dietro le spalle nei due cantoni altro che per poche dita; fu nondimeno permesso che arrivassero anche sino a mezzo il corpo. Proibito è agli uomini il mettersi indosso stoffe di seta, tranne ai soldati, a cui se ne concede l'uso in tempo di guerra, perchè rintuzzano il taglio delle spade.

(UTENSILI DI QUALI MATERIE.) L'oro e l'argento devou essere adoprati nella legatura dei

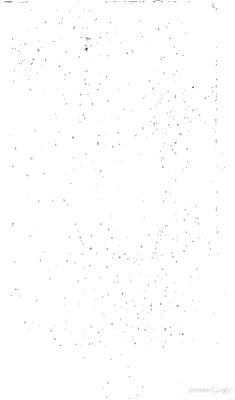



soli libri del cour'ann, e non nei vasi, nei piatti e in altri utensili pel servigio dell'uomo. Al più l'argento vien permesso per guarnicione al vasellame che serve a contenere il cibo, purche l'argento non tocchi le labbra, o per farne un dente che si voglia rimettere in luogo di uno che si sia perduto. Così pure d'oro e d'argento possono fregiarsi le sedie, fuorchè nel luogo ove si pone il sedere, e inserirsene dei fili nei lembi delle vesti. Da ultimo non è permesso nè agli uomini, nè ai fanciulli l'andar vestiti di stoffa d'oro. Tai leggi osservate fedelmente nei primi tempi del Mussulmanismo cominciarono a soffrire alterazione presso i suoi seguaci, allorchè si videro e prosperati nell' armi, e ingranditi, e arricchiti. In fatti si racconta che Maometto impose a sè stesso l'obbligo di cucire quasi tutti i suoi abiti e di accomodarli quand'eran rotti, e che il Califfo Omer, l'anno 636 essendo alla conquista della Siria, era si mal vestito, che uno de'suoi cortigiani gli rimostrò che troppo disconveniva a un capo di un grande impero il suo umile arnese, e che richiedevasi pel lustro della sua dignità un esterno assai più decoroso. Ma la risposta fu: L' islamismo, di cui noi siamo onorali, forma il più bello e il più magnifico ornamento. di quelli che hanno la sorte di professare la dottrina del santo Profeta.

(Quanoo Introdoctro fra del Ottomant il. Lisso.) Osmano I fu il primo tra i Califfi ad introdur nel suo palazzo il lusso e la magnificenza delle corti Asiatiche, ed egli ne pagò il fio, perciocché mormorandone i sudditi, questi ei molti nemici, che aveva, lo ridussero alle più terribili angustic. Al contrario mori avvelenato Omer II per avvoluto riformare la tavola e il lusso del vestire. E

tra i monarchi Ottomani il solo Bayezid II fa quegli che ebbe il coraggio di conformarsi alle austere massime dei primitivi Mussulmani, ma non fu imitato da altri. Suleyman I portò la magnificenza a un segno che non fu mai veduta l'eguale. Nel resto malgrado delle variazioni volute dal lusso, l'abito fu sempre conservato lungo anche dagli Ottomani ad esempio dei popoli orientali, solo si variò nella forma e nel taglio tanto nelle provincie che nella capitale, e più ancora nella forma e negli ornamenti del turbante. Gli Ottomani sia militari, sia cittadini nell' origine della monarchia portavano berretti di feltro detti kulahh di color giallo, rosso e nero. Suleyman Paschà, figlio di Orkhann I, usò il berretto uskiuf con ricami d'argento, e di forma poco differente lo prescrisse per gli ufficiali del sno esercito, e presso il medesimo divenne di costume per tutti i Grandi e pei Sultani, i quali lo avevano ricamato in oro. Mohammed II adotto l'oeurf o turbante degli Ulemi, ma con ricami a oro della larghezza di quattro dita fra mezzo alla mussolina. A Bayezid II piacque il mudieweze, e al tempo stesso si videro i Grandi ufficiali portare turbanti di velluto rosso e abiti di ricche stoffe o di drappi d'oro. Altro turbante fu inventato da Selim II, e altri da Suleyman I, ma questi dava la preferenza al mudjewezè tutto gnarnito di mussolina or bianca, or rossa, e cosi continuò l'uso sino a Moustaphà III, il quale pensò a distinguersi con una invenzione di un turbante voluminoso guisa di quel degli Ulemi, ma fregiato con pennacchio bianco assai lungo brillantato. Dopo que st'epoche da osservarsi nel costume Ottomano, non si variò più fino al presente, almeno notabilmente, ( VARIETA' DI TURBANTI NEI DIVERSI PAFSI. ) Essendosi per noi già rappresentato nelle prime tavole il costume dei Principi e degli uffiziali addetti alla corte e alla milizia, rimane ora che si parli del costume particolare ai semplici cittdini e privati. Dacchè Suleyman I intese a distinguere tutti gli ordini dello Stato per via di turbanti e abiti differenti, si videro aperte migliaja di botteghe, ove si lavora continuamente a montare e a guarnire turbanti. Gli abitanti di Costanti nopoli e quei delle provincie Europee comunemente non adoprano altro nei loro che la mussolina bianca. Vedi il num. o Tavola 6. Quei della Siria al pari che gli Arabi e gli Egiziani si servono d' una tela a liste o tinta d'un solo colore; nè molto! differenziano quei d Bursa, di Caramania, di Adana, di Bosnia e d Albania. In quanto ai sudditi non Maomettani selta all' occhio una assai notabile diversità singolarmente nell'acconciatura del capo, non essendo loro permesso che di portare un alto berretto nero di pelle di montone detto calpach, o di cuoprirsi la teste con una tela di colore oscuro. Gl' isolani Greci dell' Arcipelago sogliono aver un berretto di lana ross o bianca. Non v' ha dubbio che un Mussulman s'arrenda a vestirsi in una foggia straniera alla su nazione; un abito e molto più un berretto no: conforme all'uso patrio lo cuoprirebbe [di vergogne di obbrobrio e lo renderebbe sospetto di apostasia. Peggio sarebbe se usasse un berretto Persiane o un cappello Europeo. E il cappello in ispecia si ha tanto in odio, che una volta nelle vicende burrascose che sconvolgevano l'impero, si sicorreva allo spediente di inchiodarlo sulla porta dell'al- . bergo di un ministro, o di un Grande, cui gli ammutinati avevan giurato di perdere o di denigrare qual traditor della patria o disertore della religione.

(SCARPE.) Oltre l'abito e il turbante distinguonsi i Maomettani al colore delle scarpe, le quali sono di marrocchino giallo, per tutti, e di color celeste scuro per gli Ulemi, mentre pei sudditi non Maomettani sono nere: gli Europei però che godono la prerogativa di poter vestire l'abito Mussulmano le portan gialle anch'essi; non così il turbante, perchè desso è il distintivo della nazione dominante, e in vece portano un berretto particolare di martora zibellina. S'arrischiano talora a portare il turbante i viaggiatori Europei vestiti all' orientale; ma se vengono riconosciuti arrischian anche di esporsi a cattivi incontri non infrequenti presso popoli troppo orgogliosi delle loro divise per vederle usate da altri; laonde in simili occasioni il partito più sano è quello di appigliarsi al berretto Tartaro, che quantunque verde pur meno urta i loro pregiudizii.

SI TIENE DOVUNQUE IL TURBANTE IN TESTA.]
In generale qualunque sia la condizione e l'abito
di un Mussulmano ei vien dovunque ravvisato diverso da quello di altri popoli, come pure diverso
è il suo contegno in altri particolari. Vada egli alla
corte, trovisi alla presenza del Sultano, entri nelle
moschee, nelle udienze sia pubbliche, sia private
non si leva mai il suo turbante, e lo stesso devon
fare dei loro cappelli gli ambasciatori stranieri e
le persone del loro seguito innanzi al Sultano medesimo, Al Maomettani rassembra una vera indecenza lo scuoprire il capo per riverire o salutare
alcuno, e lo stesso esigono che si usi con loro da-

gli stranieri.

(SI BADONO I CAPELLI ) Al presente tutti i Maomettani si fan radere la testa, cui cuoprono prima con un berrettino rosso, fess, e poi col turbante. Gli antichi Arabi e Maometto medesimo, al riferire degli storici nazionali, conservavano i loro capelli: e in una descrizione della corporatura di Abas zio di quel Profeta si nota che avesse una superba capellatura annodata in lunghe trecce che ondeggiavan sulle spalle. Fu sotto il Califfatto di Osman I che si cominciò a tugliare i capelli, e da indi in poi si continua tuttavia a tagliarli presso tuti i Maomettanil, eccettuati certi ordini di Derwisch, da noi già veduti, che li lascian crescere. Ed anche in ciò ha non poca parte un pregiudizio comune, che cioè per un unono il voler conservare i capelli sarebbe un pareggiarsi alla donna alla qual sola, dicon essi, ha la natura concesso un simile ornamento.

(QUINDI MOLTISSIMI BARBIERI.) In vista di ciò fan essi fin dalla culla tagliare i capelli ai bambini; se non che, per conservare la memoria dell'antico uso degli Arabi e della pratica tramandata dal Profeta se ne lascia alla guisa dei Cinesi un ciuffo immezzo alla testa, il quale si annoda e si nasconde sotto il turbante. L'operazione di radere i capelli, che niuno si fa mai da sè stesso, mantiene un granumero di barbieri stabiliti in tutte le città dell'impero e sono celehri per sapere assai leggermente maneggiare il rasojo. Altri hanno botteghe decentemente fornite di buona e bella biancheria per ricevervi i cittadini delle classi inferiori, altri girano per le case delle persone più distinte e vi. vanno due o tre volte la settimana per radere i capelli.

(PORTANO LA BARBA E I MUSTACCHI.) La perdita dei capelli vien presso questi popoli compensata coi mustacchi e colla barba. Non si vede un solo Maomettano che non abbia i mustacchi, e pochi son quelli che non abbiano la barba lunga,

tra i quali conviene annoverare i pellegrini della Mecca, i ministri, i Grandi, e gli *Ulemi*, i quali la portano, perchè un principio di religione e la forza di un'antica usanza danno a credere che accresca dignità al carattere di un personaggio. Gli altri non graduati e del popolo, che la conservano per elezione, non fanno che secondare il loro zelo e la loro divozione. Non a tutte le condizioni di persone vien non ostante permessa, non, per esempio, ai semplici commessi, ai bassi ufficialil, ai domestici dei Grandi, ai gentiluomini di camera del Sustano e ad altri addetti alla sua casa, eccettuato il Bostandjy-Baschi, e nemmeno ai Principi del sangue, finchè non siam saliti sul trono. In gran pregio si tiene una barba lunga, e le forbici non lavorano altro che a ritondarla e a conservarla im forma ovale, e ogni mattina ciascuno si dedica per alcuni minuti alla toeletta onde profumarla con legno d'aloè e acqua rosata, e indispensabilmente porta con sè un pettine, chi d'oro, chi d'argento e chi d'altre materie per servirsene fra 'l giorno. Chi ha i capelli nevicati (giacchè molti ve n'ha che li lascian crescere), si serve di pettini di piombo: chi si fa tingere in nero, al pari che le donne alquanto provette i capelli, la barba e i mustacchi. In somma si ha per la barba tanta cura e rispetto che chi osasse di strapparla o di tagliarla ad un terzo, sarebbe reputato reo del più sanguinoso oltraggio che attentar si potesse.

(Stoffe Della India piu' aicercate per abbioliarsi.) Dal cour' anu si deviò altresi sotto gli Ottomani sul punto dell' abbigliamento; poichè, tranne gli Ulemi e pochi divoti laici, tutte le famiglia alquanto agiate si procurano abiti di seta e le più ricche stoffe; e quelle dell' Indie sono le più ricer-

eate. Ce ne ha d'un solo colore, a liste, e a fiori d'ogni specie in seta; e in oro e in argento pel gentil sesso, e pei camerieri dei primarii e per certe cariche della corte. E di gran moda possono dirsi per essi gli schall di una lana finissima ed estremamente costosi; ma costino pure, eglino amano averne di quelli che sono lunghi dodici piedi e larghi quattro e sì fini che passino per un anello. Uomini e donne se ne servono in tutte le stagioni dell'anno: nell'inverno l'uomo sia a piedi, sia a cavallo lo porta in testa per ripararsi dalle intemperie, non costumandosi in que' paesi gli ombrelli, ed essendo le carrozze riservate al sesso più delicato: e la donna se ne cuopre la testa e le spalle. Certe dame ne fanno anche abiti d'inverno che sono loro più cari che quei delle mussoline e delle più belle stoffe e meglio ricamate.Le persone di bassa condizione si adattano agli schall lavorati in patria.

( LUSSO DELLE PELLICCE. ) Anche le pellicce costituiscono per amendue i sessi un oggetto di lusso dispendioso. Sotto i sei primi Sultani non si vedevano che abiti di drappo e di stoffe imbottite. S'impadronisce Mohammed II di Costantinopoli, ed ecco da per tutto pellicce. L'artigiano, il soldato, il contadino ne vuol una d'inverno, poco monta che sia d'agnello, di montone, di gatto o di scojattolo: il cittadino si contenta di una di volpe o di lepre; i ricchi e i Grandi tengono la guardaroba fornita di pellicce di ermellini, di martore, di volpi bianche, di vai bianchi e neri e di zibellini. Qualità tutte richieste indispensabilmente dall' etichetta, perciocchè nell'autunno si prende l'abito di ermellino, tre settimane dopo quello di vajo, e quello di zibellino per tutto l'inverno; nell'estate si porta una veste larga, feredié, e di ciambel-

lotto ondato di Angora. Il cambiar di questi abiti dipende dal cenno sovrano. Gli abiti soppannati di volpe nera son riservati a Sua Altezza Imperiale, e i ministri medesimi, almeno pubblicamente, non possono portarli se non quando ne siano stati regalati da! monarca. Più libere in punto di pellicce sono le donne, ed elleno non hanno a consultare che la loro borsa e il loro gusto; quindi le toro vesti d'inverno son sempre guarnite delle pellicce più belle e di un falbalà delle stesse in giro del lembo al basso. Si dice fra noi che caro costa il vestire una donna, ma senza paragone più caro è il vestire di un' Ottomana: le minime vesti con pellicce non valgono mai meno di mille e duecento o di mille e cinquecento lire. Nel cuore dell'in. verno i grandi e i ricchi son soliti averne indosso due ed anche tre, poichè sebbene il clima non sia nella maggior parte dell'inverno tanto rigido, pure essendo le case fabbricate leggermente e le stanze con molte finestre, e non usandosi nè cammini, nè scaldaletti, le pellicce sono per essi oggetti di prima necessità.

(ANELLI CON SIGILLO NON D'ORO.) Dove si richiede spesa minore si è nelle minuterie. Comunemente i loro orologi sono d'a ragento; chi ne ha d'oro non si fida a portarli intorno per timore di scandalizzare alcuno. Eccettuati pochi galanti giovani che abbelliscon le dita di anelli legati in pietre fine, il rimanente dei cittadini si appaga di un semplice anello d'argento che serve anche per siglilo, essendo sul castone dello stesso metallo o di corniola rossa inciso il nome proprio di cisscuno: alcuni v'aggiungono un detto del cour anno altra parola a lor genio. I grandi, gli Ulema e i bigotti invece di portarlo in dito, il portano al seno

entro una piccola borsa attaccata alla veste, ove tiensi insieme coll' orologio. Ignoto essendo a questi popoli il blasone, coi sigilli suppliscono e agli stemmi gentilizii e alla segnatura di ogni loro scritto e biglietto. Opportunissimo fu il provvedimento nella sua origine di apporre i sigilli agli scritti, perchè in generale non sapendo essi scrivere e dovendo ricorrere a scrittori pubblici, tendeva esso a premunirli contro i falsarii, di cui piacesse al cielo che anche noi fossimo privi, giacchè questi han da imitar quanto sanno la firma altrui, mai presso loro è valida se non è contrassegnata dal sigillo proprio di chi scrive o fa srrivere.

( PRESENTEMENTE L' ORO USATO NELLE MANIFAT-TURE. ) A questo fine tutti hanno il loro anello di argento col sigillo, e d'argento l'ebbero quasi tutti i Califfi, e d'oro nella casa Ottomana non si ha che dal solo Monarca che se lo porta al seno, e dal gran Visir a cui vien dato in deposito per parte del Monarca stesso, come sigilio dell'impero, per l'uso di cui si è già parlato a suo luogo. Non così tanto si scrupoleggia per l'oro con altre manifatture. Per esempio fra le tabacchiere d'argento, di tartaruga e di cartone se ne vedranno alcune anche d' oro piatte e giojellate, massime quelle per l'aloè e le pillole d'oppio ;l'oro insieme colle pietre si vedrà su i pugnali, khanntscher., e sui coltelli, bitzchack che si portano in cintura, armi che si portano alla dritta dai Grandi, e dai bassi ufficiali e dai cittadini indifferentemente alla dritta e alla sinistra, e perfino dalle Sultane, dalle Cadine del serraglio e da altre ragguardevoli signore, e oro e pietre fine si vedranno sulle pistole di cui vanno muniti i Paschà-e i Bey, ed altri in occasione di viaggio o di guerra.

( INDULGENZA DI ORNARSI D'ORO PER LE FEM-MINE. ) Quel sesso verso cui abbiamo veduto usarsi dalla legge molte indulgenze, forse in compenso della molta soggezione in cui ivi è tenuto dal sesso più forte. una più larga ne gode nel genere di ornamenti. Appena, che il permettono le finanze e lo stato della famiglia; vanno le femmine fregiate le orecchie di pendenti, di smaniglie al braccio, di monili al collo, di fermagli alla cintura, ogni cosa lavorata in oro o in argento; e quanto più son ricche, più vanno crescendo in valore cotali ornamenti con perle fine, con diamanti e con gioje d' ogni specie: hanno le dita delle mani ed anche i pollici tutti fiammanti di anelli. Le loro alte cuffie, o comunque vogliansi dire le conciature di testa (1), di mussolina liscia o ricamata o fiorata che sia, vengono per lo più adornate di fiori, diamanti, rubini e smeraldi, e varie anche, quasi emule del Sultano v'inseriscono penne d'airone; questi fregi, serghoutschs, hanno la forma d'un mazzo il cui gambo è carico di gioje, poichè si vedono con orologio, e quelle che lo hanno d' oro o diamantato, sel mettono alla sinistra verso il seno in una borsa da cui fuor pende la catenella. Ne qui finisce ancora : tante le tante si mettono attraverso il collo, d' onde discendono fino a mezzo il corpo, o lunghe catene, o filze dai sessanta agli ottanta zecchini nuovi, o corone di medaglie d'oro più o men grandi, su cui sono stampati alcuni detti idel cour' ann, o la parola masch' allah, sia lodato il Signore. Delle dame si porta tra le mani eziandio come una specie di ghirlanda fatta a grani di dia-

<sup>(1)</sup> Chi si ricorda delle cuffie, cui il linguaggio di moda di trentacinque anni fa o circa chiamava bouf, si formerà un idea verisimile dell' acconcistura delle Ottoniane,

spro, o di agata, o d'ambra bianca, o di corallo ben intagliato con entro perle fine e gliande a fil d'oro; e serve loro per passatempo e per sussiego

come il ventaglio alle Europee.

(Ventacii.) Comuni agli uomini e alle donne son i ventagli, ma con essi rare volte compajono in pubblico. Sono i ventagli di forma rotonda di penne di pavone, o di pergamena sparsi di fuori d'oro col manico d'avorio o d'ebano, più semplici son quelli per gli uomini. Se escono di casa col ventaglio, il fanno per difendersi dai raggi del sole, mancandosi ivi di parasoli. Quando riposano di giorno, o sedono a mensa, gli uomini si fanno far vento da un domestico, e da una schiava le donne; ne sono inusitate in quelle contrade le roste o cacciamosche sincklik intrecciati di vetrici sottilissimi e che si agitano continuamente innanzi ai grandi, ai ministri e al Sultano medesimo.

( MODA COSTANTE NEL VESTIR DELLE DONNE. ) Quella instabilità di vestire, che tante volte da oggi a domani trasforma le donne Europee, non domina fra le orientali; quasi sempre la stessa aggiustatura della testa, lo stesso taglio di abiti, lo stesso genere di stoffe vi regna, e perchè? Perchè non vi regnano i mercanti di moda, i quali non di altro s' occupano che a stuzzicare l'ambizione con una varietà perpetua d'invenzioni. Quantunque però le Maomettane vestano sempre a una moda uniforme e non abbiano quella eleganza e leggiadria che sembra costituire il merito principale delle donne Europee, nondimeno esse compensano questi vantaggi colla nobiltà del costume e colle grazie semplici quali vengono dalla natura benefica. Belle forme, occhi neri e vivi, una pelle fresca e vermiglia, una presenza sostenuta e maestosa le rendono pregevoli

e interessanti. Senza stecche, senza giustacuore e senz' altri legami e torture esse conservano una bella vita e una bella taglia. E tali e quali sono non ricorrono ai prestigii, onde riparare ai torti della natura, agli oltraggi del tempo o a certe magagne cagionate dalle passioni, nè usano mai liscio o belletto. Quel che dispiacerebbe in esse agli occhi di un' Europeo, sarebbe il vederle smaniose di tingere la metà delle unghie con un'argilla rossastra volgarmente chiamata kina; e di impiastrarsi le sopracciglia e le palpebre col surmè, collirio preparato con antimonio e noci di galla. Essendo proscritto dalla legge l' uso dei capelli rimessi se ne guardano assaissimo, e coltivano quelli che han sortitto dalla natura senza aver d'uopo delle toelette doviziose Europee, dividendoli in trecce che cascano sulle spalle, e sollevandoli con grazia le avvolgono al turbante di mussolina; e di queste trecce ne avranno una cinquantina o una sessantina e più, inserite di fiori e di giojelli d'ogni sorta. I capelli d'innanzi velano porzion della fronte e il viso dalle parti laterali. A voler però seguire la moda più ricercata convien che ne abbiano totalmente velata la fronte, e che i capelli figurino all' alto dei due sopraccigli una doppia mezza luna, la cui punta si riunisca verso il naso. Vedi alla Tavola 6. tre signore abbigliate d'inverno num. 10, di primavera num. 11, d'estate num. 12. Più scoperta è la fronte, e meno alta la cuffia delle femmine di inferior condizione e delle schiave, e a queste oltre ciò ciò non è lecito presentarsi ai padroni con vesti foderate di pellicce. Vedi il loro costume al num. 13.

(USANO UN BERRETTINO SOTTO LA CUFFIA E I CALZONI.) Sotto la cuffia le donne pure, conforme agli uomini, sogliono portare un berrettino rosso, e alcune bianco, delle fabbriche una volta dei tre cantoni Barbareschi e ormai da anni ed anni di quelle d' Orleans in Francia. Ogni fenumia singolarmente in estate ha il seno coperto non con altro che colla sola camicia, la quale, per chi può, è di tocca, ha lunghe maniche e scende fino ai talloni: Dal fianco fino a tutta la tibia sono riparate da lunghe brache egualmente che gli uomini, nè v'ha altra differenza fuorchè nella stoffa; perciocchè quelle degli uomini sono di ciambellotto o di un tessuto rosso, quelle dei marinari, dei soldati, di certi Derwisch e di altri cittadini sono di un enorme volume di un tessuto celeste e bianco e spesso di semplice tela, e quelle delle femmine sono d'ogni qualità di stoffe.

(Scarre.) Una specie di scarpe teblik, di marrocchino giallo calza loro il picde, e sopra di esse
hanno pantofole piane lavorate con maggior eleganza
che quelle degli nomini, le quali per le dame e
per le Sultane vengon ricamate in argento, in oro
e in perle fine senza fibbie, o quei fiocchetti che
una volta si dicevan rosette. Per quando passeggiano nei loro giardini, si provvedono di galosce,
soprascarpe, o di alti sandali a ricami d'oro e incrostati di madreperle. Si dan somma cura poi perchè tutti i fazzoletti, sciugamani, mantili, e perfino
legami delle brache siano ricamati con fili d'oro,
e perchè abbiano bei ricami in seta sulle camicie.

(Conditione Delle Donne Magnettane.) E tanta cura in procurarsi si ricchi abbellimenti va a finire in contenture il solo loro amor proprio, non già nel cercar di piacere ad altri, che non di più comporta la loro condizione di vivere. Perciocchè prima di maritarsi non trattano che con gente del lor sesso, quando si maritano, si trovano in brac-

cio di un'uomo, che riguardano più come padrone che come sposo; nè mai più vedono altri uo-mini che a traverso di piccoli pertugii o di gelosie, condannate a vivere nel più rigoroso ritiro. Raramente escono di casa, e mostrandosi in pubblico mettono indosso una lunga veste, ferediè di ciambellotto d' Angora in estate, e nello inverno di dra,po con un largo bavaro, yaca, di raso verde, rosso od azzurro, che si stende sulle spalle: due veli di mussolina cuoprono la faccia, il primo dalla metà del naso e va fino al seno, il secondo tutta la testa fino alle palpebre in guisa che appena si vedono loro gli occhi. Ai piedi e sopra le pantofole hanno larghi stivaletti, tschedik, di marrocchino giallo che giungono a mezzo della gamba. In Egitto e in Siria i veli per la faccia sono neri, e per la parte che corrisponde agli occhi si lascian soltanto due aperture con cui poter vedere, simili a quelle d'una maschera. Vedi alla Tavola 6. num. 14. una Maomettana velata e al num. 15 una della Siria.

(CONDIZIONE DELLE CAISTIANE.) Le femmine Cristiane e principalmente le Greche nella vita privata godono bensi maggior libertà in quanto al vestire, e seguono talvolta la moda Europea anche nel lisciarsi e nell'imbellettersi; ma se hanno ad uscire e girare per la città, è giuoco forza che esse pure si conformino al costume delle Mussulmane, e oltre al velo del pudore già cotanto rispettato e dai Romani e dai Greci, son necessitate di portare il ferediè di colore oscuro e le scarpe nere. Alla stessa regola devono attenersi le femmine di qualunque nazione, e tuttoche velate richiedesi che abbiano attenzione a portare alte le conciature del capo, e a non lasciar trasparire una troppo ricer-

cata eleganza e un esterior lusinghevole: e perchè non sia allegata ignoranza i banditori della polizia ne rinnovano a bocca di tempo in tempo l'avviso per tutti i quartieri della città. E quelle che mancassero all'osservanza sarebbero pubblicamente insultate, o acremente rabbuffate in mezzo alle contrade dai commessi della guardia, per non dire che si vedrebbero lacerati i laveri qualor fossero giudicati oltrepassare la forma prescritta. Con rigor maggiore ancora son trattati gli uomini non Maomettani che si allontanano dalla decenza e dalla semplicità nel vestire, capitando massime nell'epoca di un' nuovo Sovrano, poichè nei primi momenti che prende le redini del governo, mette in opera tutti i mezzi che vengono dettati dai rigori dell'autorità suprema, e sino la pena di morte per la minima mancanza, credendo esser proprio di lui il manifestare e zelo per la conservazione del buon ordine, e inflessibilità imperturbabile contro i trasgressori anche meno colpevoli dei reali editti.

Questi editti tendenti a far comprendere ai sudditi non Maonnettani la gran distanza, che passa tra loro e la nazion dominante sul punto dello stato sociale, e ad insegnare alle donne il buon costume pubblico, che sono strettamente osservati in Costantinopoli, non sono egualmente osservati nelle provincie, forse perchè i Governatori e i magistrati o non guardan tanto di minuto, o non hanno il carattere fermo che si richiederebhe. In fatti le isole dell' Arcipelago godono una grandissima libertà in questo particolare, ed viv le femmine [affezionate per genio agli antichi costumi del paese superiori ad ogni ritegno anche non velate si mostrano in pubblico. E per la stessa ragione meno inquietta sono l' Europee stabilite nelle provincie dell' impero, sopra

tutto quando non s'allontanano dal quartieri dove han l'abitazione. Il loro vestire offre un bizzarro miscuglio di più costumi che interessa la curiosità: alcune prendono il feredjè, e in luogo del velo uno schall delle Indie. A Smirne e a Salonicchi, 'ove i quartieri degli Europei sono poco battuti dai Maomettani, elle non portano che un velo di mussolina, il cui crlo di quattro dita circa è tessuto di fili d'oro e d'argento. Vedi alla Tavola 6, juun. 16 e 17, il costume delle Enropee delle città indicate. Volendo poi esse girare pei sobborghi dei Mussulmani convien seguire la foggia Mussulmana, e come straniere prendono quelle vesti che alle Mussulmane son lecite e della forma e dei colori stessi, escluso il verde.

( MOBILI LORO PRINCIPALI. ) Dal già detto finora si può comprendere quali abbiano ad essere i mobili principali della nazione. Pel servizio di tavola si sa quai siano le posate più comuni, il vasellame è di terra, di majolica, di porcellana e di rame siagnato, dorato soltanto appresso alcuni signori. I Sultani Mohammed I, Bayezid II, e Suleyman I, cui non celse della proibizione toccante l' impiegare nella piatteria i due più cari metalli, non ebbero approvatori; già da un pezzo scomparve al serraglio simil lusso, e i recenti Sultani nei banchetti di maggior impiegno non sono serviti che in porcellana verde della China. Salvo che per questi oggetti in mille altri e ad altri usi si vedono adoprati l' oro e l'argento, come sarebbe brocche e sottocoppe, ampolle, bracieri e cucchialini per le confezioni. Il principale e primario mobile dei Maomettani è il sofa in tutte le stanze in luogo di canape, di sedie a bracciuoli, e semplici: miransi i sofà disposti in giro che offrono da sedersi comodamente a chiunque, e su cui tutti si stanno colle gambe incrociate. Negli appartamenti delle dame i sossa sono di drappo, di velluto operato o d'altre stoffe dispendiose. Armadii, cassettoni, intarsiature, lumiere, tappezzerie, quadri, incisioni, letti guarniti sono ornamenti seutiti nominare una non usati. Negli hurem dei primarii signori si vede qualche candelliere d'argento o dorato; nel restante della nazione non si adoprano che candellieri di ottone o di rame stagoato, che si appoggian di notte su tavolini rotondi posti in mezzo alla stanza. Chi brama di avere opere di buon gusto lavorate in Europa, le tiene con gelosa cautela celate all'occhio del pubblico per non essere imputato di favorire le manifatture e le mode straniere.

( COME FABBRICATE EN ADDOBBATE LE CAMERE. ) Comunemente le sale e camere principali non presentano che un muro bianco marmorato e intersecato da doppie finestre, una sopra l'altra: le prime più vicine al soffitto son chiuse con vetriate, sulle quali o in colore o in gesso son delineati differenti disegni; la parte superiore alle vetriate mostra pitture a fresco rappresentanti paesi, alberi, capan-ne, keoschk, ajuole di giardini, getti d'acqua, fiori e frutti, non mai favole di eroi, Dei o Semidei dell' antichità, poiche la legge proibisce di dipin-gere figure d' uomini e d'animali. In alcune case, nelle botteghe, nei caffè pubblici, nei magazzini si osservano quadretti con cifre, o piuttosto monogrammi del Sultano regnante, quale in lettere nere, quale in rosse, quale in carattere d'oro: presso al-cuni ufficiali di marina i quadretti contengono disegni di navi e galee, e insegne di reggimenti o compagnie quelli di alcuni ufficiali militari. Dipin-to a differenti colori è il soffitto di legno con cui

è fatto anche l'edifizio, e i colori più dominanti sono il bianco, il verde e l'azzurro. Per l'estate si stendono sul pavimento stuoje d'Egitto, e per l' inverno tappeti di Smirne e di Salonicchi , ovvero di Persia. Poche case son fornite di specchi, e anche quelli sono portatili colle cornici-dorate provenienti in gran parte da Venezia. Le tende alle finestre sono per lo più d'indiana o d'altra tela ordinaria. Negli harem dei grandi spira maggior raffinatezza e più dovizia nell' interior decorazione. Due e tre stanze saranno soffittate a commesso di legni di noce, di nocciolo, d'olivo, ovvero avranno i muri incrostati di madreperla, d'avorio, di porcellana della China o del Giappone. Per simili abbellimenti vengono celebrati i palazzi abitati dalle Sultone e dalle principesse Cadine.

( MEZZI PER RISCALDARE LE STANZE. ) Se sconosciuti vi sono gli scaldaletti, non così può dirsi dei cammini da sala, benchè qualche rara casa ne conti uno solamente; ed essi sono di una singolar costruzione. Il focolare s'innalza sopra 3 o 4 gradini, i pilastrini sporgono in fuori nella sala da circa tre piedi, non ha appoggio, ma una capauna all'altezza di sei o sette piedi, e per dare più libero il corso al fumo, ha la canna estremamente convessa, e andando versoil soffitto è ornata di stucchi e di pitture. Si pone in mezzo alla stanza un'ampia padella di rame colla brace accesa, e la stanza vien riscaldata. Per le femmine si è inventato una ma-niera diversa detta tanndour. Si colloca in un angolo del sofa una tavola quadrata, sotto vi si pone uno scaldavivande e di sopra una o due copertine per mantener un calor dolce e temperato: le donne vi sedono all'intorno tenendo sulle ginocchia le estremità delle copertine, e là se 'ne stanno al caldo lavorando, pranzando e ricevendo le visite delle parenti e delle amiche, con cui se la passano conversando. In tutte le case si trova immancabilmente il tanndour, e si gareggia nel lusso delle copertine, avendole chi di raso, chi di drappo a oro e argento, e di stoffe le meglio | ricamate e più ricche. Questa maniera di scaldaris nelle stanze non dispiace memmeno alle Europee stabilite nell'

impero.

(QUAI SIANO I LETTI. ) La semplicità dei costumi orientali non lascia desiderare ai Maomettani në i letti, në i talami sontuosi degli Europei. Uomini e donne dormono sui sofa; inogni stanza da dormire si tiene una cassa, in cui fra'l giorno si chiudono materassi, coltri, biancheria e origlieri; alla sera si prepara il letto sul sofa stesso sopra una predella, la quale si usa in tutte le stanze. alta un piede da terra, ciò che porta un grosso disturbo ai domestici. I materassi sono di lana e di cotone, non mai di crine, nè di piuma, le fodere più usate e le coltri sono pure di cotone; si costuma di guernire le cortine con una imbastitura di tela bianca, la quale avanza fuori dalla stoffa, e cangiasi una o due volte la settimana. Di notte gli uomini qualunque sia la stagione tengono in testa un turbante imbottito di bambagia, e le femmine un'alta cuffia a più liste di mussolina, e amendue i sessi dormono con una veste e coi calzoni: precauzione troppo necessaria in paesi, ov'essendo tutte le case di legno succedono frequentissimi incendii. Tranne i casi di malattia o d'infermità di qualche individuo della famiglia, o di parto delle donne non v'ha dubbio che fra'l giorno nelle stanze si trovi un letto piantato. Solo per quaranta'

giorni nelle famiglie cospicue e qualche settimana innanzi il parto si pensa a tappezzare di damasco o di raso la stanza di una partoriente el a tenervi piantato un magnifico letto, d'ondericevere le visite consuete delle donne. Passato tal tempo, tutto si leva, e si custodisce per altra simile occasione. Tante sono le ragioni percui i Maomettani non isfoggiano lusso nei mobili e nelle fabbriche, ma noi ne accenneremo una sola, ed è il timore delle confiscazioni che frequentemente vanno a cadere sulle fortune dei Grandie dei privati opulenti. Perciò procurano di tenere celato il più che ponno il proprio stato col fabbricar soltanto abitazioni di legno e col limitarsi a mobili di minor costo.

(GLI UOMINI NON USANO CARROZZA.) Se si eccettui la Moldavia e la Valacchia confinanti colla Polonia e coll' Austria, rarissimo è che s'incontrino calessi e vetture per gli nomini. Simili agiatezze sono riserbate alle donne; per gli uomini la miglior carrozza è un buon cavallo; il Sultano medesimo non si mostra nella capitale che a cavallo. Le tre o quattro carrozze del serraglio non fanno mai pubblica comparsa. Moustaphà III se ne servi due sole volte, e Abd' ul-Hamid I una sola, e auche quella accadde nei contorni di Costantinopoli. Di andare in carrozza hanno la libertà i soli due Cazi-Ascher e il Mouphty, quella di questo é coperta di drappo verde, e di rosso quella degli altri due, non son munite di montatojo, supplendosi a ciò con una scaletta a tre o quattro piuoli, che si attacca di dietro. Tali carrozze o cotschy per le femmine sono commesse con legno di noce o di nocciolo al di dentro e tappezzate di ihhram con galloni e frange d'oro; i cuscini si vogliono di velluto, di damasco o di raso ricamato: alcune hanno di più i

cristalli con gelosie dorate alle portiere. Le Principesse e le primarie dame tengono la carrozza in casa, le altre signore la prendono a vettura nelle rarissimo occasioni che la loro condizione permette di servirsene. Le sole carrozze delle Sultane vengono tirate

da quattro cavalli, da due tutte le altre.

( VETTURE PER LE DONNE. ) Nei lunghi passeggi le femmine, che non escono quasi mai dalle città ove son nate, che per fare una volta in tutta la loro vita il viaggio alla Mecca, si servono di sedie o lettighe alla Persiana, meno incomode che i cotschr, portate da due cavalli o da due muli. Una specie di vettura vi ha pure per esse detta araba, e si adopra nei contorni della città, nei borghi e alla campagna; dessa è come un letto dei nostri carri a quattro ruote con balaustri di legno coperta in alto da un tappeto, e vi stanno in quattro, in sei, in otto persone sopra un materasso. Le dette vetture si vedono tutte nel luogo chiamato dagli Europei Acque dolci e nel paese, Keaghid Kanè, uno dei contorni più dilettevoli di Costantinopoli. Nella bella stagione vi vanno i cittadini di ogni ordine a diporto, gli uomini a piedi e a cavallo, e le donne a piedi o nella nominata vettura, ma sempre separate dagli uomini e imbacuccate nei veli dalla testa ai piedi, salvo che negli occhi. Non hanno le donne Ottomane imitato le Asiatiche nel costume antichissimo di andare a cavallo.

Il non avere gli uomini per vettura che i cavalli, li mette in puntiglio di spendere per questi quello che forse altrove si spende per le carrozze. Ogni basso ufficiale, ogni cittadino appena appena che il possa ne mantiene uno o due. Nelle case benestanti si vedono scuderie con venti, trenta, quaranta cavalli uno più bello dell'altro, e certi

Visir e Paschà ne mantengono fino trecento. Pochi luoghi contansi, ove i cavalli sian meglio bardati di quelli degli Ottomani, gualdrappe delle migliori stoffe o di drappo superbamente ricamato che discendono a terra, redini, pettorali e stoffe a lastre d'argento dorato o d'oro massiccio ne sono gli arredi comuni. I grandi ufficiali portano alla sinistra sulla sella una mazza d'armi, topouz, e alla sinistra una sciabola, ghaddarè guarnita in oro ed argento. Siccome gli Ottomani non costuman mai di girare attorno in abito da camera, quindi è che se hanno da fare pochi passi a cavallo fuori di casa, subito si richiede un seguito di lacchè. Ai fianchi del minimo ufficiale camminano uno o due lacchè, quattro o sei di uno più graduato, e di alcuni signori dodici, quattordici, venti e più. E vuolsi qui notare con particolarità che ai sudditi non Maomettani non è permesso l'andare a cavallo; s'accorda soltanto ai medici per visitare i malati, ma con patto che non ostentino pompa, e che smontino all' incontrarsi in un magistrato o in un grande ufficiale della corte. Un solo esempio basti a istruire del pericolo che corre chi volesse fare il restio. Al principio del regno di Moustaphà III un medico Greço s' incontrò col Capoudan-Paschà, egli volto la briglia al suo cavallo e fermossi all'imboccatura d' una strada vicina senza metter piede a terra; accostossi l'ammiraglio, fermò egli pure il suo cavallo, intimò al medico di avvicinarsi, e presa la sua mazza d'armi lo malconcia con vari colpi e con pungenti invettive. Fu disapprovato è vero la condotta dell'ammiraglio, non già perchè avesse maltrattato il Greco, ma perchè avea disonorata con una violenza la sua dignità, perchè senza rispetto al governo si era fatta una ginstizia sommaria colle sue mani.

499

(SENVITO' NUMEROSA.) Al fasto dei Maomettani non bastano nè i tanti cavalli, nè i tanti lacche, essi sono avvezzi altresia trovarsi in mezzo a un considerabil numero di domestici che soglionsi dividere in due classi. L'una comprende gli Itsch-Aghaussy, sorta di chuierieri preposti al servizio interno della casa, l'altra i Tschocadar, servi a piedi pel servizio esterno del padrone, cioè quando esso va a far visite o passeggiate. Negli harem delle donne gli stessi ufficii e gli stessi titoli son distribuiti fra le schiave serventi.

( SALARIO. ) Il salario più comune dei domestici non sorpassa uno zecchino al mese, ma sanno ben essi accrescerlo colle mance. Ha bisogno uno di parlare a un ministro, a un magistrato, a un signore, gl' Itsch- Aghassy, i Tschocadar, i portinai lo aspettano all' uscire, e l'importunano finchè si risolve a regalarli; si riceve un biglietto, un messaggio, un avviso, o bueno o cattivo che sia, convien regalare, e crescere la somma quanto più si è considerato o tenuto per ricco. Benchè sian mantenuti di vitto, vestire e alloggio in casa dei padroni, non portano livrea, gl Itsch-Aghassy si vestono d' ogni sorta di stoffe di seta e anche di schall delle Indie, i Tscdocadar portano nell' inverno abiti di drappo, e in estate di tela bianca o di ciambellotto di colore come loro aggrada: cosicchè vedonsi talvolta venti servitori della stessa casa tutti vestiti a differenti colori. Solo non possono deviare nella forma della mussolina al turbante e nel colore degli stivaletti, dovendo essere o giallo o rosso o nero secondo richiede il grado e lo stato delle persone cui servono.

## ARTI E MESTIERI.

( COMMERCIO DA CHE SE ESERCITA. ) Da un legislatore guerriero e politico non si poteva aspettare altra costituzione che quella che tendesse a rendere un governo militare e militari tutti i sudditi. E in fatti presso i Mussulmani la professione più nobile è stimata quella dell'armi, e tutti credonsi nobilitati, perchè tutti nascono soldati e tutti credonsi obbligati ad arruolarsi sotto il vessillo del Profeta. Quai soldati poi siano, avendone già noi discorso nella parte della milizia, a quella rimettiamo chi brama conoscerli. Noi intanto ci tratterrem brevemente sul commercio e su le arti. Non v' ha dubbio che negli stati Ottomani sia il commercio un oggetto della somma importanza, perchè tutto quella che dicesi commercio interno è nelle mani dei sudditi, e consiste nel trasporto delle derrate e delle produzioni delle arti da una contrada all'altra. E a questo fine spesse e numerose carovane scorrono per tutto l'impero, e una quantità di navi ne solcano i mari e i fiumi. Ma un tal commercio non richiede nè rischiose speculazioni, nè moltiplicità di operazioni; i mercanti tengon nota di ciò che comprano o che vendono, fanno i pagamenti in mercanzie o in denaro, o se i contratti sono a respiro, son per lo più puntuali ai termini : e i mercanti anche più ricchi e grossi scusano con un solo registro e con due fattori al più sotto di loro. Di lettere di cambie han poco idea e meno di assicurazioni marittime. Vadano bene o male le loro spedizioni, non si disperano, ne si lamentano della provvidenza. Non dominando ivi l'opinione o il pregindizio che il commercio sia un'arte vile si esercita dai Grandi di tutti gli ordini alla svelata; se alcuni sdegnano di farlo personalmente, attidano i fondi che credono e l'esecuzione dei loro progetti a fattori o direttori intelligenti col metterli a parte dei profitti. Chi più guadagna nel commercio interno sono i nativi del paese, si percitè essi traggono maggiori mezzi dalla loro opulenza, si percitè essi sono per privilegio esentati dalle imposizioni che gravitano su gli stranieri.

( COMMERCIO DEL NON MAGMETTANI. ) Certi rami non pertanto di commercio sono in mano dei sudditi non Maomettani, come Greci, Armeni e Gindei. Essendo i Greci sparsi nelle isole e nelle città marittime più che gli altri si applicano alla navigazione e alla pesca; gli Armeni trafficano nelle prodincie continentali, e colle ricché loro carovane confusi insieme coi Maomettani girano tutti gli anni per le diverse contrade dell' Asia, onde spargervi le produzioni delle quattro o delle cinque parti del mondo. Più forse approfittano i Giudei colle mediazioni; per le loro mani passa, si può dire, tutto il commercio dell'impero, ed essi sono gli sgenti dei negozianti di tutte le nazioni; vendite, compre, riscossioni, permute, qualunque contratto infine è trattato e conchinso per opera loro; anzi tanta e tale è la buona fede dei Maomettani pei Giudei che alla loro direzione sono commessi tutti i banchi di finanza non meno che i beni e le fortune di un gran nun ero dei primati. Non troyansi negli Stati Ottomani quelle piazze di commercio che in Europa diconsi borsa, ne vi si tratta mai di

502

debiti'reali, d'inprestiti pubblici, di sconti o altro. In alcune città si parla del corso di cambio, na unicamente per gli affari che hanno relazione cogli Europei. I mercati dei generi tutti succedono o nei magazzini privati o in altri luoghi variamente denominati.

( BESESSTENN E ALTRI LUOGHI DI MERCATO.) Per primi sono i besesstenn, fabbriche immense, ove si depongono gli oggetti più importanti, i giojelli, i mobili preziosi in oro ed argento e i panni e la stoffe più ricche. Se ne affida la custodia a due Kehaya nominati dal governo, e questi si costituiscono mallevadori del minimo disordine e del minimo furto che potesse venir commesso di notte. E si conta a segno sulla sicurezza di questi luogbi auche contra gl'incendii, che e i magistrati mandano a deporvi le sostanze dei minori e degli orfani, e i privati che hanno a viaggiare, il bello e il buono che si trovano in casa. Gli altri luoghi ove si traffica di utensili domestici, di cose necessarie al vitto e al vestire, son detti tscharsthy, e noi diremmo un'isola tutta di botteghe, in cui si attende a differenti mestieri. Un terzo luogo sono i khann, specie di alberghi riservati ai banchieri e ai grossi negozianti che coi loro studii occupano una o due stanze, nei quali di notte non vi abitano che nomini; e le donne non vi hanno l'adito libero nè meno di giorno, fuorchè non vi siano condote dall'intendente . Kanndir , o dal suo sostituto , Oda-Baschy, perchè o l'uno o l'altro devon esser testimoni di quel che esse dicono o fanno. In Costantinopoli si annoveran da circa quaranta k.enn; ma i più frequentati son quattro o cinque. Un quarto luogo infine sono i kearbannseraih, specie di piazze, ove convengono le carovane, i viaggiatori e i mercanti colle loro merci. Tutti i nominati edificii, la più parte in marmo, servono come di dogana ove si depongono i generi in natura, o convertiti in manifatture tanto del paese che d'altrove in tante cuttà si tengano annualmente notabili fiere. Il commercio esterno vien dai Maomettani per più ragioni lasciato agli, stranjeri.

asciato agit stranieri.

REGOLAMENTO PER CHI ESEECITA QUALCHE MEstiere.) In quasi tutte le arti e i mestieri che gli Europei, s' industriano auche gli Ottomani, benchè non colla stessa finezza e buon gusto. Essendo dalla legge raccomandato di addestrarsi in qualche mesticre o professione, con cui procurarsi i mezzi di sussistenza, tutti, cominciando dai Principi fino all'ultimo suddito, s'ingegnano di apprenderne alcuna. e la legge stessa ba pensato a dare ancora opportuni regolomenti. Ogni corpo di mestieri, essuaf, ha il soo capo e il suo Kehaya che soprantendono a tutti i padroni e operai, e reprimono gli abusi e castigano i colpevoli. Si ammettono nei corpi dei mestieri i sudditi di qualunque religione, ma il capo e il Kehaya devono essere Mussulmani. Perche uno sia dichiarato maestro bisogna che sappia lavorire e che riporti un attestato del padrone sotto cui ha servito. La cerimonia dell' accettazione in maestri si rinnova ogni tre a quattro anni; e allora si raduna tutto il corpo di quel dato mestiere, i candidati presentano un bel mazzo di fiori e un fazzoletto di seta al loro padrone e al capo, poi baciano la mano a totti i padroni presenti alla cerimonia e seduti attorno della sala. Si beve a vicenda acquavite, e incomincia la tavola che viene imbandita con alcuni piatti portati dai novelli maestri sopra un bacile coperto, e durante il convito si suona a spese degli stessi. Non posson poi certe

professioni esercitarsi promiscuamente a piacere; al falegname non è permesso di fare il muratore, pè al muratore di fare il falegname; e ad un Cristiano sotto pena d'aver la mano tagliata è proibito di

fare in Costantinopoli lo stagnajo.

(Pene contrao i contraffattori di Manifattune.) Il ministero col dar l'approvazione a ciascuno di fabbricare o di vendere cio che vuole, non intende di abbandonare il pubblico alla cattiva fede di un venditore. Vi sono leggi penali contro chi vende dorature di oro o argento falso, quando si è inteso di oro o d'argento fino, chi vende stuffe tinte a colori falsi ec. La parte danneggiata ricorre al Kehaya ed anche al gran Visir per obbligare il venditore a ripigliarsi la sua cattiva mercanzia e a restituire il danaro ricevuto, è ciò per una legge espressa che vuole annullato il contratto fraudolento

(FABBRICHE DEGLI OTTOMANI, ) Nelle fabbriche gli Ottomani, siccome si può verificare da quelle che si sono riportate nelle varie tavole, hanno un gusto che pare tutto loro proprio , malgrado che diano indizio di conoscere i principii dell'architettura e gli elementi della geometria. Se in nessuna loro città si osservano certi edificii ordinati secondo le severe regole dell'arte, nè palazzi decorati , nè archi , nè monumenti eguali a quelli per cui tanta fama s'acquistarono i Grecie i Romani bisogna non pertanto al tempo stesso confessare che in quanto all'arditezza del disegno e alla maesta in alcune fabbriche han mostrato che sarebbero capaci di eseguire anch'essi quanto di grande si è eseguito presso le pazioni moderne. Le varie fabbriche che compongono il serraglio, le moschee insaperiali, gli acquidotti, i mausolei, le caserme dei

Giannizzeri, i khann pubblici, e i tanti palazzi bene esaminati ne sono una prova troppo luminosa, per cui si creda necessario di diffonderci più oltre. Pinttosto vediamo come sian compartite leloro case. Non hanno queste comunemente che due piani, rarissime tre. Il pian terreno, compartito in due o tre grandi stanze nella maggior parte delle abitazion, forma il primo piano, e vien occupato dagli ufficiali e dai domestici: l'alloggio del padrone dividesi sempre in due ale, l'una delle quali serve per le donne. La scala conduce a un salone del piano superiore, diwankhanè, che noi diremmo anticamera, e comunica con quasi tutte le stanze distribuite intorno il salone medesimo. La sveltezza e leggerezza della fabbrica, la larghezza delle stanza , le doppie finestre , che le illuminano, e il comodo di passare da una stanza all'altra concorrono tutte insieme a renderle amene e d'un' aria libera e passante che rallegra.

(PAVIMENTI DI QUAL MATERIA). I pavimenti anche delle case dei poveri sono fatti di tavoledi legname ordinario larghe un piede e più, e messe per il lungo: in quelle dei Grandi il tavolato è di noce o di nocciolo: le pietre e i marmi son messi in opera soltanto nei bagni, nelle cucine, nelle scale e nelle sale dei pubblici edificii. L'esterno delle case dei Mussulmani non offre altro fregio che di essere variamente colorito, e quello delle case dei non Mussulmani si distingue pel colorito nero o bruno.

(Terri ec.) Per la maggior parte sono le case costruite lungo le strade, e non tutte hanno l'altezza medesima e il medesimo disegno, perciocche relativamente all' altezza bisogna stare ai regolamenti prescritti dalla polizia, la quale accorda al Maomettani di alzarle fino alla misura di dodici pic506 ARTI E MESTIERI

coni da muratore, e di dieci soltanto ai non Machinettani. Ovunque le case son costrutte in legno, el copierte di tegoli rossi, re di piombo; coppette e fabbricate in marmo sono le sole moschee, i pubblici difficii el serraglio. Contuttocio anche in molte case di privati usasi d'avere una o die estanze in pietre o in marmo, kearkir, solidamente fabbricate con porte e imposte di ferro, deve nei pericate con porte e imposte di ferro, deve nei pericate con in quel paese cave, cantine è s'udérie sotterranee, e alberghi pei forestieri. Convien' che si adattino a fermarsi nei khaun o nei kearbann-sèrais, ove non sono ne magnificamente, ne comodamente alloggiati.

Available of the second of the

on the overall history with the company of the comp

of the whole confirmed by the confirmed

the production of the second o

## DIVERTIMENTI E GIUOCHI.

( PROIBITO IL BALLO E NONDIMENO VISONO BAL-LERIN EC. ) La legge Maomettana che tende la togliere all'uomo ogni occasione e ogni incentivo di dissipazione o di alienazion d'animo dalla vita contemplativa, ha compreso tra le cose da proscriversi anche la musica ed il ballo. Comunque nondimeno proceda la 'faccenda, ormai non son più banditi tra gli Ottomani ne i musici, ne i ballerini e le ballerine. Cotai ballerini, detti tschennguis, sone per lo più non Maomettani, ma giovani Greci, che avendo la libertà di vestirsi a lor capriccio s' abbigliano con eleganza e attillatura, qual si conviene alla lor arte. Ballano il più sovente a solo, o in due e non più, s'ingegnano di mostrare la loro abilità non già col variare e perfezionare i passi, ma in [cambiare atteggiamenti sempre uno più lascivo dell'altro; e quanto più spiccano in ciò, più vengono ricercati e applauditi. Vengono essi invitati nelle case principalmente di quegli Ottomani, che non sentendo molto scrupolo | nei diletti della musica amano intrecciare con essa balli, onde vie maggiormente rallegrare la conversazione. Vistose sono le ricompense che ricevono i ballerini; perciocchè, non contando ciò che dà loro il padrone di casa, gli spettatori tutti allargan con essi la mano. Al fine di ciascun ballo tenendo in mano un datre, piccolo tamburo, girano intorno alla sala; e ciascuno porge loro qualche monetal e ci ha di quelli che arrivano a dar anche de

ducati, e li mettono sulla fronte a quelli cle banno spiegato maggior capacità, e graza maggiore. Co non ostante essi trovano più il loro conto nei caffe e nelle taverne: ivi cotidamente e sopra tutto ne' giori di domenica e festivi accorrono in folla tutti gli no mini viziosi dell'ultima classe del popolo, soldati, ma rinari di ogni nazione, vi si beve, vi si balla e si canta e si suona; e si regalano allegramente i ballerini e i i musici.

( BALLERINE. ) Più guardinghe dal comparire in simili luoghi sono le ballerine, le quali per la maggior parte sono o figlie schiave, o mogli degli stessi musici Maomettani. Esse vanno alle case private, e come gli uomini, non ballano che una alla volta, o in due. Pomposamente abbigliate, colla testa semi-coperta da un velo, colle castagnette tra le mani, con occhi or languidi, ora scintillanti, con espression più seducente, che non usano i ballerini, si pregiano di sorpassarli anche negli atteggiamenti più licenziosi e più lascivi. Negli harem dei Grandi come pure in quel del serraglio si mantiene un certo numero di giovani schiave ammaestrate a ballare per divertire le signore non meno che i padroni, ogni qualvolta loro piace di ricrearsi in seno alla propria famiglia. E tai divertimenti devon esser dati senza che vi abbia parte la minima pubblicità o il minimo rumore, poiche oltre i riguardi voluti dai precetti della religione e dalla pubblica decenza, ci ha sempre la polizia che vigila aftenta a far valere i suoi regolamenti su questo punto, cosicche nissuno si arrischia a dar in sua casa una festa con musica e ballo, so nou ne ha riportata una licenza espressa, la quale si rilascia pagando in proporzione del numero dei musici e dei ballerini, che si brama di avere.

( BALLARE DEI GREGI. ) Quantunque sopra altri aspetti sian più esposti a pesi gravosi ed arbitrarii i sudditi Cristiani, in questo del ballo e di altri divertimenti e giuochi sono essi meno inquietati. Tuttin e singolarmente i Greci per temperamento più vivaci e più dati ai passatempi allevano le femmine dalla loro più tenera gioventù nel canto e nel ballo. e fatte grandi riescono eccellenti in ogni sorta di balli e stranieri e loro proprii, tra i quali rino. matissimo è quello della romeca, Figura questo ballo il tanto decanto laberinto di Dedalo: quindici, venti, trenta donne s' uniscono a formare una catena dandosi di mano l'una coll'altra; la prima avendo un fazzoletto ricameto nella destra invita le altre ad imitarla nei movimenti più agili e svelti della persona e dei piedi. Non si fanno esse rincrescere a ballare anche fuori di casa, all'aperta campagna, in mezzo ai prati e nei giardini, ove spesso gli uomini in disparte se ne stanno a mirarle. Nelle case Greche un forestiero ammirerà pure le contraddanze Francesi, Inglesi ed Allemanne, ma già non sono da paragonarsi colle rumorose feste da ballo e coi balli che si danno e sui teatri e dai signori nelle grandi città dell' Europa. I ministri stranieri e i ricchi negozianti stabiliti nel paese procurano meglio che possono di ritrarre qualche somiglianza Europea nelle feste che apprestano nei loro palazzi. In vero gli Europei sparsi nelle città, e che abitano in quartieri comuni tra loro, e più i ministri e chiunque risiede nel sobborgo di Pera vivono in mezzo ai Manmettani come vivrebbero nelle città più libere, invitano alle loro case le intere famiglie Greche ed ivi nomini e donne ballano insieme. Se per accidente vi si lascia vedere qualche galante giovane della corte; siede immobile su una sedia o su un angolo del sofa, è non cessa di far le maraviglie al vedere i due sessi confusi in una medesima ricreazione ele persone più distinte abbassarsi al mestiere dei ballerini.

(Musica Proibita, nondimeno pregiata.) E-gualmente che il ballo è vietata agli Ottomani la musica, e pure non v'han forse altri popoli che ne sian tanto passionati, e che sentansi nel cuore l'istessa inclinazione che gli Arabi ai quali venne spirata dai Persiani loro vicini. Secondo dunque il precetto essi non suonano strumento veruno; al più di quando in quando se si vedrà un giovane trattare o questo o quello strumento, ei lo fara per suo particolar piacere, e internato nelle stanze, non mai in compagnia d'altri e in pubblico. Molti sdegnano di apprendere anche il canto, tuttoché fosse una volta l'occupazione dei signori è dei Principi del sangue. Ma quanto più sono essi alieni dall'applicarsi alla musica, altrettanto la pregiano e commendano in altri, e l'incoraggiano con lodi e generosi guiderdoni. Non parliamo qui della musica militare, ne dei due corpi di musici o paggi del Sultano, e delle schiave del suo harem a disposizione delle Sultane e Cadine, di cui se ne è già fatto cenno a suo luogo, ma di quella che s'usa per divertire i privati. Otto o dieci suonotori indistintamente sia Maomettani, sia Cristiani, sia Giudei portansi in compagnia da chi gli invita, e con bassi a tre corde, colla viola d'amore, col flauto dei Derwisch, con mandolini a lungo manico e a corde di metallo e con altri simili stromenti eseguiscono varie sinfonie e concerti, mentre i gravi Mussulmani tra la pipa, l'oppio e il caffè pajono andar in estasi e perdere i sensi dietro la dolcezza e le patetiche impressioni che pienamente guadagnano

l'anima loro. Tante volte vanno, anche fuori a posseggio con sinonatori, e spesso in qualche distanza dalla città sopra eminenze che offrano bei punti di veduta sdrajati sull'erba o su tappeti, distesi sotto l'ombra di un albero si deliziano a sentirii suonare: o in casa stannosi intenti a sentire il canto degli uccelli più meludiosi, che con ogni soilecitudine prendono ad allevare domesticamente, quali sono canarigi, capineri e usignuoli.

( Musica. ) Non essendosi per unco introdotti tra gli Ottomani il clavicembalo, l'organo e l'arpa, quei medesimi che suonano gli anzidetti stromenti accompagnano il canto, sia che canti un solo, o cantino a due o a tre. La loro musica è pienamente soggetta alla poesia, e imita esattamente il numero, la misura, la cadenza dei versi e i sentimenti che son dettati dalla poesia Chi conosce la poesia orientale, sa che i loro canti sono poesie epiche o erotiche, che i loro versi son oltre modo armoniosi, e per le parlanti allegorie e ingegnose metafore attissimi a suscitare sentimenti d'amore, e a trasfondere potentemente gli affetti nell'anima e nel cuore. Parlasi dell' idolo amato? Si paragona la trasparenza delle sue carni al candido alabastro, la sua statura a un bel cipresso, i suoi lumi a quelli della giovenca o della gazzella. Voglionsi manifestare gli ardori d'un amante? Si dipinge un nomo fuor di senno, che nel suo delirio scorre le selve e i prati, e sempre seco porta il suo incendio divoratore, che in mezzo alle pene, che lo struggono giorno e notte, non cessa di pianger la dura sua sorte e di gridar pietà e mercè a colei che lo tormenta. E frequenti sono gli intercalari delle esclamazioni; ah ! waah ! amann? denotanti affanno . cordoglio, disperazione per un amore non corri-

Cost. Europa

sposto: ovvero quelle altre tenere espressioni: 0 anima mia, agnel mio mansueto, occhi miei cari, cuor del mio cuore e simili. Dicesi che il Principe Cantemir avesse già inventato e insegnato ai Turchi il metodo delle note, con cui modulare il canto e il suono, ma ora non se ne serba più vestigio in tutto l'impero.

ARIE E MELODIA QUALI SIANO. ) Gli Ottomani al presente si servono per note di segni arbitrarii da loro aggiunti ad alcune cifre e lettere alfabetiche, usate in antichi trattati di musica orientale scritti da Persiani valentissimi nell' arte. Pochi però son quelli che si applichino a studiarla per via di metodo e di principii regolari: compongono essi a memoria, e s'imprimono ben nella mente le arie ch'eglino cantano e suonano su gl'istromenti, e a forza di ripetere più e più volte gli stessi canti e suoni insegnangli ai loro amici e compagni. Per la qual cosa ne risulta una musica tutta loro particolare .. e tale che nella misura, nell'accentuar delle parole, nei differenti passaggi dal grave all' acuto, dal lento al breve, in somma in tutte le varietà della melodia, che si posson cavare da uno strumento medesimo fu da Milady Montagu giudicata preferibile all' Italiana, malgrado che in tutta Costantinopoli, dice ella, a stento si contino tre o quattro persone che sappiano a fondo i principii e le delicatezze dell'arte, cioè, l'armonia, il contrappunto e il concerto di più strumenti insieme. Più che il Frigio amano gli Ottomani il modo Libio, perchè più analogo alla loro inclinazione per la mollezza de' snoni.

( QUANDO I BALLEAINI E I MUSICI FIU' 1,440 Riπo.) In due occasioni principalmente llan molto che fare i ballerini e i musici. La prima è quando si

ordinano dal governo pubbliche feste e allegrie, donanma, per qualche battaglia vinta o per altro importante avvenimento: perciocche tenendosi giorno è notte dai mercanti aperte le botteghe e parate dei migliori addobbi, e stando illuminate la sera, isi lascia che tutti si abbandonino ai divertimenti e ai sollazzi che ciascuno ha genio di godere. Il popolo Beve impunemente vino nei luoghi pubblici e i ballerini e i musici girano da una casa all'altra, da questo a quel luogos giran pur anco le pattuglie. ma unicamente per impedir le risse e i tumulti, e metter paura ai ladri e agli assassini, non per ingerirsi in quel che piace di fare a ciascuno, se si trattasse per fino di burlarsi del governo, di satireggiare contro i ministri e spargere il ridicolo sopra i loro costumi. Quei che san meno frenarsi in queste occasioni sono i Greci per indole naturale facili a passare dalla tristezza all' intemperanza della gioja. Ne più son ritenuti i Giudei : questi dopo aver contentato il loro amore al guadagno col fabbricare e vendere i lanternoni per la illiminazione recansi alla porta dei Grandi, ed ivi regalando i ballerini che si fermano, spacciano la lor parte di buffoneric. E l'autore dell'opera sui costumi, usi ec. degli Ottomani da noi più volte seguito, dice tiferirsi dal Barone De Tott qualmente s' incontro in una truppa di Giudei che ebbero il coraggio di travestirsi chi da Sultano, chi da gran Visir, e chi d'altri personaggi. La scena non fu continuata per intero; s'interdisse di rappresentare il Sultano, ma per gli altri personaggi si lascio ampia facoltà, e' non fu più da coloro avuto riguardo ne ai ministri ne ai magistrafi. Poiche lo stesso autore di vista soggiunge d'essere intervenuto ad ma scena in cui un Giudeo finto Istambol-Effen ... ssy figurava di mini51

strare con tutta pacatezza una severa giustizia, e che essendo per caso capitato al tempo stesso il vero Effendissy o giudice di polizia, si reserò l'unt'il tro in aria di gravità il saluto. Spirato-però appena il termine del donanna, al ricomparire dei bastoni delle pattiglie scomparvero le commedie.

(CERIMONIE NELLE NOZZE: ) L'altra occasione in cui si danno gli Ottomani a far alquanto di baldoria è quella dei matrimonii, intorno ai quali occorre d'aggiungere ciò che si è omesso altrove. Contro le parole precise di Maoinetto dette a un suo discepolo, il quale andava a sposare una giovine: Vedila prima onde assicurarti anticipatamente del contento che avrai ad avere vivendo insiem con essa: si stipulano col mezzo di procuratori i matrimonii dalle famiglie, non per innamoramento o incontro di genio delle parti, ma per pura convenienza. Le figlie sono sovente promesse nell'età di tre o quattro anni e di dodici o quattordici ricevono la nuzial benedizione. Si firma il contratto con testimonii dai genitori innanzi all' Imam della moschea sotto cui sono e nel contratto stesso vengono inventariate e la dore, e la paraferna della sposa, uniche cose che si ripetano dalla donna nel caso di ripudio. Con molta pompa si procede alla celebrazione delle nozze, senza che mai si trovino insieme numini e donne, gli uomini stanno nel loro selamlyk, o appartamento, le altre nell' harem. Nella vigilià della cerimonia delle nozze si porta la fidanzata con sua madre o altre femmine della famiglia alle stufe pubbliche, passa in mezzo alle sue parenti e amiche che son già raccolte nella sala del bagno, e vien ricevuta alla porta dalle figlie giovani. Quando si presenta alla sala ha indosso sopra il vestire un lungo ve o rosso a guisa di campona picchettato di giallo, e di questo, come degli altri abiti, viene spogliata al primo entrare: fa il giro intorno alla sala seguita dalle perdette giovani che intuonano l'epitalamio seminade anch'esse: in appresso vien condotta innanzi a ciascuna donna, fa un complimento e un regalo per-testa di pezze di stoffa, di fazzoletti, di gioje o di diamanti, conforme è il suo stato, e termina col ringraziare e baciar loro la mano.

( FESTE DELLE NOZZE. ) Vien poi il trasporto alla casa dello sposo che somiglia a una processione. La sposa monta in un legno a quattro ruote chiuso da graticolati dorati e si spessi che impediscono di vedere il più piccolo lineamento della persona; innınzi al legno si portano tronchi d'alberi con cerchi . da cui pendono varii nastri e canutiglie di oro e d'argento, che agitate dall'aria ed essendo riflesse dal sole danno un gusto particolare a chi le mira: musici, ballerini, ciarlatani, tengono allegra la comitiva: meltonsi in moto i cavalli carichi di materassi, tappeti, cuscini, e di grandi casse in cui son chiusi i vestiti : la famiglia e gli amici s'abbigliano eogli abiti migliori, e in molti legni o a cavallo chiudono il corteggio. La gioja par che rida sul volto d'ognuno, non tanta però quanta ne manifestano i Greci nelle loro nozze. Giunti alla casa dello sposo, gli uomini si ritirano nel selamlyk e le donne nell' harem, ed ivi si chiamano ballerini e ballerine che trattengono gli astanti nella maniera poc'anzi acceunata, il divertimento é variato altresi colla lanterna magica, coi burattini e colle ombre chinesi. La sposa quando sia troppo giovane o gracile di salute resta lungo tempo presso i suoi parenti, ne mai vede lo sposo, salvo che al momento di darsi la mano. Ben pochi

sono gli Ottomani che si prevalgano della libeta legale di sposar quattro donne, perchè tale pluralità importa troppa spesa, e tutti non sono in grada di sopportarla, e per altro riguardo sono che difiolmente si conserverebbe la buona armonia in famiglia.

(QUAI GIUOCHI PERMESSI.) Ai giuochi usuti per divertimento del Sultanto e nell' interno del serraglio oltre quelli del djirid e del tomak da noi descritti conviene aggiungere i combattimenti delle fiere, come sarebbe a dire di cani, orsi, lioni e tigri. Nel resto, tranne l'esercizio dell' arco, delle corse a piedi e a cavallo, sono proibiti tutti i giuochi, cominciando da quei delle carte e venendo a quelli di dama e scacchi, e chi ginocasse a questi due sarebbe riputato impuro come chi avesse lavate le mani nel sangue d' un porco. Nondimeno l' 1mam'Schafty permette gli scacchi, purchè si giuochi senza interessar la partita con danari, per trattenimento e senza strepito. I soldati e i marinari giuocano alla lotta, al salto, a scagliar grossi sassi in distanza, ma già per lo più non si mette mai su danaro: ciò viene assolutamente proibito in qualsivoglia giuoco. Nei caffe si giuoca da taluni a scacchi, a dama e al mangala; non hanno essi per la dama una tavola di legno; ma un pezzo di panno con sopra cuciti i quadretti a diversi colori, entro il quale si piegono le girelle, e le pedine, quando è terminata la partita. Il ginocare non è molto dif-ferente da quello degli Enropei, e la differenza consiste che le loro dame hanno la forma d'una piramide cilindrica, e i loro scacchi non hanno lo stesso valore, ne la figura stessa che i nostri, perciocche dicesi per proverbio che una pedina minaccia e vince sovente il re di scacchi, per significare che sta male a soverchiare il nemico.

GIUOCO DEC MANGALA. ) Al pari che a dama e agli scacchi si giuoca al mangala in due sopra due tavole con sei buche per ciascuna : amendue i ginocatori mettono in ciascuna buca sei sassolini o piccole conchiglie; indi uno comincia a levare da quella buca ch' ei crede a proposito tutti i sassolini, e ne mette uno in ciascuna buca principiando alla dritta e proseguendo, sintantochè non gliene avanza più uno. Se la fortuna lo favorisce che possa trovare due o quattro o sei sassolini nella buca ove ha messo l'ultimo, guadagna non solo quelli, ma gli altri ancora che sono nelle buche più vicine retrocedendo nel contare, qualor vi trovi il numero indicato. Si continua il giuoco fin quando tutti i sassolini sono andati nelle buche; allora si contano, e chi ne ha un numero maggiore ha vinto,

( SPASSI DELLE DONNE. ) Più dilettevoli per avventura sono altri spassi che si prendono le donne Maomettane negli harem, poiche oltre d'avere a quando a quando la libertà di chiamarvi le ballerine, la lanterna magica e le ombre chinesi; esse medesime si danno a rappresentar commedie, in cui più sembrano trionfare quanto più sanno contraffare e mettere in ridicolo i Cristiani e i loro costumi e le loro pratiche religiose. Nel che fare travestonsi da Cara-gueuze da Hadjy atwatte, che han molta somiglianza coll' Arlecchino o col Pantalone, maschere Italiane. Le Greche al contrario più portate per gli usi Europei si spassano a giuocare ai dadi, alle carte; ne han bisogno di esser molto pregate per cimentarsi ai giuochi, così detti, d'azzardo. In ogni sorta di ricreazione non godono mai le Maomettane il piacere di conversare liberamente cogli uomini. Un signore Ottomano divide le ore di ozio tra le sue donne e il bagno, tra DEGLI OTTOMANI

religione l'essignar statue, gruppi, satti, che comprendano figure umane, sia in legno, sia in marmo, sia in bronzo. Tutta la loro scultura si riduce a decorare le stanze con arabeschi, siori, parole, dorature e stucchi, i mausolei e le sontane con marmi a più colori e con profusione di fregii d'ogni sorta Lo stesso dicasi della pittura, la qual si ristringe ai paesetti e non altro; e questi, perchè sian lodati, lan d'uopo che vi campeggino i colori più vivi e sortemente spiccati.

## BREVI NOTIZIE STORICHE

INTORNO

## ALLA DALMAZIA E ALL'ISTRIA.

(DA CHI ANTICAMENTE SI PRETENDE ABITATA L'ISTRIA.) Limmediata vicinanza, in cui sono tra loro gli Stati dell' impero Ottomano e le provincie di Dalmazia ed Istria, parve spontaneamente invitarci ad unirne e continuerne il discorso. Per quanto poco, a confronto di altre contrade, ne vadan chiari ed illustri i nomi, han noudimeno l'Istria e la Dalmazia un giusto diritto alla nostra considerazione per molti titoli che andrem ora brevemente svolgendo. A principiar dall' Istria pare ad alcuni di vederla abitata fin dai tempi favolosi ed oscuri, perciocchè si racconta che i Colchi mandati da Eeta loro Re ad inseguire gli Argonauti, temendo per non averli raggiunti di esserne al ritorno puniti, e annojati dalla lunga navigazione, ponnessero piede a terra non lungi da dove fu poi Aquileja, e che loro rimanesse il nome d'Istri per aver dovuto nella loro navigazione rimontar dal mare il fiume Istro. Qui stabiliti vi fondarono la città e il porto di Pola, nome che dura tuttavia ad onta che per qualche, tempo sotto i Cesari si sia cambiato in quello di Julia Pietas, Il racconto prese una certa apparenza di verità dalla circostanza di avervi i Romani trovato il culto d' Iside, allorchè ne fecero la conquista tra la prima e la seconda guerra Punica.

Ma che c'entra il culto d'Iside coi Colchi A Sull'antorità di Erodoto van gli eruditi d'accordo a pensare che Sesostri s' inoltrasse fiu nella Colchide, e che dopo averla soggettata vi stabilisse delle colonie, le quali ditfondendovi i costumi, le leggi e le divinità degli Egizii, ne invogliassero i Colchi medesirui ad abbracciarle e a conservarle dovunque si trasferissero. La verisimiglianza ha forse dato luogo a conchiudere che realmente capitassero i Colchi in questi luoghi, e che allettati dalla dolcezza del clima e dalla facilità di aprire comunicazione colla Grecia e coll'Italia vi fermassero la loro di mora.

· ( DALMAZIA ED ISTRIA IN GUERRA COI ROMANI. ) In qualunque modo s' intenda la cosa, fatto certo si è che l'Istria e la Dalmazia cominciarono a figurare nella storia già come stati ben regolati nell'anno di Roma 521, in cui la Romana Repubblica dava a presagire che stava per allargare le ali fuor dell' Italia. L'assedio felicemente posto alla città marittima di Trapani, i tentativi di Duilio coronati da un esito glorioso, la vittoria navale riportata dal Console Lutazio avean renduti i Quiriti in guisa esperti contro i pericoli di un elemento, prima non ben. da essi conosciuto, che dopo aver per vent quattro enni continui lottato contro l'emula Cartagine se la videro supplichevole implorar la pace. Il tempio di Giano fu chiuso per la seconda volta, e respirando dalle guerre incominciavano i Romani a gustare le arti e le lettere , ma i figli di Marte non e . rano destinati a lasciare irrugginire gli acciari. Si riapre il tempio di Giano, ed entra a far parte delle loro imprese la Dalmazia e l'Istria, Regnava in queste provincie, che allora estendendosi fin nella Mesia e nella Macedonia formava lo Stato propriamente detto l' Illiria, sotto la tutela di Tenta sua madre, un Principe minore per nome Pinco. Essendone i sudditi più pirati che eltro infestavano il mare, e colle loro prede avevano danneggiato i mercanti Romani, i qualine menarono lamenti allo stesso tempo o circa avea Teuta eseguita una speduzione contro la piccola, isola Issa posta nel golfo poscia detto di Venezia, alla quale aveya Roma accordata la sua protezione. Si gindicò l'insulto di lesa nazione, e si deputò un'ambasceria a chiedere

la riparazione dei torti ricevuti.

AMBASCIATORI ROMANI ALLA CORTE DELLA RE-CINA TEUTA. ) Introdotti gli ambasciatori all'udienza della Principessa reggente, Lucio Veruncanio, uno di essi, senza tante esornazioni espone il motivo della loro venuta e le rimostranze che aveva a fare per parte della Repubblica. Si riferisce che Teuta freddomente rispondesse : che quanto poteva fare a favore dei Romani sarebbe'di non soffrire, che le piraterie si commettessero a nome dell' autorità pubblica, ma che i Re d'Illiria suoi antecessori non avean giammai privati i proprii sudditi dai vantaggi annessi alle scorrerie per mare, e che ella non sarebbe per derogare a tal consuctudine: e che Veruncanio offeso da quell'aria di sprezzo le soggiungesse: i Romani, o Teuta castigano con pene i torti fatti agli uomini sia nazionali, sia stranieri e la repubblica saprà insegnarvi a correggere gli abusi di un governo sì ingiusto quant' è il vostro. Teuta, ancorchè punta sul vivo ; da scaltra soffocando nel cuore la piena dell' ira, congeda con apparente tranquillità gli ambasciatori; e questi al primo metter piede fuor della reggia sono proditoriamente trucidati.

( ALTRE NEGOZIAZIONI DI PACE INFRUTTUOSE.)

Non è a dire qual fremito eccitasse in Roma la nuova di si indegno trattamento: si pensò immantinente. ai mezzi di trarne un' esemplare vendetta : fu dichiarata all' Illirico la guerra con una solennità non mai fin allora usata : si armò per terra e per mare : il Console C. Fulvio Centumalo ebbe a' suoi ordini il comando di una poderosa armata navale, e L. Postumio Albino quello di un numerosissimo esercito. Teuta già impegnata in una difficil, guerra contro la Grecia s'avvide che gliene sovrastava un'altra assai più seria, e riflettendo tra sè, essere impresa disperata il pretendere di sostener l'una e l'altra, s'apprese al partito di ovviar la seconda col cercar di placare i Romani. Mosse ella dunque parole di pace, e per mostrare la sincerità di sue intenzioni cominciò a disapprovare la strage degli ambasciatori, ed esibi di consegnare gli assassini. Era già bene intavolata la negoziazione, quando gl'Illirici riportarono un notabil vantaggio su i Greci, ed ecco Teuta non per anco spogliata della condizion del sesso mutarsi di parere e invanirsi dietro folli speranze di più prosperi successi, quindi rompersi le conferenze e ritirarsi i ministri. Roma vie più adontatasi in trovarsi come abbindolata da una donna ne giurò la perdita. Si apre la campagna, e Centumalo scorrendo il lido e le isole della Dalmazia colle armi sue vittoriose occupa tutti i posti più importanti e tutte le fortezze situate lungo il mare, mentre Albino per terra seguita a guadagnar terreno, e ad incalzare di passo in passo Teuta che invano sforzatasi di sostenere le piazze più forti corre a ricoverarsi nell' estremità de'suoi Stati.

(PACE CONCHIUSA A QUALI CONDIZIONI.) La fredda stagione da tregua alle operazioni militari, ma non alle penose inquietudini di Teuta, che si mira

I (ILLIA CO RIBELLATO E RICUPERATO DAI ROMANI.). Il traditor della patria pose in non cale i noveiii suoi benefattori, e colta l'occasione che i Romani avevano assai a difendersi dai Galli, s'intruse nel paese aggregato, al dominio Romano, ne discaccià de deboli quarnigioni, e portò la desolazione nello

dendo la patria avea favorito le armi Romane.

<sup>(4)</sup> Le alternate vicende e le diverse folli, passioni, da cui dovette essere agitato l'animo di Teuta, potrebbero somministrare un soggetto di estro non infelice e forse nuovo per un componimento teatrale.

pittà e nelle campagne mettendo il tutto a ferro o fuoco. Respirarono appena i Romani da quella guerra, che tosto spedirono i consoli M. Livio Salinatore e L. Paolo Emilio in traccia dello sleale Demetrio, lo inseguirono di piazza in piazza, ma egli infine riusci a salvarsi in Macedonia presso il Re Filippo, lasciando che la sua patria fosse presa di assaito, saccheggiata e spianata miseramente dalle. armi della vendetta. I consoli rispettarono Pineo, del quale si sa che continue a regnare ne'suoi stati durante la seconda Guerra Punica, dalla cui epoca e per forse cento anni o nissuna o ben poca porte ebbe la Dalmazia nei grandi avvenimenti; e solu ritorna a nominarsi a'tempi di L. Cecilio Metello. Questi mandatovi dal senato di Roma, forse. per assicurarsene il possesso, non ebbe bisogno di sguainar ferro per sottometterla, essendovi stato dagli abitanti ricevuto piuttosto come il ben venuto che come nemico. Ciò nondimeno entrando egli qual vincitore in Roma fu onorato del trionfo e del soprannome di Dalmatico. Quieta e dimenticata la Dalmazia insiem coll'Istria nelle guerre civili quindi intravvenute, e rimasto infine Augusto solo padrone della somma dell' impero, nella divisione proposta delle provincio da amministrarsi fu essa compresa in quelle che toccarono al senato di Roma.

RIVOLTATA DI NUOVO SOTTO AUGUSTO.) Avendo essa poi dopo quindici o sedici anni manifestato movimenti inquietanti, Augusto ne richiamo asè l'amministrazione, e destino Tiberio a ridurla e a tenerla in dovere. Il malcontento vi fu pinttosto assopito che tolto; perciocche mentre era Tiberio intento a debellare Marobduo che oltanta mila uomini minacciava T imperio, eccoti quasa un giorno stesso scoppiare una generale rivolta nella Dalmazia e nella

Pannonia softo la condotta di due capi, i quali per nna assai rara combinazione portavano amendue i nome di Batone. In breve tempo si annoverarono più di dugento, rivoltosi tutti armati e in attitudine da tener fermo contro le più agguerrite truppe regolari, laonde trovatisi in forze sufficient cominciarono a togliere dal mondo futti quanti i viaggiatori e negozianti Romani che trovarono; indi tagliarono a pezzi e fecer, prigionicre le guarnigioni sparse nelle varie città: Sirmio e Salona fecer resistenza; ma i Pannonii assediaron la prima, e i Dalmati la seconda.

( METTE ROMA IN TIMORE. ) Trovandosi Tiberio stretto fra due nemici, dei quali se l'uno dava assaissimo a temere, l'altro poteva far crollare l'imperio, da astuto qual era, pensa a liberarsi da Marobduo con proposizioni di pace, che vien anche stipulata. Schivato un temporale, si affretta a sottcarsi dall'altro. Spedisce Cecina Severo, allora Governator della Mesia, contro i rivoltosi; questi in-contratosi da prima nei Pannonii, gli assalisce e batte costriugendoli a levar l'assedio di Sirmio: non guari dopo marciando Messalino colla vanguardia dell'esercito di Tiberio vien respinto e sconfitto interamente da Batone il Dalmata, quantunque non ancora guarito di una ferita ricevuta all'assedio di Salona. La nuova della rotta sparge tanto terrore che Augusto annunzio al Senato, che se non si metteva riparo, il nemico sarebbe fra poco sotto le mura di Roma. Ma la fortuna arrise propizia a quella capitale; Pannonii stanchi della guerra si sottomisero a Tiberio, dopo che a tradimento fu fatto prigioniero il loro Batone. I Dalmati, non che imitare l'esempio dei Pannonii, intrepidi sostennero l'impeto di tutte le forze di Roma, cui Tiberio aveva divise in tre cor-

pi. Sa tre diversi punti entrarono questi in Dalmazia devastando città e campagne, distruggendo alberi, piante e messi, e portando ferro e fuoco devunque, talche ridussero a deserto quel paese già dei più fertili d'Europa. Non rimangono ai Dalmati più altri luoghi fuorche Andetrum e'Arduba, due città forti di cui più non si ricorda che il nome, Per nulla scoraggiati van essi a rinchindervisi dentro risoluti di seppellirsi sotto le mine anziche darsi vinti ai. Romani. Tiberio pose l'assedio alla prima, Germanico alla seconda; successero varie azioni che costarono molto sangue: infine Batone, che trovavasi in Andetrium prevedendo che la piazza non poteva reggere più a lungo e che era finita per lui, preferi di morir combattendo piuttosto che cader vivo in mano dei nemici. Alla testa di alcuni compagni del suo ardire fa una sortita; gli riesce di rompere i Romani e di salvarsi.

( Sonte Di Anduba. ) L'assenza di lui non cangiò l'animo degli altri assediati, essi continuarono a difendersi, ma sopraffatti dal numero non poterono impedire che la città non fosse presa d'assalto e che eglino stessi per la più parte non perissero di spada nemica. Non meno, per non dire più luttuosa, fu la sorte di Arduba, porciocchè gli abitanti divisi in". due fazioni si combattevan tra loro, e ciò che vuol notarsi qual caso unico par avventura nella storia. le femmine dichiaratesi in favor dei Dalmati stranieri alla loro città combatttevano contro gli uomini loro compatriotti, e questi contro di quelle. Prevalsero essi è vero, ed aprirono le porte ai Romani. Ma che? Le donne invasate da quell'ira a cui non v'ha l'eguale, o corser furiose ad incendiare i proprii asili, e forsennate coi bambini in braccio si precipitarono nelle fiamme, ovvero si gettaron nel

finne che bagnava la città, e così tutte finiron di vivere. Tanto basti per soddisfare al nostro scopo ch'è di soltanto delineare in pochi tratti il costume e il carattere degli antichi Dalmati. Chi però ama di meglio conoscere quali anime fosse capace di produrre il suolo della Dalmazia dee meditare non solo il coraggio di Batone, ma le qualità sue eziandio, le quali furono tanto stimate da Tiberio che non isdegnò di venire a trattato particolare conlui, e di accordargli la libertà ed emolumenti tali da vivere decorosamente e in sicuro ovunque gli piacesse. E più ancora dee piacere l'ingenua sua. franchezza, allorche presentatosi nel campo, e interrogato alla presenza della numerosa curte di quel simulatore nipote di Augusto qual motivo avesselo indotto a rivoltarsi, semplicemente rispose: a voi soli imputar dovete la colpa, perchè invece di pastori che pascolasser gli armenti, voi non mandaste che lupi per divorarne, Onanto meno sgraziate sarebbero tante e tante provincie, se più bene intesa venisse massima siffatta! Comunque non abbiano i Balmati avuto come i Cartaginesi un T. Livio da descriverli in valor militare come einuli dei Romani, ebbero però uno Svetonio e un Diodoro Sieulo, i quali asserirono che dopo le due Puniche la guerra più pericolosa e più terribile per Roma fa questa di Dalmazia.

(LA DALMAZIA ACQUISTA QUALCHE NOME AI THUELDI DIOCLEZIANO.) Da indi in poi nel lungo intervallo, che scorse tra Augusto e Diocleziano, cose poco notabili ci offre la Dalmazia. Da che seli Dioclaziano all'impero, subito gli scrittori parlarono della provincia a del luogo ov'ebbe i natali, che fu Dioclea, e Doclea, cara scomparsa, vicino a Narona, e secondo lo Spon, vicino a Salona, ove si ritirò dopo aver abdicato

l'impero. Non procurò egli certo la felicità della sua patria, poichè la diede a governare a Galerio conosciuto da Ini stesso pel peggiore dei Cesari associato all'impero, bensi cercò di eternare il proprio nome innalzando da¹ fondamenti la città di Spalatro, intorno alla quale speriamo non sara discaro il qui soffermarci alquanto, per osservarvi i mo-numenti di sua grandezza, cui la più parte dei geografi non si fecero carico ne meno di accennare. Al primo approdarvi per mare si scuopre la città, la cui veduta è delle più imponenti, poiche si affacciano allo sguardo le alte e lunghe muraglie che servendo a un tempo stesso di cinta all'intera città rinchiudono il lazzeretto, e vengono da un canto a unirsi al vasto molo contenente il porto, e dall'altro canto simili sempre quelle mura a validi bastioni vanno ad unirsi alle fortificazioni con cui s' intese di munire Spalatro in questa parte.

( PALAZZO DI DIOCLEZIANO.) In faccia ad esse sulla vasta spiaggia e lungo il porto rinchiuso tra il piccolo e gran molo con un aspetto indescrivi-bile fuori si mostrano i maestosi avanzi del lungo e interminabil colonnato che decorava la facciata marittima del palazzo di Diocleziano, che a ragione si chiamerebbe un colosso di architettura. Al di sopra di esso veggonsi appena comparire i tetti delle fabbriche moderne costrutte nel recinto del suddetto palazzo; e all'atto stesso pare compiacersi l'occhio in mirar sorgere dal seno di quei prodigiosi am-massi di colonne una torre quadrata a cirque piani che indica la chiesa cattedrale a cui serve, di campaoile. V. n. 9. T. 8. In certa distanza da questa sopra uno degli angoli delle mura si offre allo sguardo un' altra pesante torre merlata, il cui aspetto Gotico rammenta i popoli che sterminarono il popolo pa-

drone del mondo. Guardandola dal mare a sinistra la città è vieppiù scoperta, e presenta una maggior lontananza, ove la veduta dei tetti più modesti de' semplici cittadini rallegra l' anima rattristata dal . Ingubre spettacolo delle ruine imperiali, del lazzaretto. e delle torri fendali, mute annunziatrici dei flagelli dell'umanità, delle guerre intestine e dell'orgoglio, di coloro che le innalzarono. Di qui la vista spazia deliziosamente attraverso le case irregolarmente. piantate, che formano i due subborghi detti l' uno di Lucio, l'altro Borgo grande, Gli abitanti vi respirano un' aria libera ed aperta, temperata anche al sollione dall' ombra degli alberi e rinfrescata dalla verdura perpetua degli orti e dei giardini. Tanti giganteschi avanzi e tanti bei privilegii, che la natura concesse al suolo di Spalatro, vengono o tanto o quanto mortificati dall' enorme montagna del Marigliano che le sovrasta.

(TEMPIO DI GIOVE E DI DIANA.) Nel palazzo medesimo sorgeva un magnifico tempio, che alcuni a Giove, e altri più recenti eruditi pensano essere stato dedicato a Diana, tratti dalla ragione che nei fregi scolpiti dominano molte figure di cacciatori. Il tempio medesimo fu poi convertito nella chiesa cattedrale e conserva tuttorra le vestigia del più elegante ordine corintio e le dimensioni, cui piacque a Diocleziano di dargli quando lo fece innalzare.

(TEMPIO DI ESCULAPIO.) Essendosi per noi già veduti altri tempii di siffatatto stile, passiamo ad un alro già sacro ad Esculapio, È questo meno considerabile del testè accennato, avendo ventiquattro piedi in lunghezza e sedici in larghezza e i muri laterali sei piedi di grossezza. Benchè sia esso pure di ordine corintio non presenta che avesse orna-

menti ne interni ne esterni; solo nell'interno gira tutt' all' intorno una cornice egregiamente scolpita. e ottime sculture campeggiano ancora sopra la cor-nice nella volta. All'esterno quattro ben intesi pi-lastri sostenevano la fascia che circuisce l'edificio, la cui facciata tutta per il largo veniva abbellita e difesa da un arioso peristito di quattro colonne. Si saliva al tempio per una gradinata di quindici scaglioni: già le colonne, compresa la base e capitello eran alte ventidue piedi e il sopracolonnio cinque. Non si schopre che fosse iscrizione alcuna sia su l'architrave interno, sia nel vnoto del timpano: la porta alta sedici piedi e quadrata mostra tuttavia le insigne d'un artificioso cornicione sostenuto da mensole. Ma già la bella e semplice distribuzione delle parti è quasi pienamente scomparsa: le colonne del peristilo sono rovesciate: la gradinata avendo molto sofferto dal tempo è divenuta se non impraticabile certo assai difficoltosa: la porta e i due pilastri corintii son lasciati esposti a tutte l'intemperie. Per ultimo quella colonna la quale si vede, alla sinistra uscendo dal tempio, sostenere tuttora una porzione di arco e servire d'appoggio a me-schine baracche di legno, quella è l'unico vestigio e il solo rimasuglio del portico che conduceva al tempio di Esculapio. Il cambiamento della religione ha fatto cambiare il tempio in oratorio, il cattivo gusto ha immaginato di eccrescervi una torre quadrata goffa e bislunga terminante in un peggior tetto coperto di embrici, e l'uso e la divozione insieme han voluto che si aggiungessero le campane. V. n. 8. T. 8. Dagli scavi fatti alle fondamenta si è conosciuto che vi erano lugghi sotterranei. Per quanto si dica che Spalatro sia statal disgraziata

intatti i monumenti di sua grandezza, a proporzion nondimeno non posson altre città vantare altrettanto. Del resto Spalatro; chiamata Spaletum e Aspalatum; o Spalato, come più piacerebbe allo Spon, chè 10 deriva dal latino Palatium, palazzo di Diocleziano; era una delle chiavi principali della Dalnizia Veneta; e una città importantissi ma pei Veneti, avendone essi fatto un emporio di commercio, perchè vi venivano a scaricare e caricare le carovane di Turchia.

( POPOLI STRANIERI TRASPORTATI IN ISTRIA E Datmazia.) E ormai ripigliamo il filo storico. Pola in Istria fu testimodio dei funebri onori renduti a Crispo, che qual novello Ippolito si vide tratto a morte per un inesplicabile trasporto di Costatitino Imperatore suo padre. La Dalmazia e l'Istria poco debbon esser grate a Diocleziano e a Costantino, perchè il primo vi trasportò la nazione de'Carpi, voluti nativi dei monti Crapaks, e l'altro quella de' Carmati. Da li innanzi dette provincie cambiarono spesso padroni, poichè morto Costantino padre . toccarono a Costante, poi a Costantino minore; morto l' uno e l' altro ; la Dalmazia fu rinnita al trono d'oriente sotto Teodosio; regnando dopo l'ul a figli Arcadio ed Onorio, ed essendosi allora l'impero diviso, restò coll' impero d' occidente la Dalmazia ad Onorio. Accaduto quindi il fatale smembramento dell' impero fatto successivamente dai Goti, dagli Svevi, dagli Alani, dai Vandali, dai Franchi e dal Sassoni la Dalmazia si vide immersa in tutti gli orrori, di una guerra civile; perciocchè invidiata dagli imperatori d'oriente fu a forza strappata a Odoacre primo Re d'Italia; sotto di essi caduta nelle unghie di governatori che spesso si cambiarono e che tutti cercarono di esserne Sovrani, può

ognuno congetturare quale strazio ne menassero. In si dura alternativa rimase fino ad Eraclio, il quale, a patto che scacciassero gli Unni da'suoi Stati, ne cedette una parte ai Croati e un'altra al Serviani: i primi ebbero la Liburnia el quella porzione della Dalmazia che si estende fino al fiume Cettina, ai secondi fu dato il resto; salvo alcune piazze, come Trau, Spalatro e alcune Isole riservatesi per l'impero. Sulle prime i detti, paesi ceduti vissero sotto la condotta di cinque fratelli, a cui essendo succeduto un figlio di uno di essi per nome Porga portante il titolo di Ban, diede ordine a una langa serie di Ban di Croazia e di Dalmazia, dei quali non si hanno circonstanziate notizie, e il più che se ne sappia è che furono per sette anni in guerra coi Francesi che si erano impadroniti della Macedonia, e che ne gli scacciarono sotto il regno di Crescimir, I Serviani, o Schiavoni originarii essi pure egualmente che i Croati dei monti Crapakse fondarono una Monarchia che dalle coste della Dalmazia si estendeva fino alla Sava e al Danubio. Ignoti sono i nomi particolari dei primi loro Re, venendo "indicati soltanto col nome generale ora di Re di Servia, ora di Re di Dalmazia.

(COMETRATATI I DALMATI DE BASILIO:) Maggior luce va acquistando la loro storia, quando si viene all' Imperatore Basilio II. L'anno 1014, conquistate già la Bulgaria e la Bosnia, entra egli a mano armata nella Dalmazia, cinque mila Dalmati perdono la vita sul campo di battaglia, e altri quindici mila son fatti prigiorieri. Lungt il vincitore dal rispettere coloro che disarmati aveva in suo potere, parye incapriccito di voler loro in tutta la sua forza far sentire quanto significhi quel detti netellerabile agli antichi Romani orecchi: vae vicetts:

534 . BREVI NOTIZIE STORICHE

li fece dividere in compagnie di cento uomini per ciascuna, e, achierati che furono ordinò che si cavassero amendoe gli, occhi a tutti i novantanove, di ciascuna compagnia, e un solo al centesimo, agritungendo a questo con fesoce derisione: così poteai geder chiaro a ricondurre al tuo, Re i tuoi compagni. Quanto inquerossi il Greco Basilio disunanto e crudo, altretanto apparve umano e sensibile Crescimir II Re, allora, dei Dalmati; appena si presentarono a lui quei snoi sudditi in si miserando stato, ei ne mort di folore.

(VENETI IN DALMAZIA.) Circa questi stessi tempi traggono gli annali della Dalmazia sulla scena i Veneti, i quali a quanto si pretende furon chiamati in sussidio dal suddetto Greco regnante e misero a prezzo il servigio che intendevano di prestargli, esigendo per ricompensa di avere in ostaggio le piazze che essi s'incaricavano di difendere. Le piazze cedute goderono in vero libertà e pace per lungo tratto di tempo cioé fino al 1102, nel qual anno Calomano figlio di Ladislao Re d'Ungheria, facendo valere le ragioni di sua madre sulla Croazia e Dalmuzia le invase colle sue truppe, scaccio i Greci dalle guarnigioni e si impadroni del paese. Ma ne men egli non vedendosi sicuro possessore, perché le coste ne erano infestate dai Normanni e altronde era sprovveduto di forze marittime , potè far senza dei Veneziani; collegossi perciò con essi gia esperti e potenti per mare e li confermo nel dominio temporario delle piazze che ritenevano tuttavia in ostaggio dai Greci Imperatori. Allontanatosi Calomano da quelle contrade, i Veneti concepirono il disegno di appropriarsi ciò che non avevano che in deposito, e con maneggi riescono a indurre Spalatro e Zara a non più sopportare il

giogo straniero; il tentativo, fallisce, perchè accorso Calomano ritoglie quelle piazze ai Veneti e li costringe a sloggiare dal territorio; nondimeno non rinunzian essi al primo pensiero; e mirando quanto pel loro commerció fosse convenevole il padroneggiare sul golfo Adriatico, volte le spalle a Calo-mano, da cui nulla avevano a sperare, si rivolgono ad Alessio Comneno Greco Imperatore, che aver doveva minor difficoltà ad accordare quanto essi desideravano. Le regioni politiche da essi addotte con cui mostravasi non convenire che si lasciasse in pacifico possesso di quegli stati uno che non poteva essere amico dei Regnanti d'oriente, fecero tale impressione sul cuore d' Alessio, che aderi a una segreta convenzione con cui fu trasmesso ai Veneti il dominio della Croazia e della Dalmazia, e il Doge Vitale Falconieri ne ricevette immantinente le investiture dalle mani dell' Imperatore. Ordelafe Falieri incaricato della guerra che fuelunga e gravosissima ne fece la conquista per la sua Repub-blica. Così vien descritta l'origine del dominio che ebbero già i Veneti sulla Dalmazia e su altre parti, passate col trattato di campo Formio del :707, e per quello di Luneville 1801 sotto il dominio del felicemente regnante Imperatore d' Austria. E ora le due Dalmizie Veneta e Ragusea, la Garintia , Carniola, le due Istrie con altri territorii formano il nuovo regno Illirico eretto nel 1816, e compreso nella monarchia Austriacas

SLAVI FIN DOWN SI ESTENDONO. ) Vedute le principali vicende politiche in cui furono involti i, popoli di cui prendiamo a descrivere il costume, non crediam necessario al nostro scopo l'accennare minutamente, quali variazioni provassero nelle varie qualità di governo, e nelle religioni che di

Cost. Europa

mano in mano vi dominarono, perciocche tali cost possono agevolmente arguirsi da chi ritiene quanto si è già detto e nella presente opera, e nelle storie universali e particolari dei popoli del mondo. Per la qual cosa noi riguardando-ai tempi meno antichi entriamo a dirittura in materia. E prima dobbiamo avvertire che siccome gli abitanti di questa per altro poca estensione di terreno sono varii di origine, d'indole e di caratteres perciò ci conviene passarli ad unc ad uno in rivista. I primi a presentarcisi innanzi sono gli Slavi, Slavoni o Schiavoni, che diconsi derivare dall'antico popolo Sarmata e che comparsi la prima volta in Italia dalla parte del Tirolo e della Carniola si dilatarono poi nel paese dei Grigioni , della Svevia e forse sino in Franconia. Al presente si sono essi es esi dalla riva orientale del mare Adriatico nell'Albania da una parte, e da qui partendo per il nord vanno sino al mar glaciale; laonde la popolazione della Russia, di parte della Turchia e di molti possessi della Casa d'Austria a bnon diritto si dice composta di Slavi. E in grazia della quantità prodigiosa di questi che abitano tanti Stati, Carlo IV Imperatore nella sua rinomata Bolla d'oro propose che i Principi Elettori di Germania avessero ad apprendere la lingua Slavona, con intenzione a quanto pare di renderla universale. Presso a poco lo stesso pensiero sorse nel cuore a Ginseppe II d'immortal memoria, poichè si racconta che appena assunto all'impero indirizzo al suo ministro la domanda: quale ne doveva essere il linguaggio dominante, se lo Slavone o l' Alemanno!

# DEGLI SLAVI MODERNI.

( Nome Moderno. ) Gli Slavi moderni amano di esser chiamati non più col nome antico, ma con quello di Slavenzi o Slasvins, cioè glorioni, Nè pare che abbiano il torto in tutto; perciocchè son vantati per una rera intrepidezza, della quale se ne arreca per prova l'inpltrarsi che essi fecero arditamente nel Kamtschatka, l'avere scoperte e popolate le isole Aleutine o di Behering, e l'avere approdato sul continente settentrionale dell' America, siccome da molti si pretende Nel resto gli Slavi son per natura frugali, generosi, molto ospitali e cortesi, di temperamento fleminatico e paziente; non si alteran troppo agli oltraggi, e molto meno covano a lungo il desiderio di vendetta: non soglion temere all'aspetto della morte, e tengono che questa sia preferibile all'esistenza, credendo che la pace non sara più dopo morte turbata. Gli Slavi-Russi sono assai portati per il canto, quei dell' Illirico hanno un'eccellente disposizione alla poesia, malgrado che sian privi di ammaestramento; gli antichi Slavi della Dalmazia furono tacciati dicrudeli, e i presenti diconsi peccare alquanto di quella ferocia più comune ai meridionali che ai aettentrionali.

[ Sono poco differenti nel costume dal tantaria il loro genere di vita, il loro vestire e i loro costumi ben poco diversificano da quelli dei Tartaria degli abitauti del Caucaso; ma già come sono in gran parte gli Asiatici, quanto son passionati pei

#### 533 COSTUMI DEGLI BLAVI MODERNI

bagni, altrettanto son trascurati per la mondezza della persona e delle case. Si accagiona di ciò l'essere le loro case anguste e strette, e il dormire che si fa mescolatamente di più famiglie in una medesima capanna o in una medesima stanza senza nettarla dalle sozzurre. Poco incomodo veramente costerebbe a levare quest'ultimo sconcio (1). Un altro difetto indegno di scusa s'incontra tra gli Slavi, ed è quello di non farsi guara scrupolo dei piccoli furti, come di frutti e di cose mangiative o di poco valore. Da ultimo in generale tutti gli Slavi portano con se un' irresistibile ansietà pei liquori spiritosi. In quanto alla figura variano gli Slavi, quanto variano i climi dove abitano: i Russi sono piccoli e complessi, gl'Illirici, i Croati e i Pollacchi son men tarchiati e di una statura ben proporzionata (2).

(Relicione Loro in Generale.) Materiali anzi che no sono gli Slavi in fatto di religione perciocchè comunque onorino in particolar maniera i giorni di festa, e rispettino sommamente le cerimonie del culto, pure il tutto fanno senza per lo più saperne il significato e senza comprenderne il fine. A mantenerli in simile stato d'ignoranza contribuisce dal più al meno la credebra in cui vivono che i loro sacerdoti siano tanti Profeti. Altronde ancora non sentono mai essi predicarsi altro, che

' (1) Ma, a quanto si riferisce, è questo un effetto di un' altra massima che sembra loro comune con altri popoli: è meglio star seduto che in piedi, dormire che vegliare.

<sup>(2)</sup> Dupo avece esaminati diversi scrittori, dobbiam qui contessare che essendoci parsa la più opportuna per le notizie, per l' ordine e per la precisione l' operetta del signor Breton su l' Illyrie et la Dalmatie, ci siamo nella presente descrisione, trame poche dose, ad essa sola attenuti.

inferno, tormenti e minacce spaventose; e non sentendo mai spiegarsi le verità évangeliche, che rinchiudono eziandio massime della più sana morale,

quali debbono essere le loro cognizioni?

(Celto dei santi. ] Il loro rispetto pei Santi giunge a un segno eccessivo, e el di la di quello che portano allo stesso Dio; e da ciò traggono quei ministri del culto assai notabili proventi. Giarchè se si ammalano gravemente uoupini e donne, o se son presi da mortalità i loro bestiami, gli altari dei Santi veggonsi carichi di ricche offerte. Ma pazienza per le offerte, il peggio è che tale superstizione induce i poveri contadini a trascurare i rimedii che suggerisce l'arte salutare della medicina, e ad avere una piena fiducia in esorcismi, in iscongiuri e in altre cerimonie che putono più di magia che d'altro, con cui pensano essere obbligate I malattie ad andarsene, e l'epidemie nelle bestie a dissiparsi.

(CELTO DELLE IMMAGINT ] Oltre un culto mal interes pei santi, un egual ne prestano alle loro immagini, e tanti è l'entusiasmo negli Slavi per esse, che non si lascian riacressere lunghi pellegrinaggi per andarle a visitare, purchè sian credute le più miraeolose, e non guardano che siano bene o mal fatte, anzi pare che quanto più sono deformi, più eccitino la lor divozione. Quali sono i sentimenti loro infusi dai sacri pastori interno al purgatorio e allo inferno, tali anche i pittori procurano di esprimenti nelle varie scene e quadri colle più stra-

ne e arbitrarie circostanze.

#### DEI SILAUZI.

(LORO COSTITUZIONE FISICA. ) Dono i Silauzi una tribù di Slavi stanziati verso l'oriente d'Enropa e lungo il fiume Sila, da cui han tratto il nome: Sila in loro linguaggio sona fiume della Jorza, e da esso in Tedesco detto Geil si è formato il nome di Geilthal o valle di Geil, qual fu chiamato il distretto compreso tra le montagne della Carniola, dalla quale è confinato al mezzodi, al nord dalla Corintia e all' est dalla Stiria. Gli abitanti posti al confine della Croazia occupano la riva della Drava; sono essi non membruti ma pintosto grandi, di un' aria piacevole, di tinta bruna con capelli nerissimi. Quei che dimorano verso i monti calcarei tanto si conservano sani, ma quei che sono verso il nord raro è che vadano immuni dal gozzo e dal cretinismo cotanto dannoso alle facoltà corporali e intellettuali. Tuttochè non manchino di esser religiosi, non però portano la loro divozione all'eccesso.

(Meno superatiziosi de la Slavi.) Andado essi in pelligrinaggio a Lascariberg, monte sul qual sorge una chiesa, ove si venera un' immagine mirracolosa della Vergine, il fanno più per consuetudine che per trasporto, e perchè vi si incontrano amici e-parenti. I giovani d'ambi i sessi, consacrato un pajo d'ore a far le stazioni prescritte intorno al santuario, in meno di venti minuti gareggiano a calare a basso sopra una semplice tavola da un

santuario, in meno di venti minuti gareggiano a salare a basso sopra una semplice tavola da un ertissimo pendio. Ad evitare i pericoli nella precipitosa discesa si raccomandano ad esperte guide che li dirigono per sentieri sinuosi praticati sul fianchi del monte.

(QUANDO BALLÁNO E COME.) Somma è la gioja a cui si abbandonano i Silauzi; vedonsi nei giorni di festa uscir della chiesa, e tosto schierarsi e disporsi a ballare. Le donne si lavano e nettano perciò tutto il corpo alla vigilia, ed egualmente le ragazze si fregano con paglia e grossa tela le gambe e le cosce, e con tanta efficacia che al domani quelle parti stropicciate appariscono ancor rosseggianti. Non è maraviglia per loro il vedere quelle parti scoperte, perche non si usa quel riserbo cui detta la decenza alle nazioni più incivilite, essendo essi assuefatti a vedere le femmine ballare in gonnelle cortissime, e quelle non che vergognarsi, quasi compiacersi di mostrare più su che le ginocchia. I loro balli consistono in salti e sbalzi e in cambiar sovente ballerina ; le ballerine poi oltre ciò cercano di spiccare anche in vivacità, levano a più riprese e rimettono su la testa il cappello ai loro compagni di ballo. Durante il ballo gli uomini cantano certe nazionali canzoni, i cui modi disarmonici ti fiedon l'orecchio, e le cui espressioni alle vo'te indecentissime ti offendono. Cosi gli stromenti accompagnatori, come il glosle, specie di violino, il cembalo e un basso, e talora una sola cornamusa, duda, ti formano un'orchestra niente gradevole.

.( Non amano di ammogliarsi colle compatriottre.) Non amano molto di accempagnarsi in matrimonio colle loro compatriotte, e percio girano per gli altrui villaggi, finchè s'abbattono in quella che più dà loro nel genio. L'asciando per ora da parti ele cerimonie solite celebrarsi in tali fauste circostanae, di cui si parlerà in seguito, altorche è stipulato il contratto e deve effettuarsi l'unione, lo sposo va a cercarsi la sua sposa a cavallo, see la fa sedere inanzi sulla sua cavalcatura, e così la conduce alla chiesa. Colle nozze va sempre di concerto il ballo, e tra chi balla, non manca mai una ballerina principale che si distingua per una moltitudine di nastri che le fregiano i capelli; dal ballo non va disgiunto il banchettare per due giorni allegro si, ma senza profusione.

( COLTIVAN POCO LA TERRA. ) Non si danno molto i Silauzi ai lavori campestri, attesoche la qualità del clima non deve certo allettarveli , che spesso o una primavera tardiva, o un inverno anticipato, o una state procellosa ne rende vani gli sparsi sudori ; perciò gli nomini si adattano più volentieri a fare il mulattiere o il vetturino, e le donne a far da serventi nelle piccole città dei contorni, che a coltivar ta terra. Al tempo del ricolto mettono, a seccare il grano in aperta campagna sovra tavolati quadrati da essi detti kosona. (Peggia di Vestire. ) Si è notato che il vestire degli nomini in addietro era più bizzarro che non al presente : gli nomini ora portano i capelli corti: il cappello colla testiera alta a pane di zucchero di color verde o nero, va giornalmente fra loro perdendo di moda, essendo sottentrata in sua vece un foggia di cappello basso di feltro per l'inverno e di paglia per l'estate. Intorno al collo hanno una larga striscia di tela increspata pramesk, cacita insieme colla camicia; sopra essa si mettono un giubettino, klehz o gilet di color rosso, da cui scendono le cinghie che sostengono le brache da Pantalone verdi ; l'abito più luggo è di color bruno, e nell'inverno è di pelle di montone, kosmata: Le brache vanno fino a mezza gamba i d onde si lascian vedere le salze di lana bianca, infine si allacciano ai piedi o coturni o scarpe di scorza chiamate opanchè. Vedi

il num. della Tavola 7.

(VESTIRE DELLE DONNE.) Le semmine più che i maschi coltivano i capelli, li pettinano in lunghe trecce che lasciano andare sciolte, le figlie vi frammischiano nastri di seta o di lana rossi. L'acconciatura delle maritate rassomiglia a quelle piccole cuffie che s'usavano fra noi molti anni fa, e consiste in due bande di mussolina o altro a cannoncini o merlettate, che si vanno a congiungere dietro alla testa, e cui talora all' alto si da un risalto mediante un nastro nero che le tiene unite. Portano al collo due filze di grani di vetro imitanti il corallo, e una gorgiera di mussolina a pieghe sottilissime. Il loro farsetto con larghi manichini pendenti dal gomito è per lo più di color rosso, le gonnelle ed il grembiale sono di color celeste con orli ben affilati. Di lana bianca o tinte sono le loro calze e le scarpe sono allacciate con nastri o coreggie, sono strette in vita da una cintura di pelle nera guarnita di piastrette di rame, a un'estremità della quale attaccano un coltello serra-manico. Fuorchè non piova assai forte, o il sole sferzi troppo co' suoi raggi, non si vedono mai donne Illiriche. col cappello in testa, esse si contentano di portarlo appeso al braccio con un cordoncino. Vedi il num. 2. Tavola suddetta. Il vestire del Silauzo che noi abbiamo or ora descritto e che molto somiglia ad alcuni attori comici del teatro Italiano con maschera, ha fatto supporre a molti che siavo stati ritratti dagli Illirici e in particolare dagli abitanti del Geilthal.

COSTUMI

544 (VITTO.) In quanto al vitto possono i Silanzi paragonarsi agli anacoreti ; essi vivono comune -mente di erbaggi e di altri vegetabili, e assai rare volte di carne. Bevono poco vino e una specie di birra amara, che niente si confà al gusto dei forestieri.

(Loro BIRRA.) Nè la più bella è la regola che si tien ivi nel fabbricarla: si fanno arroventare al fuoco i sassi, si gettano nei tini già preparati colla feccia dell'orzo avanzato e coll'acqua richiesta, l'acqua si mette a bollire, e cavata la birra i sassi senza alcuna avvertenza gettandosi nelle corti, o sporchi o netti quali sono tornano altre e altre volte a servire nei tini istessi. Chi consepevole di siffatta hruttura non beverebbe a mal in enore di quella birra?

# DEI CARNIOLESI

(Loro Carattere.) La Carniola nome tratto dal Tedescho, Krain, e in origine dallo Slavo Krai che significa uomini dall'estremità, abbraccia gli Slavi più occidentali che si estendono fino al mare Adriatico. I Carniolesi sogliono denominari altresi Garenzi o Montanari in grazia dei linghi mentagnosi che abitano, detti già da grau tempo Alpi Giulic. Tra le qualt Alpi comunque verso il sud v'abbiano due pianure l'una asciutta e l'altra paludosa, pure sono esse disabitate. Alla Carniola danno i nativi il nome di Krains-ka-deshelar sono casi grandi e ben fatti, e le donne si distinguono pei capelli neri e lucidi, e per una carnagione fiesca, al. che accrescono risalto e pregio due occhi scintillanti e vivi.

(VITTO.) Vivono molto frugalmente, e riescono di una tempra allegra e svelta; massimamente che respirano un'aria pura, nè bevono quasi mai altro che acqua, la quale scorre entro mille occulti canali da monti copeti la maggior parte dell'ahno da nevi e ghiacci. Fatto rarissimo uso del pane, e moltissimo della farina di fagopiro, formento nero, (in Lombardia detto fraina). Mettono questa a bollire, e quando la vedono ridotta a certa consistenza vi mischiano insieme butirro, lardo, ovvero latte e sale. Chiannan essi simil vivanda molto rostanziosa sterz; oltre lo sterz, conoscono anche il saleraul, impiegando a quest'uppo o sverze ina:

cidite, o navoni, cui sbarbati e pelatr fanno seccare, onde conservarli per tutto l'auno : consumano 'poca carne e pochissima acquavite. I loro vicini al sud e all'est non trascurano le viti; ma il vino si beve dalle persone discretamente agiate.

(ARITAZIONI.) Al pari dei loro antenati, se si prescinda da poche case nei villaggi costrutte di buoni materiali, abitano sulle montagne in capanne o tugurii di legno che ricevono una fioca luce da un finestrino per cui a stento si sporge fuori la testa; tali cananne sono in tutto simili a quelle de'Russi, cioé fabbricate con tronchi interi di pino, o talora fessi per mezzo e posti gli uni sopra l'altro, e fiancheggiate ai quattro angoli da grosse pietre; le fessure tra un legno e l'altro son turate con musco, ovvero con calce. Nell' interno non hanno focolari, ma bracieri per riscaldarlé,

(CRIESE.) Quanto son meschine le case, altrettanto son rispettabili le loro chiese per la proprietà e solidità non meno che per l'architettura; in ciò non si guarda a risparmio e sopra tutto nei campanili. In un comune solo si conteranno spesso sette, otto o nove chiese, tute sulle montagne distanti una lega l'una dall'altra e consacrate a diversi Santi; non si visitano però tutte al più che una volta l'anno. Quelle chiese non banno abitazione pei sacerdoti; questi allorche vi vanno a celebrare i divini ufficii portano con sè ogni volta i paramenti sacri. Nelle feste solenni i parrocchiani si danno al bel tempo e a gozzovigliare; perciocchè finito l'ufficio si mettono a ballare e a bere fino a notte molto innoltrata nelle tende e baracche coronate di verdi frondi, ove dai vivandieri, che vi accorrono in tali occasioni, si dispensa vino e provianda a chi ne vonle.

( MOLESTA RIESCE LA FABORICA DELLE GHIESE. ) Molesto e gravoso riesce ai contadini l'affare della fondazione di tante chiese; conciosiache non cessando ivi i parrochi di esortare i fedeli a contribuire per rata alla fabbrica di una cappella , i giovani montanari nella stagione che non liauno da lavorare alla campagna, prezzolato un suonatore, qual s' imbatte, vanno questuando intorno per il paesé. Girano e incontraodosi in persone appena appena, benestanti lo smungono quanto sanno, ed obbligaco le figlie a ballare. Ricavin poco, ricavin molto dalle questue, essi cominciano a farsi le spese ea bere finchè son cionchi; se la sorte lascia qualche avanzo, quello va per la fabbrica. Ma a meglio persuaderci dove giunga la superstiziosa divozione di quella gente bisogna sentire ciò che accadde al dottore Hacquet che in qualità di medico passò ivi molti anni della sua vita. Aveva egli intenzione di erigere un teatrino anatomico per farvi le osservazioni dell' arte ; e il popolo credulo alle dicerie sparse, da chi vi aveva il suo interesse; subito s'immagina che si trattava di scannare tutti gli uomini dai capelli rossi che fossero capitati sotto le sue unghie, per venderne poi il sangue ad un ex-Gesuita della capitale, il quale se ne servisse per far oro (1'2 Il sussurro percio divenne si serio, che il signor Hacquet fu obbligato a mutar nome se amava continuare i suoi viaggi nell'Illiria, poichè era notato a dito qual Luterano, che nella loro mente significa lo stesso che idolatra o pagano ed equivalente ad ateo o miscredente. Questo procedere di quegli abitanti deve riconoscere la sua origine dal

<sup>(1)</sup> Ci viene assicurato che appunto in quel tempo v'aveva nella Carniola un sarcerdote che spendeva somme enorma onde trovare il modo di fissare il Mercurio.

Cost, Europa
32

settimo secolo, quando i monacisi misero a praticare la medicina, cioè a pretendere, di guarire i
malati coll'acqua henedetta, colle reliquie de' Santi,
con rosarii e con ogni sorta d'amuleti. E in vero
la loro confidenza dura tuttavia si ferma, che nel
1774 in Laybach essendo scoppiato un incendio
in vece di prestarsi ad impedire che si propagasse,
non facevan altro che invocare S. Floriano, e aveado le fiamme divorato più di quattrocento case e
la chiesa stessa del Santo pure stettero sempre
immobili nel loro proposito.

Qual GIORNI PESTEGGIANO.) Festeggiano principalmente il Carniolesi le dedicazioni delle chiese, i matrimonii, i pellegrinaggi, e il giorno in cui fanno fuochi d'allegria per S. Giovanni; ma già non conoscono quei che si diceno spettacolosi divertimenti. Le loro canzoni in linguaggio del volgo non hanoo ne il pregio del bello, nè quello dell' eleganza, e molto meno quello della modulazione: gli stromenti musicali si riducono al violino, al basso; al cembalo, e a meschini fluti di corteccia, ne più di questi stromenti si suonano nei loro balli, in cui s' ingegnano di comparire agili e destri.

(In CHE SI OCCUPANO LE DONNE.) Nell'inverno e nelle case è dove i giovani vanuo in traccia di qualche bella. Si portan essi alla sera in questa o o in quella capanna che illuminata da una candela o da una fiaccola d'abete fa chiaro a dieci o dodici filatrici, ciascuna delle quali mentre fa girare il fuso, si trattiene a discorrere coll'amante che le sta vicino, e là si passa la sera in novellette e storielle piacevoli. La materia che si fila da esse è il lino, la canapa, e l'ortica dioica, la quale si prepara alla maniera stessa che si costuma in Siberia. Quando il giovane intenda di stringere il

nodo con quella che gli ha legato il cuore, le manda prima un messaggio detto sunbazhi; se la proposizione piace, sottentra un altro mediatore schenen a trattar della dote: convenuto che sia per questa, succedono tra i contraenti piccoli vicendevoli regali. Fatte quindi le promesse sponsalizie, il conduttor dello sposo drug e la conduttrice della sposa drushiza invitano i congiunti, e venuto il giorno delle noze un vecchio, starashina, va a casa dello sposo, poi a quella della sposa accompagnato da una banda numerosa di suonatori e tira più colpi di pistola.

(Modo di celebrare i matrimonii.) La sposa magnificamente ornata, con fiori di rosmarino e nastri a varii colori nei capelli accoglie lo sposo, e seguita la nunziale benedizione, seggono a mensa g'à preparata per cura dello starashina; in capo si collo a egli stesso; quindi subito vengono i due sposi, poi la madre della sposa, teta, in appresso la drushiza e il drug. Lo starashina compartisce ai commensali le vivande. In molti matrimonii durante il primo banchetto si balla, si suona e si rappresentano piccole commediole. Verso il fine qualche volta si porta un enorme focaccia, pogazha ovvero, come pare da qualche tempo introdotto,un gran piatto tutto corper o di berlingozzi al butirro, strukli, e sono essi posti innanzi ad uno che figura esserne il cuciniere, intorno a cui con mestole; casseruole e altre stoviglie si fa un frastuono fastidiosissimo quasi per volergliene impedire la di-stribuzione ai convitati. Ma il figurante cuciniere procede nella sua faccenda con flemma come se nulla fosse, e seguita a ordinare quelle paste sopra una tavola, ove ciascuno va a prendere la sua porzione in un tondo, lasciando al tempo stesso cadere su

un piatto in disparte una moneta pel cuciniere. Di li a poco comparisce un altro portante su un tondo una tazza di vino inghirlandata di rosmarino che girando la tavola esibisce da bere a ciascun commensale, intanto che altri beve, egli suona il violino, e ne ritrae in mercede qualche moneta da ognuno. Saziato il desio di mangiare, la sposa accompagnata da' suoni e dal corteggio di coloro che parteciparono alla mensa s'avvia alla casa conjugale: l'andare continua nella notte, ora in un luogo, ora in un altro, e dovunque si fa la fermata, si bevea onor di bacco. La stessa funzione si pratica per tre giorni e più quando gli sposi non sono del tutto miserabili. Guai se uno dei contraenti è vedevo e massimamente se è la femmina, essi allora. son sicuri di essere dal popolaccio ricevuti a urli e fischiate, e di essere intronati nel passaggio dal battere di padelle, caldaje, tanaglie, molle e pale da fuoco.

(BATTESIMO. ) Una volta per mancanza di sufficiente cognizione nelle ricoglitrici della Carniola correvano spesso pericolo della vita e la partoriente e il parto; ma ora la cosa non riesce di lunga e penosa conseguenza. Ai bambini si dà il battesimo l'ottavo giorno dalla lor nascita, e in tal occasione ha pur luogo una festa, perche vengono invitati più compadri, e sulle montagne fino a quattro, i quali sogliono regalare la puerpera e rendere più

pomposa la cerimonia.

(FUNERALI.) Anche nei semplici loro funerali dopo la settimana dedicata in molti villaggi al lutto s'imbandisce un banchetto detto sedmina, il qual banchetto insieme colle preghiere della chiesa si differisce dopo la quaresima, se alcun muore in questo tempo di astinenza. Pieni di fiducia nella provwida natura non si prendono i Carniolesi gran fastidio per la sussistenza del loro bestiamel, e per tutto l'inverno non ispazzano mai il letame dalle stalle, e si che ne hanno bisogno, producendo ivi il terreno due ricolti all'anno. Credono essi che tenendo più buoi e più vacche di quel che possano mantenere, di procurarsi una maggior quantità di letame, senza avvertire che ne ricaverebbero di più pascolando bene due vacche, che lasciando patire la fame a quattro, oltre che così nell'inverno quelle bestie perdono il latte, e alla primavera soffrono varii malanni.

( CURA DELLE API E CACCIA. ) A proporzione assai più cura hanno essi delle api, perciocchè da quei distretti, ove non si trova copioso il pascolo opportuno, s' industriano a trasportare di notte sostenuti in alto sui carri in luoghi più propizii i loro alveari, nella cui parte anteriore scorgesi dipinto o un animale, o una pianta, o jun Santo. La caccia è parimente per essi un oggetto di grande trattenimento, e andando nei contorni di Lavbach lungo una palude che avrà più d'una lega di larghezza s' incontrarono reti tese alle anitre selvatiche, alle gru ed altri volatili acquatici, essendo quel luogo frequentato in autunno e in primavera di stormi innumerabili di uccelli di passata. Il già nominato Dottor Hacquet è d'avviso che sia quella la prima stazione di fermata per gli uccelli che tragittano dall'Italia in Egitto, e ne desume le prove dall'aver trovato ne ventrigli delle grù pezzidi me-tallo evidentemente Egiziano, quali erano alcune monete di rame, e chiodi con cappelletto simile al ferro di una freccia.

(AGRICOLTURA, MESTIERI, SCIENZE.) L'agricoltura vi è conosciuta nei terreni non avvitati ; e le messi vi si fanno seccare come si è detto in addietro. L'arti fabbrili che vi furono portate dai Tedeschi vi potrebbero essere giunte a un bel grado di perfezione, qualora vi si attendesse con maggior sedulità e perseveranza; giacchè un uomo solo lavorando da falegname e da muratore mostra nell' opere sue singolare intelligenza e lodevole esattezza. Nelle scienze egualmente più che il rimanente dell' Illiria, ha la Carniola dati saggi di bei progressi e nel 1693 vantava un'accademia di scienze detta degli Operosi; così pure la storia naturale vi ha avuti coltivatori che han lasciata una copiosissima collezzione di piante, d'insetti, di minerali, di sali, e produzioni vulcaniche e di petrificazioni interessanti pei dotti. Dessa fu anche la prima provincia della monarchia Austriaca in cui siasi eretta una cattedra di mineralogia, di scavi di miniere e di chimica pratica, ed essa fu degna delle considerazioni di molti illustri Italiani e Tedeschi, quali furono Sabellico, Valvasore, Scopoli, Bauzer, Shoenleben, Dalmatico, Steinberg, Tholberg e altri.

Daimatto, Steinberg, Indoerg e airt.

(Caratteri e costumi.) Sono i Carnolesi tacciati di doppii e di maligui, ma un loro difensore ci accerta non esser ciò proprio del carattere loro nazionale, e chiama ingiusto il pregiudizio sfavorevole dominante in Austria contro di loro. Soleunizzano essi specialmente la festa di Pasqua, Felikanozh, e quella di Natale, Bocchiszh, mangiando paste composte di miele e di mandorle. Gli uomini, sia maritati, sia giovani portano i capelli corti annodati in treccia sulla cima della testa: si radono la barba: e vanno l'inverno coperti il capo d'un cappello rotondo e nero, e l'estate di uno di paglia, ornato di un nastro a colore, le cui estremità pendono di dietro: non usano il colla-

re. Il vestire è una camicia senza collaretto ben lunga ricamata intorno al collo e stretta all'innanzi con un bottone e uno spilletto. L'abito che non si porta altro che d'inverno è per lo più di color rosso e guernito di piccoli bottoni di metallo; all' abito soprappongono un sortù bruno, senza bottoni e assicurato ad un pajo di fibbie: questo il più sovente è foderato di rosso, senza tasche e s'allunga, fino alle ginocchia: usano calzoni corti e di color nero; pei quali si fabbrica in paese la stoffa di metà lino e metà lana, chiamata perciò dagli Italiani mezza lana. D' inverno si riparano anche con pelli di montone : cuopron le gambe con calze di lana bianca lavorate a maglia dalle donne, ma si grosse che una donna sola ne fa tre da uomo in un sol giorno, sempre poi vanno istivalati. Agli abiti o mai, o quasi mai attaccano tasche; invece di esse hanno alle spalle ferma con coreggie una bisaccia di pelle. Non costumandosi fra loro il mantello, danno a chi lo porta il titolo di vagabondo, plajzhar. I pastori sulle montagne vanno in zoc-coli, perchè troppo presto si consumerebbero le suola di cuojo su i greppi.

(VESTIÉR DELLE DONNE.) Uominí e donne hanno per lo più i capelli e gli occhi somiglianti, cioè tendenti a un castagno oscuro; sol che le donne sanno agginstare con maggior artificio i loro capelli raccogliendoli in due trecce: le giovani lasciandole talvolta andare sciolte attaneandovi un nastro rosso; ma la più parte sogliono avvolgerle intorno a un cerchio di metallo su la testa, e le tengon ferme all'innazi con una stretta fascia di velluto nero, ciò che dà un vago risalto alla bianca loro carnagione. In alenni villaggi il nastro di velluto nero è largo tra i quattro e i cinque diti in

traverso, e congiunto al di dietro con gallone. Le maritate oltre ciò, portano anna cuffia di rensa guarnita di merletto che nasconde interamente i capelli e va serrata alla testa con un nastro a oro, o ricamato. Sopra alla cuffia pongono altresì un fazzoletto hianco. In questo arnese, che le fa somigliare alle Savojarde che giran colle marmotte non gli vedon mai le giovani fuorchè ne' giorni piovosi o quando vibrano ardenti i raggi del sole. Hanno alle camicie grandi maniche con manichini di merletto, un farsetto in vita con orli di color vivissimo che si allaccia nell'innanzi; il resto del vestire è d'un colore oscuro e sovente di seta nera. il grembiale è qualche volta orlato d'un nastro largo due dita, e il cinto è di pelle ricoperto di piastre di metallo bianco o giallo, ed esso viene stretto con fermagli d'argento o inargentati, e serve ad appiccarvi un coltello. Vestono alle gambe calze di lana rossa che fan pieghe al basso; d'estate amano d'andare anche a piè nudi, e d'inverno con le scarpe a talloni bassi. Quando il freddo riesce assai rigido di sopra all'altre vesti si mettono un mantello nero orlato di nastri e foderato di rosso. In estate le maritate non portano che abiti di tela bianca.

COSTUME

[ Qeanto antico tal costume.] Siffato costume in Carniola è quello ancora di molti secoli fa, nè ciò dee recer maravigia, poichè difficilmente si troverà paese che sia tanto poco, stato visitato da' forestieri quanto questo. E si racconta, che quando un nobile di quelle montagne aveva a cavalcare alla volta di Vienna, prendeva congedo dagli amici e conoscenti, come se andasse in un altro mondo. Commercio non n'esercitava; solo ai tempi di Carlo VI cominciò ad averne coll' Austria; il lusso nè

555

di carrozze, nè di mobili vi fu per lunghissimo tempo ignoto; i nobili d'ambi i sessi se avevan d'andare alla capitale v'andavano a cavallo; solo, e alla fine del decimosettimo secolo si contarono in tutta la Carniola due legni da viaggio nuo del vice-domino del paese e un altro del vescovo di Laybach, è anch' essi molto male addobbati. È il paese qual è? Scorrendo la parte meridionale non si presentano allo sguardo che miserabili capanne piantate qua e là su aride montagne, dove i poveri agricoltori vi devon portare d'altronde la terra, se voglion raccogliere qualche grano, il quale ancora vi viene scarsissimo.

(VITTO.) Poche capre e pochi agnelli che sono costretti condurre molte miglia distanti per abbeverarli sono il loro cibo principale. Per colmo di sventura congiurano a far guerra al paese anche gli elementi: un terribile vento norde-esta detto ivi bora, soffia certe volte si impetuoso che seco trasporta e terra, e piante, rovescia animali e uomini e li precipita giù dalle rupi. Eppure pochi altri paesi vantano abitanti al pari di questi affezionati alla loro patria, a segno che stentano a staccarsene fin quando patiscono carestia.

# DEGLI ISTRIOTTI

(ULIVI B VITI ORGOGLIOSE.) V ien l'Istria al sud, all' est e all' ovest bagnata dal mare di Liburnia, e fronteggiata al nord da montagne sterili legate con quelle della Carniola, Crescendo sulle rive marittime orgogliose le viti e gli ulivi, il ricolto delle ulive forma per gli abitanti cura importantissima; perciò a tempo debito mettono essi quei frutti sotto un torchio d'una forma particolare, che si custodisce in urne o sarcofagi di marmo . avanzo dei Romani, e l'olio che ne cavano non la cede iu bontà a quello di Provenza. Dieci specie di vini danno le vigne, di cui alcuni sfidano il tanto decantato Bourgogne. Con tutti questi vantaggi non nuotano gli abitanti nell' abbondauza : la polenta e il vino usuale alimentano giornalmente i poveri cittadini, e il pesce, e in particolare le sardelle, quei che stanno lungo il lido del mare. Le case non vi sono di legno, ma quasi tutte in pietra, e quindi sono alquanto più spaziose e all' esterno men meschine che quelle di altri Slavi, nè vi si vedono stufe e bracieri , ma cammini all' Italiana.

Non come nella Carniola si studia nell'Istria certa magnificenza nelle chiese; i sacri ministri sono poco onorati e peggio pagati: talchè un gran numero sono costretti a procacciarsi la loro susistenza col lavorare o un campo o una vigna: t il signor Hacquet racconta d'aver un giorno tro-

557

in una miserabil casuccia il Vescovo di Petina seduto insieme co' suoi servitori intorno a un focolare scavato in terra che prendeva un assai tenue reficiamento. Niuno quasi de' sacri ministri intende il·latino, e si celebra l'ufficiatura in lingua nazionale, per essere intesa da tutti.

( BALLI. ) Gl' Istriotti sono di statura mezzana e ben proporzionati, di color bruno e capellatura nera. Il loro carattere partecipa alquanto di quello degli Slavi e degl' Italiani. Rarissimi omicidii si contano fra loro, i montanari spinti dalla dura necessità si fan lecito il latrocinio. Nei loro balli han preso molto da quelli dei Greci: uomini, donne, figlie mettonsi a girare, dandosi di mano l' un l'altro con fazzoletti, saltando e mettendosi in diversi atteggiamenti. Simil ballo fra loro porta il nome di kollo; oltre questo sulle montagne si eseguisce una specie di minuetto in due. I poveri ballano al suono di un doppio flauto detto iudalize, gli altri al suono di varii stromenti come chitarra, violino e cornamusa.

(CERIMONIE NUZIALI. ) Singolarissime sono le cerimonie di nozze fra le persone infime; non è l'innamorato che ricerchi la mano della sua bella, ma sono due parenti che ne fanno la domanda al pa dre, nè si conchiude la faccenda tanto in fretta accettati i patti da ambe le parti lo sposo presenta un anello alla sposa. Vennto il giorno di nozze, lo sposo collo starashina e con altri uomini tutti insieme salgonò a cavallo. In alcuni villaggi la consuetudine esige che uno dei cavalieri preceda gli ala tri a geloppo suonando il corno, questi vien seguit; da un eltro con una bandervola sulla cima della quale é infilzato un pomo. La cavalcata coi cappelli adorni di penne di pavone si reca alla casa

della sposa, e qui lo sposo non suol prescindere dal regalarle qualche galanteria da mettersi in dosso, All' affacciarsi alla porta bisogna complimentare la persona che prima s'incontra ; e alla porta si manda a bella posta una qualche brutta vecchia, o anche la sposa stessa, ma mascherata; perchè se lo starashina si permette qualche sgarbata parola, serve di risata alla compagnia. Non di rado avviene che il deveri o l'incaricato di condurre la sposa, che a questo effetto si fa stare in fondo alla casa, comparisca e si accinga con cerimonia a mettere le calze e le scarpe alla sposa, o a rivestirla d'un abito detto rezherma; e a cuoprirle il capo col petsha, o fazzoletto bianco, simile a quello dell'altre donne Slave, al quale aggiunge una ghirlanda di rosmarino o altre piante odorose intrecciate di fiori e di carta.

( MENSA DI NOZZE, ) Così tutto il corteggio in gala s'avvia alla chiesa per avere dal sacerdote la nuziale benedizione. Una volta, pronunziate appena le parole sacramentali, la sposa e le femmine del suo seguito prendevan lo sposo pei capelli e lo strascinavan fuori della chiesa, ma ora si omette un tratto si incivile del ceremoniale, e si passa dalla chiesa immediatamente all' abitazione dello sposo, ove per cura dello starashina trovasi mensa apparecchiata, che vien servita di carne di montone, di pollame, di una qualità di pasticci detti kolaz e di viuo puro che si tracanna a colme tazze. Levatisi da tavola gl'invitati a nozze s'inginocchiano innanzi ai parenti della sposa, i quali dan loro la benedizione, e in aria profetica pronosticano dover essere il consorzio felice e fecondo: in appresso si pone sulle ginocchia alle sposa un bambino, ciò che vien preso per fausto augurio. Aladomani lo

-----

starashina va a visitare la novella spusa e la informa d' ogni occupazione domestica, s' imbandisce un secondo banchetto; indi s' intreccian danze dai giovani, e dai vecchi che tra loro si narrano antiche avventure. In vece di allegria, quand'uno de' contraenti sia vedovo, si muove innanzi alla sua casa una baccaneria infernale; il che si avvia volendo

largheggiare in vino verso i promotori.

( Superstizioni. ) Tutto che non siano gl' Istriotti superstiziosi quanto i popoli già veduti, non dimeno prestan qualche fede ai racconti di fantasmi e di vampiri, e nelle offerte di miglio che fonno alle chiese nelle maggiori solennità hanno per fine principale di ottenere nei ricolti il dieci per uno. Tempo fa dominava nelle loro terre uno dei più funesti pregiudizii, ed era che le povere terrazzane, massime non maritate, nei parti più difficili anzi che ricorrere agli ajuti dell'ostetricia, riponevano tutta la loro fiducia negli amuleti benedetti dai loro sacerdoti. In prova di che racconta il signor Hacquet di essersi abbattuto in una povera donna che già da otto giorni essendo travagliata dai dolori del parto, non aveva mai potuto riuscirne, e che rimproverata da lui perche non avesse chiamata persona alcuna, non altro seppe rispondere fuorchè i soccorsi umani non eran valevoli contro la natura, e che giacchè egli era un likarr, medico, lo pregava a cercar di salvare dall' eterna dannazione il suo figliuolo col battezzarlo alla meglio che poteva. Il medico la esaudi, ma la madre e la creatura spirarono.

(VESTIRE DEGLI UOMINI.) Non vestono gli nomini tutti a una sola guisa, comunque in generale tutti usino un piccolo cappello di feltro nero con tesa si stretta che non ripara nè l'acqua, nè il sole: hanno i capelli tagliati in giro, una camicia col suo collaretto, e sopra di essa un sajo helta, corto e bianco di lana con le maniche rimboccate fino alla spalla, a cui nell'inverno aggiungono un pastrano bruno. Portano calzoni neri o rigati bianco e bruno, e in cintura una borsa per riporvi le piccole bagattelle; calze di filo o di lana bianche, e calzari di cuojo non conciato, opanke.

( VESTIRE DELLE DONNE. ) Le femmine che son piuttosto di graziosa forma sia d'inverno, sia d'estate vanno continuamente vestite di tela bianca, e nel rigor del freddo che ivi ha pochissima durata, si sopraccaricano di un sortù nero. Una specie di turbante bianco, di cui una banda scende sulla spalla sinistra, enopre loro la capellatura aggomitolata sul cucuzzolo. La camicia arriva loro sino al collo fatta a molte pieghe ove si stringe con un bottone, e di sopra queste si mette una veste larga di tela e senza maniche. Singolare è la forma delle loro scarpe, il tomajo cuopre poco più delle dita e i quarti di dietro van su alti e per via d'un nastro si allacciano sul collo del piede. In fianco, ove ordinariamente hanno un mazzet'o di fiori, si aggiustano una cintura, che sostiene anche una conocchia, stromento da loro indivisibile, perchè non si staccano mai dal filare. Vedi il num. 7 della suddetta Tavola 7. Quelle stesse che son più vicine al mare e frequentano i mercati viaggiando su gli asini, non Jascian mai di far girare il lor fuso: il cerchio che si vede alla parte superiore della conocchia fu probabilmente immaginato perchè non vada di male il pennecchio.

( TERRENO FERTILISSIMO MA NON COLTIVATO. )

L'Istria deve molto alla sua capitale Trieste, e Trieste deve il suo maggior lustro alla gloriosa Casa

d'Austria, alla quale volontariamente si sottomise fino dall' anno 1382, perciocchè da quell' epoca andò continuamente ingrandendosi, talchè nel 1719 essendo essa più che mai in fiore fu dichiarata da Carlo V Porto-franco, e dall' Imperatrice Maria Teresa di sempre felice e immortal memoria nel 1750 fu decretato che si aumentasse di tutto ciò che fosse di uopo pel ricovero di grosse navi e pel relativo loro armamento. Furono scavati canali, costruite moli, fabbricati lazzaretti, magazzini vastissimi e officine d'attrezzi dispendiosissime. Quanto favorevole è la pittura che fanno gli scrittori dei Triestini, altrettanto sfavorevole è quella che ci danno degli abitanti della campagna ex-Veneti. In un suolo cui quasi basterebbe dire produci, che darebbe copiosissimi grani, trascurano essi pienamente questo ramo d'agricoltura, e scioperati vivono alle spese del mare che senza fatica loro somministra un'abbondanza di pesca, di cui avrebbero maggior bisogno tanti che fendono il seno a una terra ingrata, contenti di avere per uniche derrate l'olio e il vino, di cui è . veramente lor prodiga la madre terra. Chi inclina a smiquire la taccia d'inerzia data a questi campagnuoli, osserva che una volta essendo il paese più popolato, che non è ora, aveva e un gran numero di pescatori e una gran moltitudine di agricoltori; e che altronde dopo la scoperta del Capo di Buona-Speranza e dell' America avendo il commercio preso una nuova direzione, abbia cagionato notabili alterazioni nei varii rami d'industria delle coste marittime non meno della Sicilia, che del Golfo Adriatico. Lasciando che altri conoscitori di noi più esperti dieno il debito valore all'osservazione, noi accenniamo un altro vantaggio che ha l' Istria, ed è quello di avere boschi di alberi atti a dar legnami

da costruzione anche per le navi. Questo vantaggio però dei boschi, perche formano una specie di grossa muraglia che trattiene la libera ventilazione dell'aria, rende per avventura il paese, e principalmente l'ex-Veneto, non troppo sano.

#### DE' JAPIDI

( HANNO CASE E CHIESE BASSE.') golfarci nella inestricabile questione che tien divisi gli eruditi, cioè se siano i Japidi così detti da Japhet terzogenito di Noè , o da' Gepidi schiatta degli Unni qui venuti sotto i vessili di Attila, noi ci contenteremo di dire essere verisimilmente anch' essi discendenti dagli' Sciti, nome appropriato dai Greci a tutti i popoli del Nord. Occupan essi al mezzodì della Carniola certi luoghi montuosi e perche sono esposti agli uragani prodotti dal vento nord-ouest che vi menano frequenti ruine, hanno le case bassissime. Per la stessa ragione basse sono eziandio le chiese e senza campanile, in luogo del quale hanno una trave incastrata dai due lati in pilastri di sasso, da cui pende una campana. I forestieri che da Trieste vanno in Germania, se succede che soffi quel vento, devono prender lingua dai nativi, e non' preterire un punto da quanto vien loro suggerito, se amano d'andar salvi. Sono i Japidi grandi, rolusti e ben complessi, traggono al bruno ed hanno i capelli neri: menando una vita pastorale si avvezzano all'intemperie del clima: vivon poyeri, e di raro avviene che passino dieci anni e non siano visitati da carestie sterminatrici. Sudano per coltivare pochi spazii di terreno che meno erti offre il pendio, ma spesso un colpo di vento disperde e il seme e lo strato di terra, che porge uno stentato alimento ai grani. Non trascuran ne meno le viti, ma

anch'esse danno un vino di un gusto non guari dissimile da quel dell'aceto.

(IN CHE S'INDUSTRIANO.) Alcuni di loro s'ingegnano di mantenere dei cavalli per adoprarli a trasportare. Il sale: altri allevano capre e montoni onde venderli nelle città marittime, ove sono quelle bestie presto e bene smaltite, perciocchè essendo pascitte di erbe aromatiche, ne riesce la carne di un sapore somnamente squisito. Altri si danno a fare il condottiere di mercanzie e di gente, approfittando della situazione in cui sono: perciocchè la strada maestra del commercio di Tireste, Fiume e Reka attraversa il loro cantone. A questo fine attaccan essi due buoi a nna carretta, in cui non entra il minimo pezzo di ferro, e con tali vetture che attestano l'estrema loro povertà, tanto ritraggon qualche sussidio.

(Francono Il Grano.) Scarseggiando su quelle rupi alpestri d'acqua corrente, o nissuna o qualche rarissima macina ad acqua, vi s'incontra, e non essendovi in uso i molini a vento frangono il grano, come faceva Abramo, ne'mortai con pestelli, e le donne, come Sara, mettono a cuocere il pane sotto la cenere. Premono l'uve sotto un torchio lavorato alla grossolaua, e ne trasportano il vino in otri di cuojo; essi lavoran di tutto, e non vi essendo tra loro chi si applichi à un mestier solo, ognuno lavora in pietre, in legname, in conciar pelli: le donne attendon a filar lino, canapa o lana e a tesserne le stoffe per vestir sè e i loro uomini. Tranne il tabacco, il cui uso va tuttavia più crescendo tra loro, del resto o nulla o ben poco vanno a cercar fuori di paese pei loro bisogni.

Diversamente dai popoli vicini si contengono essi nella celebrazione dei matrimonii. Fatta che abbia

nn giovane le scelta di una sposa; o manda un amico, o va egli stesso in persona a casa dei parenti per sapere quanto si sentono di dare alla figlia. Accettato il partito il giovane in compagnia dello Starashina va a prendere le sua fidanzata alla casa de'genitori per condurla nella propria. D' ordinario si costuma di mandare incontro allo sposo due o tre femmine delle più schifose; egli le ributta indietro, e appena compare la giovane l'afferra, nè più l'abbandona. Arrivata a casa dello sposo ella distribuisce ai figli certi berlingozzi sì villani che stenterebbe ad ingozzarli un uomo il più affamato. E anche qui ha luogo la cerimonia di porsi dalla suocera un bambino sulle ginocchia della nuora. Il giorno di nozze si dà la colezione in casa dello sposo; e il banchettare dura per parecchi giorni a tenore delle facoltà dei contraenti, e la questua fanno , poiche all'uscire dalla chiesa accattano dalla gente monete per le spese del banchetto. Arrivando la comitiva a casa dello sposo , la madre di esso sta su l'uscio della stalla con un boccaletto di vino e in tre volte se lo tracanna alla salute del novello imeneo. Cerimonia dettata dalla superstizione, per cui si spera che abbia a salvare il bestiame dall'epizozia.

(Loro CARATTERE.) Magri e di uno sguardo feroce sono i Japidi, poco curanti del corpo e nulla dei capelli che hanno aempre arruffati. Portano un grande cappello di feltro nero con tesa stretta, una camicia di tela ordinaria con maniche e senza collaretto, e con sopra una lunga casacca senza manica, cosicché si vede loro il collo e lo stomaco nudo. D'inverno aggiungono un pastrano stretto di lana non tinta di montone nero, cui chiamano soukua. Nei tempi piovosi si cuoprono con un mantello di

COSTUMI giunco, quasi simile al mantello di paglia di riso usato dai Cinesi, Hanno i calzoni di lana biancolorda e le scarpe attaccate al piede per mezzo di cordoncini. In somma tutto l'arnese della loro persona ascende al valore di uno scudo, e in alcuni cantoni a meno ancora. Quando escono di casa son sempre armati comunemente di un ascia e di un facile, quantunque sian loro proibite le armi da fuoco. Per quanto miserabile sia la loro condizione, vivono essi una lunghissima età, e forse più contenti di tanti cui fu più liberale il cielo de' snoi favori.

. (QUALITA' DELLE DONNE.) Assai belle donne si osservano in questo paese tanto per la struttura, quanto per la bianchezza, nella gioventù mista di un vivo vermiglio. Nel vestire hanno miglior cura che non gli uomini. Siano maritate, siano nubili, vanno la maggior parte di queste a testa scoperta e coi capelli compartiti in varie trecce, e quelle ravvolgono i capelli in alto sotto, un fazzoletto piegato a foggia di turbante, lascian nudo il collo e si adornano di una collana fatta di margheritine di vetro imitante il corallo.

### DEI DOLENZI.

( CERIMONIA LORO PARTICOLARE NELLE NOZZE. )

Tra i Carniolesi e i Dolenzi abitanti di un paese ove pure si coltivan le viti non passano in quanto ai costumi molte differenze. Una delle differenze sta nella celebrazion delle nozze, in cui i Dolenzi hanno una cerimonia loro particolare detta la commedia, o farsa del bue. Nel meglio del pasto nuziale tutto a un tratto si vede entrar nella sala un suonatore tutto coperto di stracci; si adopera costui a pregare i convitati che vogliano comprare un bue che ha da vendere; vien respinto con male grazie, e con dirgli che l' ha rubato; nulla sgomentato quel venditore insiste fintantochè i commensali tassandosi un tanto per uno fanno una somma daregalare a lui e a' suoi compagni. Alla farsa del supposto venditore, succede quella del cuoco che esso pure viene innanzi col suo cucchiajo attaccato per una cordellina alla cintura, e tutti s'ingegnano a gettarvi qualche moneta in premio delle sue fatiche. ( BALLANO NEL TEMPO DELLA MIETITURA. ) Un' al-

tra differenza dai Carniolesi ai Dolenzi si scorge nel ballare al tempo del ricolto del miglio e della canapa. In questa occasione i giovani del villaggio a due a due per volta con flauti lunghi nove piedi e ritorti fanno eccheggiar. l'aria di ben concertati snoni, a cui rispondono cantando tutti insieme i mietitori. Finita la giornata si metono a ballare allegramente, indi prendono qualche riposo dormendo tutti alla rinfusa nomini e donne con dispendio del buon costume; perciocchè in tali occasioni i giovani stringono amicizia colle giovani e seguitano a vivere insieme due o tre anni innanzi di passare alle nozze.

(USANZE NEL BATTESIMO.) In più d'un villaggio regna la consuetudine di procurare ai figli più compari e più comari, e questo porta che tutti i figli portino una lunga lista di cognomi, tanti quanti ne hanno gli Spagnuoli. Dandosi i parenti simil cura sperano che alla loro morte non ne abbia a mancare qualcuno, che possa far da padre e tener conto dei figli orfani. Rarissime essendo fra i Dolenzi le chiese, vi ha spessissimo necessità di portare in una cesta adattata sul capo i bambini a battezzare lontano molte e molte miglia. Oltre questo disagio corrono i poveri bambini gravi pericoli; conciossiachè siccome le levatrici non ricevono altro compenso del loro mestiero che tazze di vino, tanto volte ne bevono abbastanza da ubbricarsi, e nell'inverno dovendo esse andar per i ghiacci e per la neve stramazzano a terra colle piccole creature loro affidate, e le fanno perire appena che han veduto la luce. E, riferisce il medico signor Hacquet che si son dati dei casi di non potersi ritrovare in mezzo alla neve le ceste ov'eran riposti i bambini, o di trovare le ceste vuote e di essere i bambini sepolti sotto la neve. Per giunta, dopo aver sofferto un freddo il più acuto nel trasporto alle volte di venti e più miglia, arrivati che sono alla chiesa, si versa loro sul tenero capo un' acqua gelata e mescolata di ghiacciuoli da farli morire assiderati, per cui tanti e tanti crescendo anche in età rimangono convulsionarii o epilettici.

(FUNERALI.) Quanto ai funerali non differiscono dagli altri fuorchè nell' uso di dare un buon pasto a quelli che devono portare il feretro, e ben questi se lo meritano. Perciocche portano il morto per montagne impraticabili e per molte miglia innanzi arrivare alla chiesa e al cimitero; e siccome i sentieri sono angusti a segno da non potervi passare due uomini di fronte, perciò i due beccamorti, uno avanti e l'altro indietro, sostengono con una stanga sulle spalle la bara attaccata per via di una corda. Scorso l'ottavo giorno dalla funebre cerimonia vanno essi una seconda volta a casa dei dolenti, e presso l'uno o presso l'altro si fermano a mangiare.

( VESTIRE. ) Portano i Dolenzi la capellatura corta, un piccolo cappello rotondo e neroe si colin nudo. Una volta lasciavan crescere la barba, ora non conservan che i mustacchi, e quasi tutti si distinguono per la loro magrezza, effetto di un vitto assai ristretto.

43541 HISTICIO

## DEI WIPAUZI.

Poca estensione di terreno fertile per viti e limitato al sud da quello dell'Istria, al norde all'est dall'alta Carniola, e dalla già terra ferma Veneta, occupano i-Wipauzi così denominati dal fiume Wi-

pach, o fiume freddo che bagna la valle.

(Foggia Di vestrins.) D'agli abitanti dell'alta Carniola prendono i Wipauzi la foggia del vestire, se son che questi l'hanno più corto e fatto di una stoffa ordinaria e di un bruno carico. Le figlie vanno per lo più colle trecce e colla testa scoperta e le maritate si aggiustano una berretta di tela bianca piegata in quadro, come altre donne in Italia, vi aggiungono per ornamento alla sinistra un mazzetto di fiori. Vedasene il costume al mum. 5, Tavola 7. La sobrietà con cui vivono non permette loro di venir corpulenti, ciò però non toglie loro una certa robustezza, di cui vanno debitori all'uso del vino.

(Vino ed effecti che broduce.) Ma se giova loro per una parte questa derrata, per un altra la poco buona qualità ne produce un grave nocumento; perchè quei che si fidano a berlo quando ha del guasto, che fra loro si nomina berfa, vengono presi da una febbre lenta, la quale degenerando in marasmo li porta in meno d'un mese alla tomba. Nei primi parossismi si tenta cogli emetici, coll'autimonio e collo zolfo di arrestare il male; ma ben tosto si manifestano sintoni tali da non averne a sperar

più la guarigione.

" (IN TEMPO DI SICCITA" CHE FANNO. ) Essendo il pace da ogni parte dominato da clevate montaro prosperano le messi, e il maggior ricolto che vi si faccia è quello di pôco gran turco che èresce in alcune vallette. Altronde vi s'incontran degli anni di si ostinata siccità, chè tutte le piantagioni rimangon arse dal sole; e quando ciò succede, si continua a far novene e processioni per implorare una piaggia ristoratrice. E quale aspetto non presentano quelle processioni? Si vedono le figlie coi capelli sciolit e con corone di spine in testa, a piedi nudi camminare per lungo tratto di tempo sopra un suolo, dove i viaggiatori nel mese di luglio non losson reggere andando con istivali a doppie suole. Pregano quei buoni Cristiani e cantano, ma le preghiere e i canti sono spesso interrotti da compassionevoli gridi che a forza loro spreme dalla bocca il tornento che soffrono, e solo tienli in vita la speranza di essere da un momento all'altro esanditi [1].

Vendetta dei celosi.] Più che fra gli altri abitanti della contrada regna fra i Wipauzi il male della gelosia; e ciò si giudica dipendere tanto dalla mischianza col sangue italiano, quanto dai costuni portati dall'Italia. Allorchè un giovane prende per moglie una di un villaggio diverso, entra in timore, non ella abbia qualche-altro amore segreto, e sta sull'intento per sincerarsene. Se viene scoperto, tristo all'occulto amante! Il marito in compagnia de' suoi amici si scaglia addosso al rivale, lo tempesta tanto da lasciarlo per morto, o se avviene

Cosi. Europa

<sup>(4)</sup> Il signor Hacquet è d'avviso che sarebbe opera eseguibile il derivare dalle cavità delle supi che non sono in motta distanza, ruscelli d'acque con eni adacquare i loro giardiui di usa piuttosto discreta estensione.

572
anco, da ammazzarlo. Il minor male che gli possa
capitare è l'esser gettato nell'acqua, d'onde si salva
alla meglio che può. Questa particolar maniera di
vendicarsi chiaman essi il secondo battesimo.

#### DEI GOSTCHENL

( NON SI ADDOMESTICANO CON ALTRE NAZIONI. )

Questi Gostcheni, detti anche altrimenti Hotshevarieni, comechè sembri l'etimologia stessa indicarli per discendenti dai Goti, si vorrebbero per alcuni, non si dice su qual fondamento, far credere di origine Francesi. In vero nel loro dialetto assai poche parole francesi si sentono, e moltissime somiglianti alle gotiche o Danesi. Del gotico però ben poco ora conserva il loro dialetto, dove meno han perduto si è nei costumi, non amando essi di addomesticarsi con alcun' altra nazione, nè soffrendo in mezzo a loro gli Ebrei. E quando l'Imperatore Giuseppe II animato da' principii di una savia tolleranza permise agl' Israeliti di avere domicilii stabili nelle provincie interne dell' Austria, avendo gli Stati colle rimostranze provato, che aveano essi anticamente acquistato il diritto o privilegio di escludere dal loro territorio quella nazione, non se ne fece più altro, Niente portati i Gostcheni per la vita militare si appigliano anzi al mestiere di merciajuolo, ma già non arrivan mai a sorgere dalla miseria, perche gli uomini girando traggono un meschino guadaguo, e la famiglia a casa lavorando su qualche pezzo di terra stenta a ricavare il due per uno. Guadagnano forse più lavorando il legno e facendo vagli, setacci, tazze e altri utensili da cucina che si trasportano anche per mare.

(DI CHE TRAFFICANO. ) Per fare il loro traffico

vanno i merciajuoli fino iu Moldavia e Valacchia, e le inercanzie che seco portano a ridosso d'un cavallo sono frutti, confetti, cedri, melarancie, olive, mandorle, datteri, olio d'ulive, liquori spiritosi, come maraschino di Zara, rosolio di Trieste e chiacaglie fabbricate nella Carniola. Girano il più delle volte lo spazio, d'un anno, e la poca economia li fa tornase a casa senza un soldo, e si che sanno nei contratti star alti nel prezza usando di domandare il doppio o il triplo ancora delle mercanzie che vendono, perche intendono di guadaguare il cento per cento. Alla stessa vita girovaga si avyezzan ivi anche le donne; e col loro lungo fagotto vedonsi battere i mercati e le fiere di questo e di quel paese. Oltre le già indicate mercanzie traffican essi le pelli di altri animali che siam per descrivere.

( CACCIA DEGLI SCOJATTI MOSCARBINI. ) Sono desse le pelli dei cosi caratterizzati myoxus muscardinus, piccola bestinola di specie degli scojattoli. Abbondando le loro foreste di faggi vi abbondan pure i detti quadrupedi ghiotti della faggiola, semi o frutti di quegli alberi; ed essendochè nell' autunno mutino il pelo, e perdano alquanto della solita loro agilità, si aceglie quella stagione, per darne caccia, il che si pratica in più maniere. Si spinge un lungo bastone nei tronchi degli alberi scavati, ove di giorno stanno questi piccoli animaletti ritirati; scossi a quel romore, gettano un grido come di lamento, e si fanno da sè stessi la spia; allora si dimena con più forza il bastone onde obbligarli a sbucar dalla tana. Si prendono begli e vivi, ma bisogua nel prenderli star in guardia colle mani, perchè se arrivano a morsicarle coi loro acutissimi denti son capaci di trapassare le dita da una parte all' altra, e di cagionare dolori spasmodici. Un'altra maniera è quella dei lacci che si formano con radici di betulla piegati in arco. Si tende uno di quegli archetti con dello spago sopra un bastone, e vi si mette per esca un frutto crudo, ovvero abbrustolato; comincia lo scojattolo moscardino a redere" insieme lo spago, questo si spezza, l'animale resta, preso pel collo. Si tendono nella notte venti o trenta di tali archetti, ma se non si curano per levarne tosto le prede , ne fanno scempio le faine e i gufi. Più ingegnosa sembra essere una terza maniera. e sta nel cercar di scuoprire le buche ove s'intanano a passare l'inverno; appostato che sia il luogo, si scava là vicino vicino un' altra buca profonda abbastanza per capirvi un laccio, lasciandovi una apertura per cui possa appena appena passare uno dei detti animali, il resto si ricuopre tutto di terra. Il laccio somiglia ad una tagliola con punte acute, e il moscardino vi rimane attrappato in modo che non è più in caso di liberarsene.

( CREDENZA INTORNO AL DETTI ANIMALI. ) SONO questi scojattoli si paurosi, che ogni minimo rumore li mette in fuga, e par che le nottole il sappiano ; perciocchè bene spesso vanno a battere col becco gli alberi, e fuggendo quegli animali esse l' inseguono per ghermirli. Da questa caccia delle nottole trae origine una credenza inveterata da secoli e volgare in quel paese, che i moscardini siano continuamente maltratiati dai folletti, e il Valvasore secondandola pensò di renderla in certa guisa sensibile col rappresentare un brutto demonio che strazii quei poveri animali; anzi quasi voglia farla bevere ad altri, aggiunge che all'orecchia di presso che tutti i vecchi moscardini si vede una lacerazione, testimonio indelebile di essere stati in mischia col'demonio, mentre i giovani non portano nè meno ombra di tale Insegna. Cosa sicura è però, che la presa di quelle bestie apporta del vantaggio agli abitanti, si perchè il pelo viene assai ricereato dalle donne per soppannare le vesti d'inverno, si perchè la carne non ne riesce ingrata, e molti appunto s'industriano a prenderle per cibarsene nellasserno.

Costcheqi al' matrimonio con un rito tutto loro particolare: Il pretendente alla testa di numerosa comitiva a' cavallo si porta alla essa della sposa, questa 'presenta un gran boccale pieno di vino, tutti bevono, e quando non ce n'è più goccia, si rompe il vaso, e la sposa immediatamente con loro in compagnia parte della casa paterra per andare a quella dello sposo e alla chiesa. Pochissimi suno al presente i veri discendenti degli antichi Gostichni e ristretti in un solo contado.

(MALATTIE.) Al pari di altri abitanti dell' Alpi Giulie sono per carattere piuttosto sobrii ed economici; nè soffrono pereiò che quelle malattie le quali provengono dai subitanei cambiamenti dell'aria che succedono nella primavera e nell'autunno, e auche quelle per la poca precauzione che adoprano, non procurando di portare panni più pesanti al raffreddarsi dell'atmosfera; e stando in tempo di freddo rinchiusi dentro stanze troppo calde ne escono senza cuoprirsi più che tanto; per il che fermandosi il corso delle traspirazioni ue nascono diventando endemiche mictono molte e molte vite.

(CALENDARIO LORO PARTICOLARE.) Un calendario, preteka, tutto loro particolare han pure i Gostcheni, diviso in dodici mesi, ma diversi per la nomenclatura. Il primo mese che comincia per essi al marzo si chiama sushez, o mese della siccità; il secondo mali traven, o la luna della piccola. verdura : velicki-traven o della grande verdura, il terzo, il quarto o giugno roshni-zvet, ossia il fiore. del grano: mali-serpan, luna della falcinola, luglio o il quinto mese; il sesto o agosto veliki-serpan, o luna della falce: il settembre la luna zoppa, kimouz, perchè il giorno s' abbrevia; l'ottobre kosapersk, o la luna della monta delle capre: il novembre listovgnet, o luna nella caduta delle frasche : il decembre gruden o luna divorante: luna del miglio o prosenz, il mese di gennajo, e quello. di febbraio svizham ossia luna della luce. I mesi sono composti di tre periodi di dicci giorni o decadi: i giorni feriali sono contressegnati da una piramide bianca o colorita, e le domeniche da una crece sopra un semicerchio, e superiormente a tali, segni sono figurati i cambiamenti dei tempi e le fasi della luna. Anche i Santi più venerati vengono espressi quali in figura umana, e quali pei loro attributi; per indicare S. Erasmo si effigia uno spiedo, attaccatovi un brano di carne umana; S. Giovanni Battista è indicato in un agnello; per la Pentecoste si disegna una colomba; per S. Urbano un grappolo d'una, e per S. Marco un lione; Santa Gertrude vien significata con due lucertole; con tre, chiavi S. Niccola; Santa Caterina con una ruota, S. Gallo con un cane alla catena, e via discorrendo ciascun santo con i simboli della vita o della morte. Quando sotto l'immagine d'un santo si Trova la figura d'un cane, o quella del sole o della luna, quella segna tanto la canicola, quanto l'eclissi. Un oriuolo a polvere denota la lunghezza dei giorni per ciascun mese, sotto al segno particolare del .. giorno i quarti del mese son notati in cifre arabiche, e più sotto i segni dello zodiaco, infine il carnevale vien figurato da un' matto che porta un berretto carico di sonagli. Tutto ciò dà ben a capira che quei terrazzani di più che lo scrivere debhan conoscere i geroglifici.

### DEP LIBURNI.

( DI CHE ABBONDANO. ) U na lista di terreno estesa di alcune miglia lungo il mare, confinata all' ouest dal mare, al sud dall' Istria, verso il nord dalla Carniola meridionale e verso l'est dalla Dalmazia e dalla Croazia, è la sede dei presenti Liburni, i cui antenati tanto diedero a parlare di sè come coraggiosi marinari e come prodi soldati colmati di elogi dai Romani medesimi. Il monte Utzha, o Monte-Maggiore li provvede di limpidi ruscelli d'acqua, le foreste danno abbondanza di castagne, e i giardini lussureggiano di cedri, di melagrani, di mandorli, di fichi e di altre simili piante. Vivono essi assai frugalmente, mangiano per lo più il maiz invece del pane e quasi mai carne, contenti di aver vino efrutta quando han bisogno di nutrirsi: lambiccano altresi le coccole del ginepro di Spagna, (Iuniperus oxyledrus L. ) da cui traggono un liquore spiritoso. Abitano in case piccole senza focolari, costruite in pietre ma benissimo tenute, e i tetti son coperti di lastre sottili di sasso. Attendono principalmente alla pesca sopra tutto dei tonni, che scorrendo a torme per quelle acque ne prendono alle volte di quelli che pesano, quattro o cinque quintali, ma stentano a conservarne la carne nella stagion del caldo. Conoscono oltre ciò la coltivazione delle viti e degli ulivi; e si conta che dal solo superfluo al proprio consumo di olio e vino che

mandan via, avranno un'annua rendita di quattro migliaja di ducati.

( USANZA SINGOLARE DELLE SPOSE. ) Un'altra ngova particolarità occorre qui da notare intorno ai matrimonii. Finito il banchetto, levandosi da tavola i convitati levasi insieme anche la sposa, e va a gettare sopra il tetto della casa maritale una ciambella, detta Kolard, fatta di una pasta ordinaria; più la ciambella viene scagliata in alto più crescono i presagi per una fortunata unione: e se l'accidente vuole che la ciambella vada a cadere in terra nella parte opposta della casa senza rompersi, allora si tiene che la sposa è veramente vergine e che sarà una buona faccendiera. A ben poche spose accaderà di dar sinistri presagii di se in un paese, ove e son bassissime le case, e le ciambelle son dure come sassi. I due giovani che assistono al festino di nozze sono in dovere di regalare alla sposa calzette e scarpe, ma ella non le mette se uon dopo di aver ballato, e ricambia il regalo con fazzoletti di quasi niun valore.

(Funerall.) I lunghi e forti piagnistei degli antichi sono tuttavia in uso presso i Liburni nei funerali; se non che dopo la sepoltura facilmente soffocano il dolore con generose bibite di vino. Han di buono inoltre che se il morto lascia la moglie vedova, s'ingegnano a tutto potere di recerie i migliori alimenti che sanno, temendo che risoluta non mangiare, voglia morir di fame. Lo stesso si costuma coi mariti che sopravvivono alla moglie,

(VESTIRE.) Variano i Liburni nel vestire a tenore dei distretti dove abitano, e dal più a meno non differiscono gran cosa da quello dei Francesi o degl'Italiani alle rive del Mediterraneo. Gli uomini dati in gran parte alla professione di marina, ro portano una larga giubba e lunghi calzoni di color caffé scuro e un fazzoletto con cui fasciano la testa. Le donne spesso si vedono con una barchettina in capo nella quale dorme qualche lor bambino; posan esse all' uopo quella culla a terra, e sostenuta da quella specie d'arcioni col più leggier moto la dimenan dolcemente. Vedi le figure dell' uno e dell'altra al num. 6 e 7 Tavola suddetta.

## DEI MORLACCHI.

(D' CNDE PROVENGONO.) Uccupa questo popolo oltre la riva settentrionale del golfo Adriatico una porzione della Dalmazia ove giace Segna città principale della contrada, e si dice che sia fuggito dall' Albania per sottrarsi al giogo Turco. Vanta però un'origine antica, perciocché consta che l'anno 640 inviò all'imperatore Eraclio una deputazione chiedendo d' esser ammesso e unito all' impero d'oriente. Vi ha chi amerebbe derivare l'etimologia di Morlach dalle parole Slave mare o mur e vlach, significanti la prima mare e la seconda Italiano, quasi volesse dire Italiano marittimo, ma altri per vlach o ulah, vorrebbe intendere invece di Italiano un uomo potente e ragguardevole, per la ragione che i Morlacchi non hanno affinità alcuna Latina o Italiana, ragione dichiarata insussistente dai critici, i quali osservano dirsi in Morlacco salbun in Latino sabutum , plavo il flavus Latino , slap, lapsus, e lip il lippus dei Latini e simili. Si distinguono i Morlacchi per robustezza, per una vantaggiosa statura e per una fisonomia d'incontro; in quanto alla carnagione sono estremamente bruni, tuttochè se ne trovino molti e specialmente le femmine con occhi celesti e capelli biondi; ciò che sembra indicare la loro provenienza dal nord. Negli usi si sono conformati assaissimo a quelli delle nazioni incivilite, eccettuati quei che vivono sulle montagne, i quali conservano ancora una certa fevocia e il vizio di rubare.

Енгори V. 4. J. 8.





( MONTANARI MORLACCHI.) Quei montanari quano trovansi angustiati dal bisogno discendono a olestare principalmente i Turchi, e ove non posino altrimenti provvedersi depredano anche i Crijani; ma fanno le lor cose per lo più con tratti anchi di furberia, come si rileva da una relaione data dal signor Fortis. Un pover uomo esendo sul mercato di una città vicina aveva messo terra una caldaja appena comprata, e postosi a edere da una parte stava tutto intento a discorrere on persona sua conoscente; s'appressa a quella aldaja un mariuolo di montanaro e a dirittura se pone sul capo. Il padrone finisce il discorso, e on vedendosi più a fianco la sua caldeja domanda colui che l'aveva sul capo, se aveva mai veduto cuno a portarla via; no, rispose il mariuolo, o non vi ho fatto alcuna attenzione; ma se voi 'aveste tenuta sul capo, come fo io, niun certo e l' avrebbe rubata. Su quelle montagne hanno mre il loro ricovero i così detti Haiduk (1), uonini duri e feroci tanto temuti dai viaggiatori, e on senza ragione, perciocche menano essi una ita simile a quella dei lupi : vanno errando connuamente per i più orridi precipizii, s' arrampiano sulle più scosrese rupi, onde adocchiar la reda, e s'appiattano nelle cavità di montagne desere e nelle più oscure caverne, da cui non s'ailontaano altro che per andare in traccia di pecore, o i altro simil bestiame che strascinan seco ai loro sili per mangiarne le carni, riserrando le pelli per

Cost. Europa

<sup>(4)</sup> Impropriamente si è dato il nome di Haiduk ai monsoari selvaggi della Morlacchia, giacchè propriamente si ompete a quelli che servono di guida in Ungheria si viagiatori che varcano le montagne, e i quali generalmente meano una vita pastorale.

farsi le searpe. E tante volte han siffatte coraggio che quattro di loro affrontando quiudici o venti Turchi facilmente li sottomettono e svaligiano. Con tutto cio rispettano i luoghi abitati, arrischiandosi, quando non kanno con che vivere, di avvicinarsi soltanto alle capanne dei pastori, donde tolgono a forza cio che non possono avere per amore.

(Sono ospitali.) A contenere costoro su già stabilita una milizia locale detra dei panduri, i quali quando ne prendono qualcuno, non lo conducono legato, ma gli tagliano unicamente i legacci delle brache, perchè cadendo esse sui piedi impediscono che ei prenda la figge. Non ostante lostato loro semi-selvaggio, il suddetto viaggiatore Fortis agginnge ch'eglino sono sidi compagoi per la via, circostanza che per avventura la indotto taluni a tributar loro il nomo di Haiduk; e in qualunque maniera un sorestiero viaggia in quel paese con tutta la sicurezza mediante una scorta, e dovunque trova buona ospitalità.

(VENDICATIVI.) Tra gli abitanti poi delle coste sono poco meno che sconosciuti il furto, l'assassinio; ma se ricevono un torto, il desiderio di vendetta si mantiene si ostinato che n'è nato tra loro il proverbio chi non si vendica, non si purifica. Ed egualmente che i Circassi del Caucaso conservan eglino le vesti insanguinate di un uomo assassinato, fiotantochè i suoi discendenti non hanno avuto ura piena soddisfazione dell'oltraggio, ovvero fintanto che i membri della famiglia dell'assassino non sieno andati con una corda al collo a domandar perdono, ma di questa umiliazione succedono assai rari esempii.

( Sobrieta', Toga Virginale che sia. ) Altre doti personali e più stimabili si contano dei Mor-

lacchi; desse sono una grande sobrietà nel bere e una grande continenza. Le figlie stesse mentre godono un' ampia libertà di conversare cogli uomini, si guardano scrupolosamente dal macchiare la purità dei costumi. Si vedranno uscir di chiesa figlie e donne maritate, e ricever gli amplessi degli uomini e dei giovani che incontrano, ma finite tali domestichezze, non c'è più altro. A far che le fi-glie si conducano col più castigato riserbo coopera fortemente anche l'usanza ivi praticata di privare del diritto di portare la toga virginale quella che perdesse alquanto del primiero concetto. La toga virginale è un berretto rosso cui sovente si vede attaccato un lungo velo; l'atto di spogliarla di questa insegna si eseguisce ordinariamente dal parroco; fatto ciò, uno dei parenti le taglia i capelli: e la figlia così svergognata è costretta ad involarsi dalla patria.

[AMICIZIA.] La costanza in amicizia forma pure un altro loro amabil pregio; giacchè stretta che abbian due persone del medesimo sesso un' intrinseca corrispondenza, si chiamano a vicenda probatimi o posestrina, semi-fratello, o semi sorella; nè v' ha più pericolo che rompano la buo-

na unione.

(OSPITALITA', E DIFFIDENZA PER CL' ITALIANI.)
Con tutti i forestieri indifferentemente usano la più
cordiale ospitalità; ma già, non si dice onde nasca,
non hanno troppo favorevole opinione della fede
degl' Italiani, e quando vogliono far capire che
non si fidano della parola d'alcuno, ripetono il
proverbio passio-ièro, lanzmanzka-viro, fede di
cane, fede d' Italiano. Quanto son diffidenti dei
loro vicini Italiani, altrettanto incauti e creduli si
mostrano coi tanti ciurmatori che conosciuto il-

debole della nazione ne abusano a proprio vantaggio. E i ministri stessi, della religione anziche disingannarli su certi pregiudiziie su certe supertizioni sembrano cospirare a mantenerveli alla cieca col vender loro ogni sorta d'amuleti quai preservatori dalle stregherie e dai sortilegii. Anche i medici non trascurano di far bene i fatti dro.

( QUALI COSE HANNO. ) Nel fabbricare tengono i Morlacchi lo stesso metodo dei Liburni, non cosi però nella politezza, e si vedono le pareti interne tutte annerite dal fuino delle loro candele d' abete o d'altri legni resinosi. Alle rive del mare hanno le case kucha costrutte di pietra, e su pei monti capanne miserabili di legno divise in due parti, una pel bestiame, l'altra per gli nomini. Ove son piantate le viti, hanno celle appropriate scavate nei massi, le quali son divise in due etre camere con una stalla. In proporzione delle case sono altresì le chiese, povere anch'esse e malissimo tenute e i ministri più ricchi son quelli che più ostentano d'intendersi d'esorcismi, L'industria vi è restata molto indietro, essendochè sui monti non si conosce altra vita che la pastorale, e nei luoghi più piani non danno l'agricoltura che segale ed avena, niuno cerca di promuoverla. Il capo più essenziale per essi si è l'allevare capre e montoni, che pascendo piante secche e aromatiche somministrano carni assai desiderate. Dovunque son boschi, lavorano tavole e altri materiali necessarii alla costruzione delle barche che si mandano a vendere nelle piccole città marittime. Nella parte più bassa del paese che si estende verso il mare si raccoglie maïs e altro grano ; con tuttocio la coltura delle viti e la pesca sono le principali e predilette occupazioni degli abitanti.

( MANIERA DI PESCARE IL TONEO. ) Merita per la sua singolarità che qui si riferisca l'arte da loro adoprata nella pesca del tonno. Piantano nel mare a poca distanza della riva alcune scale sei braccia e anche più lunghe, disposte in modo che obliquamente sporgano fuori dalla superficie dell' acqua ; sopra una di quelle scale ascende un uomo con un sacco di grossi sassi, il quale appena che veda un tonno, scaglia un sasso con tanta violenza da spaventarlo e da farlo fuggire verso il luogo ove son tese le reti; e cosi si seguita finchè vengon tonni. La pesca in questa guisa riesce abbondante, ma non senza pericolo, perchè rompendosi alle volte le scale cascano i pescatori nell'acqua, e ad onta che siano addestrati al mnoto, arrischiano a farsi del male contro i tanti scogli occulti sott' acqua.

( MATRIMONII COME SI CONTRACCONO.) Le nozze son celebrate dai Morlacchi quasi colle stesse cerimonie dei popoli vicini, e il costume richiede che si maritin le figlie per ordine di nascita cominciandosi sempre dalla maggiore, fuorchè non abbia tali difetti che la condannino al celibato. I matrimonii son maneggiati dai vecchi delle famiglie interessate, ed essi dispongono senza interpellazione alcuna della mano delle figlie. Altre volte in simili occasioni succedevano tra i Morlacchi liti egnali a quelle cui raccontan le favole essere avvenute fra i Centauri e i Lapiti per le nozze di Piritoo, Se si trovava più di un pretendente alla mano di una giovane, si commettevano sfide di destrezza, di prontezza d' ingegno e altri giuochi, che spesso terminavano in azioni serie. Un antico poema Illirico contiene un fatto sulle nozze di un Vaivodo detto Janco di Sebigne che serve moltissimo a rischiarare la cosa. Janco aveva chiesto in sua sposa

Jagna di Temiswar, i fratelli della giovane dopo averlo ubbriacato gli proposero un giuoco di de-strezza, pel quale guadagnando avrebbe la mano della sorella, o la morte, perdendo: piantarono in terra una lancia con un pomo sulla punta, e con sorriso gli dissero: eccoti la meta; se ue non sei capace di trapassar questo pomo colla freccia, la tua testa porterà la pena della tua temerità. Vinse Janco alla prova, ma gli furon proposti due altri cimenti : l'uno fu di saltar via in un sol colpo nove cavalli di fronte, e l'altro di conoscere tra nove figlie tutte egualmente velate qual era la sua sposa. Era dall' uso permesso che il pretendente sostituisse chi a lui piacesse nei cimenti, e Zeculo nipote di Janco si presentò in cambio dello zio; prima saltò via i cavalli, e poi quando si trovò innanzi le nove giovani, distese il suo mantello in terra e gettovo sopra un pugno d'anelli d'oro dicendo con voce terribile : Bella vergine, che sei promessa a Janco accostuti e prendi questi anelli, se un'altra osa stendervi la mano, io l'assicuro che ad un solo colpo di scimitarra io le taglierò la testa ed il braccio. L' impensata proposta sgomentò le otto giovani, e la nona che prese gli anelli si scuopri da se stessa essere la promessa. Si dice che in certi informi bassi-rilievi si scorgano tuttavia chiari vestigii di simili usi.

(Uso di Parsentare un canestro alla sposa.) Conservano ancora i Morlacchi la cerimonia usata già dai Romani di presentare dopo la nuziale benedizione un canestro o crivello pieno di noci e di mandorle alla sposa, cui ella dispensa agli amici compagni dello sposo, svati, e getta l'avanzo agli astanti, in segno che nella sua casa regnerà il superfluo. Il marito mangia il primo giorno in compagnia degli

svati e starisvati, e la sposa a una tavola particolore coi diveri e cogli stachez, garzoni e giovanette destinate a servirla; e si comincia a mangiare la frutta e il formaggio e si termina colla minestra. Di raro a questi pasti s'invitano donne, e se s'invitano, si mettono a tavola a parte: le mense s'inbandiscono a profluvio di capretti, agnelli e pollame, qualche volta anche di salvatici, e rarissimo di carne di vitello, e questa presso i pochi che più si sono arresi ai costumi stranieri. I banchetti durano parecchi giorni, e son dettti zdravizze con molta somiglianza dell' Italiano stravizzo: e alla mattina tutti i convitati si lavano in un catino e lasciano cascar nel fondo qualche moneta che va a profitto della sposa, la quale non avendo per dote che i suoi abiti e una vacca, cerca di aumentarla anche col togliere le berrette e i coltelli ai convitati e rivenderle ai medesimi per danaro : da essi ancora ritrae varii doni volontarii. Infine di ogni banchetto si balla, e si danno a cantere canzoni tutte allusive alle Deità Pagane.

(IL KUUM CHE SIA.) Arrivata nel primo giorno l'ora che la sposa deve andare a riposo, il ktum la conduce nella stalla, tale essendo ordinariamente la camera nuziale, manda fuori di essa le persone che l'han servita a tavola, e riman solo con lei, fucchè ridotta in camicia, la mette in letto, e dà l'addio agli sposi. Uscito dalla camera o egli o uno degli svati stando vicino alla porta spara una pistola, e a quel colpo rispondono gli altri con una scarica generale delle loro armi. Par tali incumben ze acquista il kuum il titolo come di padrino, e quindi una grande e continua venerazione dalla parattata.

( COMPLIMENTO AI GENERI.) Ma più strano di

500

torto è il complimento che soglion fare padre e madre alla figlia quando va a marito; perciocche nell'atto di consegnarla al novello genero sortono in espressioni niente per lei onorevoli: tu ti fai torto, gli dicono, a prenderti questo cattivo soggetto, ma se tu te ne vuoi assolutamente caricare, sappi ch' ella non è atta a far nulla, è ostinata, è capricciosa ec. Nè più piacevole è la risposta che fa il genero, poichè rivolto alla sposa la investe col dire : e bene se tal è il vostro corattere, io vi saprò ridure alla ragione, e anticiperò a farvi sentire la forza del mio braccio: e tante volte non si contenta di fare il solo gesto di batterla. Eppure presso tutti i popoli dell'Illiria come anche fra i Russi pare che il batter le donne sia una prova d'amore, e le donne stesse aman meglio di esser battute che trascurate.

( COME TRATTATE LE MOGLI.) Anche nel tratto successivo non sono dai Morlarchi troppo ben trattate le mogli, e le tengono come bestie da soma, lasciando ad esse tutti i fastidii e tutti i lavori. Dopo alcuni anni di matrimonio, un Morlacco il qual pretenda di darsi un' aria d'nomo galante non si degna più di ammettere la moglie all' onore del talamo, e la obbliga a passar le notti sopra una tavola riputandosi a vergogna di avere talcompagna. Anzi agginnge il signor Fortis, avendo gli nomini a nominare una donna alla presenza di persone ragguardevoli, hanno continuamente in bocca l'intercalare comune nei nostri paesi, quando si parla dei più vili animali, o di cose schifose, salvo il rispetto, o con licenza di chi ascolta. I più moderati parlando della loro metà dicono: da prostite, moya xena, mia moglie, scusate l'espressione. Nelle stasse occasioni di parto non si usa molto

501 riguardo alle donne, si ritirano elle in qualche luogo appartato, a cagion d'esempio, in una stalla , e fortunata quella che vien assistita da qualche sua vicina.

( PARTI, EDUCAZIONE DEI FANCIULLI.) Nei parti. però son felici, e partorendo tante volte in mezzo ai campi, senz'altro ajuto fan da sé stesse tutto l'occorrente, vanno a lavare nell'acqua fredda del più vicino ruscello la creatura, e domani ritornan alle solite loro faccende, come se nulla fosse stato. I loco bambini avvolti in miserabili cenci in capo a tre o quattro mesi son già in grado di strascinarsi sui ginocchi; e così e tra l'essere allattati dalle proprie madri fino a una nuova gravidanza, passassero anche due o tre anni, crescono robusti e sani contro i più rigidi inverni con una semplice camicia indosso sino ai quattordici o quindici an-ni, dopo la quale età solamente cominciano a mettere i calzoni; perchè portandoli prima van tosto soggetti a pagare il testatico imposto dai Turchi.

( VITA DEI GIOVANI. ) I Morlacchi allevano i fieli con grande severità, e li avvezzan di buon'ora a lunghi viaggi e a sopportare le privazioni e le inclemenze delle stagioni. Da piccoli custodiscono le greggie e le conducono al pascolo su pei monti e pei boschi, e al tempo stesso nei momenti di ozio con un coltello si divertono a intagliare e a scolpire in legno, alla meglio che sanno, figure di animali simili a quelle, che si fanno dai pastori della Svizzera o della Svevia, Tali manifatture si acquistan poi all'ingrosso dai rivenditori che le portano fino a Parigi, e le esitano a tenuissimo prezzo. Scavano pure in legno ciotole, ciotolini e pifferi, e adornanli di bassi rilievi con un lavoro tutto loro proprio. Da es i sortono buoni soldati, eccellenti per le ronde; ed ottimi per le imboscate. Ne si può dire che manchiuo d'ingegno i Morlacchi stessi di montagna, poichè sanno bravamente inganare i passeggieri, e a questo fine accomodano il loro berrettone rosso ed un panno vergato su d'un cespuglio in modo che rassembra un mantello come di uomo imboscato: a prima vista il passeggiero sospetta che quel fantoccio sia un vero Morlacco, volta per altra strada, e senza accorgersene incap-

pa nelle insidie.

(DI CHE VIVONO.) Il vitto giornaliero dei Morlacchi sono latte e latticini; per rinfrescare l'arsura della sete fanno inacidire il latte coll' aceto, e amano a preferenza d'ogni altro piatto il formaggio fritto nel butirro. In luogo di pane mangiano focacce, pocaccie, composte di farina di miglio, d'orzo, di maiz, di sorgo e di formento per chi può averlo, e cotte sotto la cenere. Consumano altresì varie radici ed erbaggi specialmente sverze inacidite, e van ghiotti pei cibi arrostiti, o più per l'aglio e per le cipolle, a segno che il Morlacco si conosce da lungi per l'alito che ne tramanda. Si crede nondimeno che l'uso continuo di quegli agrumi corregga in parte la cattiva qualità delle acque dei serbatoi e dei ruscelli stagnanti a cui gli abitatori di molti cantoni son costretti di ricorrere per abbeverarsi nei giorni estivi, e che contribuisca a mantenerli in sanità e in forza, trovandosi tra loro un buon numero di vecchi freschi e ben disposti. In mezzo a tanto consumo chi non crederebbe dover quelli aver già pensato a rendersi domestico l'aglio, e lo scalogno? Eppure seguitano tutti g'i auni a tirarne per più miglaja di scudi da Rimini e da Ancona.

(CAMPANO ASSAI VECCHI.) Non è facile il sapere

l'età precisa dei loro vecchi, e perchè non si temgono registri esatti delle nascite, e perchè i vecchi stessi quando son giunti a un certo numero di cani, si vanagloriano di aggiungerne qualche decina, e tanti che si stimano passare i cento anni, stenteranno forse ad averne ottanta. Per altro se meritasse fede quell'Alessandro Cornelio che secondo Flinio rammenta un certo Dando Illirico, il quale campò cinquecento anni, renderebbo più verisimile che i Morlacchi vivendo nello stesso paese possano realmente otrepassare ad una età contata qual prodigio per altri paesi.

(QUALI LE MALATTIE PIU' COMUNI. ) Essendo i Morlacchi di un temperamento forte non conoscono quasi altra qualità di malattie fuorche le infiammatorie cagionate spesso da traspirazioni impedite dopo il ballo, che suol sempre essere accompagnato da moti violenti; ammalandosi non incomodan tanto il medico, perciocche quasi tutti si curan da se stessi, e per rimedio primario prendono una dose generosa di acquavite, in cui sia stata infusa, giusta la gravità o l'ostinazione del male, una buona presa di pepe o di polvere: in seguito procuran di promovere più che sia possibile il sudore, caricandosi nell'inverno di panni, e d'estate giacendo supini all'ardore del sole, Guariscono le ostruzioni applicando al ventre del malato una larga pietra assaissimo riscaldata, e i dolori reumatici col mezzo di una pietra arrossata al fuoco e involta in un pannolino bagnato. Prendono dell'aceto forte per ricuperare l'appetito perduto per una lunga febbre: medicano le ferite e le contusioni con un' oca rossastra, e tutti i mali in generale collo zucchero, e ne mettono in bocca dei pezzi interi anche an moribondi, per addolcire, essi dicono, l'amarezza dei loro ultimi istanti di vita.

(FUNERALI. ) Quando la malattia ha tratto un Morlacco sul feretro di morte gli eredi a proporzione del loro stato chiamano un certo numero di piagnoni, i quali uniti colle persone della famiglia del morto prorompeno a tutto fiato in gridi lamentevoli. Della qual cerimonia ormai dovunque disusata essendo stato per la prima volta testimonio un viaggiatore di Germania, come sorpreso ebbe a dimandare chi era il defunto che inspirava tanto pianto e dolore, e singhiozzando gli rispose uno di quei piagnoni; bene potete figurarvi che era un nomo ricco, e che gli eredi non guardano a spesa. Più singolare ancora è il costume che gli amici del morto gli vadano vicino, e tengano con lui discorsi serii, e lo incaricano di commissioni per l'altro mondo. Venuto il tempo di dargli sepoltura s' involge il cadavere in un lenzuolo e si porta alla chiesa: indi il corteggio ritorna a casa col parroco, ove si ripetono le preci, poi succede un trattamento, al fin del quale la maggior parte dei convitati non si conoscon più tra loro. Per segno di lutto gli uomini lascian crescere la barba e portano un berretto celeste o violaceo, e le femmine fascian la testa con un fazzoletto tinto d'azzarro o nero, nascondendo pure sotto pezzi di stoffa nera ogni poco di rosso che abbian nelle vesti. Anzi in tutti i giorni festivi che corrono entro un anno dalla morte di un Morlacco le donne della sua famiglia si portano a far unovi piangistei sulla di lui tomba e a spargervi fiori ed erbe aromatiche : se mancano qualche volta a questo ufficio, la volta vegnente si scusano col morto, gli accennano la ragione che le ha fatte mancare, quindi gli domandan novelle dell'altro mondo, e il tutte sempre con tuono lamentevole.

(VESTIRE.) Non vestono i Morlacchi tutti uniformemente, e tal cosa ha dato motivo agli scrittori di parlare in maniera alquanto diversa, ma checchè ne sia, stabile e generale è l'uso negli uomini di portare un berretto alto con pelo detto kolpack. l'abito e le brache bianche con mostre celesti , e di avere i capelli sciolti sulla nuca. Si stringono in vita con un cinto di cuojo, dal quale pende un coltello e la borsa del tabacco, calzano il piede con nose di lana ordinaria e bianca orlate in alto e incrociate sullo stinco. Gli uomini maritati istessamente che più non appartengono alla milizia non compajon mai in pubblico che non siano in divisa. cioè con una lunga ciarpa guarnita di frange, la quale si aggiusta con elegenza sopra la spalla sinistra, e in un bisogno cuopre anche la persona. Ved. num. 8. Tav. sud. La donne si mettono in testa un faz. zoletto bianco, di cui lascian cadere di dietro due cantoni a cui attaccano nastri celesti e rossi. Quelle delle città per cuoprire il capo usano il pasolat, cioè un pezzo di stoffa bianca fiorata con ricami d'oro o d'argento, come sta la figura al num. 9, Tavola suddetta. Per le figlie prescrive l'uso piccoli berretti rossi cui cercan di abbellire con pezzi di monete e conchiglie e specialmente di quelle chiamate porcellane. Buone lavoratrici sono le contadine Morlacche, e avendo a fare anche lunghi viaggi si vedono con un fardello in testa e un bambino alle spalle filar continuamente o per guadagnare il tempo o per divertire la neja del comminare. Di queste una ne presenta la figura al num. 10.

(CREDONO AI FANTASMI E ALLA MACIA EC.) Tra i Morlacchi si contano e Cattolici e Greci di religione, ma tutti si assomigliano in prestar fede a fantasmi e ai prestigii. della magia. Essi ammettono che v'abbia tra loro i vakodlak o pretesi vampiri succia-sangue dei bambini; e quando un di questi creduti tali viene a morte, la prima cosa"è tagliargli i garetti e forargli con ispilletti tutte le parti dele corpo, onde impedirgli di ritornare tra i viventi. E come non possono essi non creder la cosa, mentre si danno di quelli i quali ridotti agli estremi di vita sostengono di sentirsi diventar vakodlak, e pregano quindi i parenti a usar loro come convinti di appartenere a quella temuta genia gli stessi trattamenti? All'aspetto d'un oggetto, che venga ravvisato per uno spettro o per un folletto, il più intrepido Haiduk si dà a gambe, ne si vergogna di comparir vile e pauroso. Più che gli uomini a dismisura ne sono infinocchiate le donne e tra le piu strampalate scipitaggini credono che le streghe abbiano il potere di far perdere il latte alle vacche dei vicini e di farlo crescere alle loro proprie, di strappare il cuore ai giovani e farli rimaner vivi, In proposito di che racconta il signor Fortis di avec sentito dalla bocca di un claustrale del paese il seguente curiosissimo fatto cui affermava con giuramento esser accadute a lui medesimo. Era il religioso coricato in una stanza insieme con un giovane Morlacco, ma non aveva chiuso occhio; quand'ecco venire due streghe, aprire il corpo del giovane e fuori strappargli il cuore per arrostirlo e mangiarselo; appena il giovane si sveglia e si accorge di esser senza cuore, nello stesso momento l'incantesimo cessa, e le straghe scompajono lasciando sulia brace il cuore mezzo arrostito. Il frate fino allora incantato e muto, potè dopo balzare dal letta e correre a levar dalla brace il cuore, e fattolo ingojare al giovane, egli sentillo di nuovo ritornato al suo luogo. Quali devono essere i discepoli, se i maestri con tutta gravità dettano fole prive dello stesso verisimile? Infine le donne credono che si diano streghe dette ujestiza intente solo a far male, e altre benefiche bahornize occupate a distruggere gl'incantesimi delle maligne.

(MINISTRI DEL CULTO COME RISPETTATI.) I ministri del cuito Cattolico e quelli del Greco si sono giurati un vicendevole odio mortale, gareggiando a inventare e propagare gli uni contro degli altri i più difannanti fatterelli. Ivi sovente accade che i confessori impongano ai loro penitenti una penitenza pubblica e corporale, e imponendo qualche dozzina di bastonate se ne fanno essi medesimi i ministri anche di quelle; e intorno la maniera di ascoltare le confessioni racconta il signor Fortis di aver veduto un sacerdote che accoccolato sulla piaza innanzi alla chesa confessava le donne presso lui inginocchiate. Hanno i Morlacchi d'amendue i culti un alto rispetto e una illimitata confidenza pei sacerdoti, ma le loro chiese son molto povere, e peggio tenute quelle dei Greci che quelle dei cattolici.

QUANTA VENERAZION PER MARIA VERGINE.) Ripongono molta fiducia negli amuleti che loro si verudono dai sacri ministri, li portano cuciti al berrettone e li attaccano anche alle corna del bestiame. Sono gli amuleti in loro lingua zapis biglieti con soprascritto il nome di qualche Santo, e basta che si dia un puro accidente d'aver giovato ad alcuno, che subito si grida al miracolo. E tanto è il concetto sparso di cesi che i Turchi medesimi vanno a comprali. Una virti soprannaturale àttribuiscon anco a varie monete sia del Basso-limpero, sia del medio-evo coniate a Venezia, eni confondono colie medaglie di Sant' Elena; tengono parimente assi care ie monete Ungheresi dette petizze, perebè ham-

#### соятими

no impressa l' immagine di Maria Vergine. Sono per quei paesi le immagini della Vergine divina un oggetto tale di adorazione che perfino i Turchi mossi dal generale esempio mandano a quelle credute più miracolose a far celebrar messe e ricche offerte a dispetto dei precetti del cour ann; da cui viene espressamente vietato il culto di qualsivoglia immagine. Ed è cosa da recar veramente maraviglia che avendo tanta venerazione della Madre, quasi quasi stentino a riconoscere il suo divin figliuolo, e se alcuno usa il saluto huaglian Issus, gloria a Gesù, molti e molti invece usano complimentare colle parole huaglian Bog, gloria a Dio.

# DEI CROATI.

(LORO CARATTERE.) Gli Horvati o Croati discendenti dai Morlacchi, e conosciuti dai Greci e dai Romani sotto la denominazione di Chrobates abitano l'alta Illiria, differente dalla bassa e piccola Illiria entica abitata dai Morlacchi. Il paese dal nord all' est riesce piuttosto piano, e montanso verso il sud, la quale diversità porta diversità altresì nel carattere degli abitanti, non rassomigliandosi quasi tra loro i Croati del Banato e quelli del Generalato o delle montagne. Non pertanto son tutti buona gente, proba e molto portata a far servizio; e meriterebbero maggior lode, se non trattassero i vicini, che non sono della medesima loro tribu, come forestieri, e non riguardassero come nemici tutti gli altri popoli. Poiche mostransi sottomessi ed umili con quelli che hanno il potere di farli tremare, ma sono soverchianti e insolenti oltre modo con quelli da cui nulla hanno a temere. Non parliamo delle loro ricchezze, perchè devono necessariamente mancare, calpestando un terreno pressochè sterile, e non conoscendo essi altri mezzi di adunarle: professan essi la religione Cristiana abbracciata già fin dai tempi dell' Imperatore Eraelio, vivono costanti in essa e portano un sommo rispetto ai sacri ministri. In prova di che riferisce il Signor Hacquet che venuto al loro paese sopra un brigantino di dodici cannoni, comunque vestito di scuro all' usanza dei marinari Carniolesi,

i Croati avendolo preso per un ecclesiastico in abito da pellegrino, corsero al lido e genufiessi e divoti lo pregarono di compartir loro la sua benedizione.

( RECOLA NELLE FAMICLIE. ) La vita militare , a cui più che a qualunque altra si consacra questa popolazione non permette, che vi regni molta superstizione, nè che si veda andar tanto in pellegrinaggio a visitare immagini miracolose. Quel che presenta di ammirabile la Croazia si è una singolarità che rammemora i costumi pratriarcali : tratto tratto vi si vedono e cinque e sei famiglie vivere unite estutte in pace in una sola casa. L' uomo più attempato chiamato gospoder n' è reggitore assoluto; egli distribuisce i lavori a ciascuno, e ciascuno lo ubbidisce : la moglie del capo, o in mancanza di essa la donna anziana soprantendente alla cura de'figli, e la madre di ciascun dei figli fa quel che dice la gospodina reggitrice, ovvero la staramaiko cioè l'anziana della famiglia. Le figlie più giovani attendono ai lavori più grossulani e alle faccende domestiche più disgustose, e i giovani soli son destinati all'agricoltura. È di nuovo narra il signor Hacquet, che trovandosi a mangiare in mezzo ad una di quelle famiglie offriva da bere alle ragazze, ed esse il ricusavano, ma non cosi la staramuiko e le altre donne attempate, e che le donne se la passano fra loro con si buona intelligenza che stando anche tre o quattro al medesimo focolare non si sentono mai i minimi alterchi di parole. I figli medesimi sono allevati con tanta docilità, che fuori di uno stranissimo caso non eredano di dover prima consultare i parenti intorno alla scelta d'una sposa.

( Usi NEGLI SPOSALIZII. ) Il tempo di pensare

all' amore pei giovani è ordinariamente quello dei balli campestri che s'intrecciano vicino alle chiese, terminato il divino servizio, i matrimonii si stipulano per lo più nel giorno di Santa Caterina. Otto giorni innanzi la cerimonia due zazivachi o amici dello sposo portansi cavalcando a impegnar la parola dei convitati; e la vigilia del matrimonio i principali convitati, szvati, insiem collo sposo, dando avviso del loro arrivo con iscariche di fucili e di pistole, vanno alla casa della sposa, ed ivi fermansi per concertarne coll'ajuto di altre figlie il cappello o corona nuziale. Al domani gli szvati radunansi a cavallo alla casa dello sposo per avviarsi a quella della sposa, preceduti dallo zastavink o porta-bandiera; se il viaggio è un po'lungo si riposano di tanto in tanto a prendere qualche refezione, e brevi ore prima d'arrivare al luogo prefisso uno dei cavalieri avvantaggia il cammino onde recare alla fidanzata un fazzoletto di seta bianco, cioè il marama, Il fazzoletto ritorna tra le mani del latore, e questi la riporta e lo divide fra la compagnia, che disposta in giro si rimette a mangiare al rumore delle salve di armi da fuoco. Quando son tutti pervennti all'abitazione della sposa, le compagnie di lei infilzano in prima alla lancia, cui è attaccata la bandiera del zastavink, na pomo con una ghirlanda di fiori. Dopo ciò la novella conpia s' inginocchia e riceve la benedizione dai parenti, indi si va per ordine alla chiesa dello sposo, ove smontano tutti da cavallo, salvo i due ai quali tocca di custodire i cavalli dei compagni e la bandiera. Dalla chiesa si va alla casa maritale, la sposa scende l'ultima dall'arcione, essendale non pertanto riscibato il diritto di ajutare il suocero a smoutare, quindi abbraccia lui e di mano in mano

tutti i congiunti di sangue. In questa circostanza la sposa diverte anche i fanciulli col gettar sopra il tetto della casa noci e fichi. Segue il pasto e poscia il ballare, nel quale una volta si voleva frammettere o la farsa comica della sciabola, descritta da Valvasore, o quella dell' asta, or disusate, perchè partorivano tristi cimenti e pericolose conseguenze. A mezza notte la kumi conduce a letto i novelli conjugi, la consorte s' inginocchia innanzi alla pronuba in tempo che dall'altro le vien levata la ghirlanda, e sgombran la stanza unitamente e la kumi e le cognate. Venuto il mattino la sposa dev'essere la prima a levarsi, per polire le stanze, e poscia preparare la tavola. Non basta ancora, accompagnata dallo szvati o dall'alfiere ella va ad attingere acqua fresca per versarla sulle mani dei convitati. Si ricomincia a banchettare, e si prosegue il banchetto per lo meno due, e talvolta per otto giorni.

Nel battesimo per le cerimonie non si discostano gran fatto da quelle degli altri Illirici, [come pure nei funerali non si discostan da quelle degli Uscochi e dei Licani, le quali saran fra poco riferite.

(MANJERA DIVESTIRE.) Per il vestire quei della pianura si appigliano a una maniera decente, nè del tutto rozza. Gli uomini portano i capelli corti, e quei che s'incamminano per la vita militare aman meglio di formarne trecce: tutti coltivano i mustacchi, portano il berretto nero, e vanno vesti all' Ungarese. Alle donne piace compartire i capelli, e affastellarli all'indietro sulla testa aggiustandovi al di sopra un fazzoletto rosso rigato di bianco. Il resto del loro vestire consisiste in una gonna color bruno, in un grembiale di tela bian-

ca e in un farsetto di color celeste con istivaletti al piede di pelle gialla. Vedi la figura d' una donna al num. Il della Tavola 7. Uomini e donne sentono una vera passione per il canto e per la musica, e tra le canzoni ne hanno una eroica in lode d'un antico Re del paese nominato Marslo, celebre più per coraggio che per prudente valore. Nel 1358 collegato con altri signori Greci mosse guerra all'Imperatore d'oriente Paleologo.

#### DEGLI USCOCHI.

(ORIGINE BY ESSI. ) Silgnoral origine di questi abitanti, ne altro si sa che la parola schoko significa disertore; hanno però l'altro nome di Serbli, il quale sembra indicarli provenienti dalla Servia. o dal paese degli antichi Sarmati già ubbidienti ai Romani. Altri esaminando i loro costumi inclinano a creder!i derivati dal Caucaso e segnatamente dai Circassi; perciocchè al pari di questi sono incostanti e crudeli, vivono dei più grossolani alimenti e ignari delle idee di probità e di giustizia mentre menano una vita pastorale si danno volentieri anche a predare l'altrui. Altronde si avvicinano grandemente ai Circassi sia nella carnagione, sia nella robustezza e nell'avvenenza delle forme, e massime il bel sesso, come pure nella maniera di vestire, qual si ravvisa quel d'una figlia al num. 12 della saddetta Tavola e al num. 13 quel di un uomo. Lo scrittore Cassas nondimeno afferma che gli Uscochi, genía di masnadieri, non discendono da nazione alcuna, e che essendo stati per sedici lustri il terrore dei Musulmani e dei Veneziani provarono infine tutti i flagelli e supplicii che immaginar seppero e la vendetta Veneta e la barbarie Ottomana; ma che distrutti anzichè vinti, e trucidati più che sottomessi, scomparvero non men rapidamente che senza strepito dalla terra.

( QUAL VITA MENARO. ) Tempo fa eran gli Uscochi sparsi nella Dalmazia, Bosnia, Svevia, Croazia

e per fin nella Carniola: e ora la lor vita errante non permette di assegnare dov'abbiano propriamente domicilio o territorio. Il più che se ne possa accertare si è che in maggior numero si mostrano nello spazio di territorio compreso tra la Carniola all' ouest e l' Albania all'est, che viene ad aver per confine al nord il fiume Sava, e al sud la parte montuosa della Dalmazia. Passano il maggior tempo della loro vita sulle montagne, dove allevano montoni e capre, da cui ricavano lana e peli per ordire grosse tele, e latte per fare buoni formaggi. Il loro amor proprio li rende ambiziosi per la vita militare, stante che nella vita domestica soffrono un' estrema povertà, quale appunto risulta da una relazione che qui inseriamo del più volte nominato signor Hacquet. .. Viaggiando io, egli scrisse, per le loro montagne m'incontrai in una figlia di circa sedici anni, la quale aveva sul capo un sacco; ella cun voce assai fioca nii chiese del pane. Cosa che mi sorprese, perchè gli Uscochi per quanto siano bisognosi non costumano di mendicare. Io era a cavallo, e mostrandole che non aveva pane da darle, le offrii in vece alcune monete, le accettò, ma senza che mi paresse soddisfatta: e da vero che la poveretta non aveva mangiato briciola da tre giorni. talchè le mancavan del tutto le forze... Era il mese d'aprile, e nei loro villaggi non era possibile a qualunque prezzo di accattar pane. Le presi il braccio, e contando le pulsazioni della sua arteria, trovai che ne dava appena sessanta al minuto. Allora la interrogai dov' era inviata, e che portava nel sacco di pelle. Io mi era figurato che fosse farina; ma essendovisi dentro frugato si trovò che era corteccia macinata. In tempi di carestia la mischiano quei meschini con crusca unde for pane. Per fortuna in fondo della mia valigia trovai ancora un morsello di pane, io lo diedi a quella povera creatura, e lo divorò con una avidità che mi affrettai di moderare per timore non le facesse male, ...

( QUALI ALLEGRIE. ) Alloggiano gli Uscochi in case fatte sul gusto di quelle dei Croati , ma meno spaziose. Nelle loro feste principali si rallegrano coi falò, e, per esempio, all' equinozio di primavera giovani e vecchi all'ingresso d'un villaggio s'affollano ad innalzare un' impoensa catasta di legne tagliate nei vicini boschi, e vi appiccano il fuoco al tramontar del sole: e tutti i giovani e tutte le ragazze si danno a ballare intorno il kolo al suono della priva e delle zampogne, e tutta notte si seguita a ballare. Una tale usanza ormai va decadendo, e perchè reca danno alle selve e perchè i giovani sfidandosi a saltare su la brace accesa li espone alle volte a gravi rischii. In alcuni cantoni si accendono in onor di S Giovani altri falò, chiamati koleda dai Dalmati. Al principio d'anno rinnuovansi i vicendevoli amplessi e i complimenti del come han passato l'anno scorso, nè si perde il tempo in felici augurii di una prospera e lunga serie d'anni, correndo fra loro la massima: a che giova porger voti per l'avvenire? Si goda il presente e si viva felicemente. Professano la religione Greca, e non hanno troppo rispetto pei sacri ministri faori di chiesa, e a buon diritto, poiche la condotta di essi non corrisponde al carattere di cui sono insigniti. Non sono inferiori ad alcun altro in genere di superstizione, annoverando mille amuleti e polveri simpatiche contro le malattie epidemiche del bestiame.

(RIMEDII COMUNI.) Meno superstiziosi, ma però



ostinati si vedono in usar ricette loro proprie pei mail umani; qualunque sia la malattia si prescrive prima di tutto un bicchier d'acquavite di gine-pro, poi di feruarsi esposto al sole, e cosi caldo caldo coricarsi in letto affin di eccitare il sudore. Per la febbre si adopra l'altro rimedio di acquavite di prugne saturata con pepe e zenzero, e ai dolori reumatici si applicano mattoni fortemente riscaldati, si spruzzano d'aceto, vino o acquavite: dopo di che vengono inviluppati in pezzi di biancheria. Per la gotta s' usa un cataplasma di rebbe, cioè sambucus ebulus. Nello stato disperato di salute il malato prende un bagno coll'intenzione di comparir puro alla presenza di Dio, Treiza.

(BATTESIMO.) Circa ai matrimonii non varian tanto dai Creati, ma una volta diversificavan molto nel battesimo indogiando sino all' età adulta a riceverlo; l'Imperatrice Maria Teresa fu quella che studio la strada di condurii al più sicuro partito e oggi i registri dei battesimi danno la norma per

la coscrizione militare.

(Funerall.) Sono molto conformi a quei dei Licani i loro funerali, e la sola differenza che passa sta in questo: che alla morte di un figlio la madre si sfiata in imprecazioni e non finisce si presto di gridare che un denonio geloso l'ha divorato, e quando il cadavero vien chiuso nella tomba, ella vi porta la culla, che, secondo l'uso del paese, è di assi di rovere e benissimo aggiustata, e la calpesta e rompe co' piedi.

( Vestire.) S'assomiglian molto gli Uscochi nel vestire agli abitanti della Bassa Dalmazia, distinguendosi gli uomini da un piccolo berretto rosso, dall'avere i capelli divisi in trecce e i mustacchi lunghi. Spesso non han coperto la stomaco nè le biaccia; hanno indosso un abito rosso gallonato in lana, e dell' egual colore son pure le lunghe brache e il mantello con cappuccio che metton d'inverno. L'arme loro più favorita è una specie d'alabarda, e allorchè escono per andare a lavorare in campagna si muniscono di un lungo piecone, d'una daga e d'una pistola, nell'arnese figurato già al num. 13 della Tavola suddetta. Le donne vedonsi spesso in tonaca di colore azzurro, orlata di giallo e stretta in vita con un cinto, che ferma un grembiale a righe, e con una cuffia gialla in testa che va ristringendosi verso il mezzo V. n. 2 Tav. 8. Con maggiore studio si acconciano il capo le figlie, ponendosi un berrettone rosso punteggiato di monete d'argento e altri ornamenti, e attaccando alle lunghe lor trecce filze di nicchi di porcellette marine, del che ne presenta un'idea il num. 12 nella suddetta Tavola gia riportato.

### DELLA CROAZIA MILITARE.

(PERCHÉ DETTA MILITARE. ) Ad una più esalta cognizione del costume della Croazia militare accenneremo ora alcune particolarità che sono per nulla comuni con quelle di cui finora abbiam parlato. La Croazia militare non formando che una delle provincie più orientali dell'Illirico, e confinando colla Turchia Europea serve contro questa di baluardo ai possessi dell'Austriaca monarchia. L'aver a-. vuto il paese per vicino un popolo, delirato sui primordii di propagarvi costumi e religione, che non vi erano ben odorati, ne obbligò gli abitanti avvezzi a scorrerie dannose ai confinanti a tenersi costantemente sulle armi per opporsi a un pericolo sempre soprastante di un invasione ostile, o di morbi contagiosi, fatali a chi ne resta infetto. Tra dunque l'essere in bisogno di respingere assalitori odiati e di premunirsi contro un contagio micidiale ne nacque un governo, le cui basi sono l'avere forze sufficienti e pronte, e il non mancare d'uomini atti a combattere. Ma chi doveva dirigerli e addestrarli alle sazioni? Fu necessario perciò di dar loro più che magistrati civili, ufficiali che adempissero a tali impegni. Essendo loro stati dati ufficiali esperti, s'avvezzarono a trattare colla mano medesima ed il facile e l'aratro, a vivere sotto una disciplina militare che fa le veci di leggi civili e criminali, e a lavorare il terreno sotto il comando dei capitani. L'ingerenza di questi capi si estende a tutto, alla maniera di vivere nelle famiglie, all'uso delle loro ricchezze e al buon esito della loro industria. Iu somma la Croazia militare rassembra a un vasto quartiere, i cui membri non hauno altro atteggiamento fuor di quello che loro vien comunicato dall'autorità dei reggenti; e per quanto stian soggetti a una rigorosa, disciplina, non mancano di una certa albagia, o forte amor proprio, non comune agli altri Illirici, di voler esser chiamati in lor lingua, uomini guerrieri, uomini liberi, nè soffrirebbero di buon grado chi li chiamasse paesani, o volesse assoggettarli a chi non avesse autorità militare, e il costringerveli sarebbe lo stesso che indebolire in essi l'obbedienza alle leggi.

(I CROATI SONO QUASI TUTTI MILITARI. ) Per la qual cosa il paese venne con politica divisione ripartito in sei reggimenti, che corrispondono a distretti in altri paesi; e conforme a ciò tutta la popolazione fu alla stessa guisa distribuita in classi, e tutte le famiglie componenti una classe ebbero în dote ciascuna una porzione di terra per sè e per i discendenti, in compenso del servigio personale. Ciascun reggimento fara dalle quarantacinque alle ciuquanta mila anime ripartite nelle città, ville e borghi compresi nel circuito del reggimento medesimo. Di esenti dal servizio militare non si contano che pochissime persone venute d'altronde a stabilirsi nel paese, e alcuni nobili privilegiati. Oltre le terre cedute a ciascuna famiglia i reggimenti ricevettero una dotazione in fondi assai rilevante per supplire alle spese comuni; i quali fondi non meno che quelli dei privati sono inalienabili, e una famiglia non può vender neppure quella porzione che le sopravanza pei bisogni domestici senza previa facoltà governativa, che con somma difficoltà si ottiene. Le

famiglie si vestono tutte delle medesime stoffe fabbricate nel paese dalle done, e alle ore dei pasti si trovano insieme tutte quelle di uno stesso comune. Il più anziano a cui tutti prestano una rispettosa ubbidienza, fa in tali occasioni le veci di capo e di economo; nel resto ciascuna famiglia accudisce

agli affari interni della casa.

( MANIERA DI GOVERNO. ) Un colonnello rivestito di autorità civile e militare presiede al comando di ciascun reggimento, e tien la sua residenza nella città più rispettabile del suo quartiere, la qual così può dirsi capo-luogo. Il colonnello viene aiutato nella sua incombenza dai capitani di dodici compagnie che formano altrettanti piccoli distretti rinchiusi nel distretto principale, a questi oltre l'autorità militare si compete pur anco quella di quasi pretori, o giudici, e risiedono nel borgo riputato più considerabile da essi. Negli altri borghi e villaggi stanno i luogo-tenenti e i sotto-ufficiali della compagnia, i quali sotto la vigilanza del capitano esercitano l'ufficio come di consoli di comune e sentenziano in materia civile e criminale; ma castigano soltanto delitti leggieri, e la maggior pena che possano infliggere a un Croato delinquente è quella dalle venticinque alle cento bastonate. Ove il delitto sia più grave vien tradotto il reo al tribunale del suo reggimento, che è un vero consiglio di guerra, intervenendovi il colonnello, molti ufficiali, e alcuni sergenti e soldati. Siffatto consiglio giudica inappellabilmente tutti i delitti fuorche quelli di morte, e il giudizio si eseguisce al momento. Quando si tratta di pena capitale, vien rimesso il giudizio a un tribunale superiore eretto in Agram per esservi riveduto; succedendo che venga confermato, si rispedisce per l'esecuzione al primo tribunale, in caso diverso si ricomincia da capo il processo da altri giudici espressamente a ciò nominati.

( MANIERA DI GIUDICARE LE LITI CIVILI. ) In materia civile vengon le liti portate al tribunale della compagnia preseduto di diritto dal capitano, e in questo si decidono tutte quelle comprese nella potestà a lui conferita. Nondimeno la parte condannata può dal tribunale della compagnia appellare a quello del reggimento; si crede aggravata enche da questo, passa a quello d'Agram, ove si giudica ordinariamente in ultima appellazione. Non acquetandosi le parti ancora, in affari d'importanza si ricorre al consiglio supremo di Vienna, il quale o conferma la sentenza, o l'annulla; se l'annulla, il consiglio stesso tronca la lite con un' altra sentenza perentoria. Dai reggimenti poi si prendono gli ufficiali, noti sotto il nome di ufficiali d'economia, ai quali tocca affittar le terre, approvare i contratti, far tagliare i boschi e riscuotere le rendite del reggimento consistenti in una tenue tassa di quindici e al più di venti soldi, imposte per ogni jugero di terreno che si lavora dalle singole famiglie. I detti ufficiali ritraggono emolumenti stabili, pagati sui fondi dei reggimenti, ma risultando alle volte che non siano sufficienti le tasse, il governo Austriaco li rimborsa di quanto manca. Il Croato non riceve paga pel servigio militare, poichè già gode tanto che basta per vivere se non agiato, almeno senza timor di miseria. E bisogna che vi trovi il suo conto, essendochè vi ha ben pochi popoli che tanto siano amanti della sua patria quanto questo, e che dia minore inquietudine al governo cui ubbidisce.

[ QUANTO VANTAGGIOSI ALLO STATO.) I Croati in tempo di pace servono per formare un cordone sui confini della Turchia, mantenendovisi da ogni reggimento un maggiore e due capitani con un nu-mero d'uomini proporzionati al timore che possono inspirare i popoli limitrofi, e a mantenere nel! interno il buon ordine e la sicurezza degli abitanti, essendovi sempre ad ogni ora corpi di guardia com-posti di compagnie e di frazioni di esse a questo oggetto. In tempo di guerra si leva il più sovente la metà degli uomini atti a battere la campagna; e tutti in massa si armano, allorchè circostanze urgenti il richiedono; e tal è la loro attitudine che la provincia la quale conterà in tutto un centocinquanta mila anime darà all'occorrenza un quaranta o cinquanta mila nomini belli ed addestrati, senza che vi sia bisogno di usare la forza, o che si susciti il più leggier sentore di malcontento. Nè ebbe tutto il torto lo scrittore da noi seguito di asserire che i Croati offrono l'immagine delle Romane legioni, le quali già solevansi al tempo degl' Imperatori mandare alle frontiere dello stato per opporle alle invasioni dei Barbari, e le quali vi avevano terreni per mantenere e sè e le loro famiglie. Anzi i Croati più docili e meno rivoltosi che quei soldati legionarii, non solo non inquietano il paese, ma essendovi nativi, sta del loro interesse a impedire che vi nascano scandali e alterazioni ne costumi patrii; il che ben considerato piacque eziandio a un de' recenti conquistatori più riflessivi, perchè al tempo che si mantiene la tranquillità interna, riesce estremamente facile a radunare una truppa numerosa e agguerrita, che poco o nulla costa al governo; come invero risulta, stantechè la divisa d'un Croato non carica troppo l'erario, permettendosene una semplice adattata al costume nazionale. Quei che più s' allontanan dagli altri Croati nella divisa sono gli abitanti di Juppa nel territorio della Croazia Turca; 614 COSTUMI

i quali portano larghe brache e pantofole all' Ottomana per nulla cuoprendo le gambe. Malgrado l'ingombro del largo vestire sono buoni esploratori, bravi nel tirare a segno, e ad incalzare il nemico di stazione in stazione ed a sorprendere le sentinelle.

## DEI LICANI.

( LORO CARATTERE. ) Tuttochè vivano i Licani coi medesimi regolamenti dei Croati, pure assai ne diversificano e in quanto alle fattezze e in quanto agli usi, per cui anziche per Croati sarebbe più facile il prenderli per Montenegrini. La diversità par nascere dal paese che abitanto isolato dalla Croazia e dalla Dalmazia per via d'una catena di monti, e che è limitato all' est dal territorio di Rama, al sud dalla Dalmazia, dalla Morlacchia all' ouest e verso il nord dalla Croazia Turca. Trovandosi questa popolazione come difesa nella sua posizione da trinciere naturali ha spesso impugnato le armi contro il proprio Principe, e si è sostenuta indipendente: osservata per il dritto vedi coraggio, ma osservata pel rovescio trovi somma ignoranza, superstizione, sfrenatezza nelle passioni e uno spirito irrequieto di vendetta. Da qualche tempo va addolcendosi uei costumi, ma una volta aveva il gusto di rubare e di assassinare la gente; non però lia lasciato di vivere in buona intelligenza coi Turchi; e Licani e Turchi diventano amici o compari tra loro col regalarsi a vicenda, l Turchi una croce ai Licani Cristiani, e questi ai Turchi un intaglio rappresentante una mezza luna. In tal guisa resta vincolata la loro amicizia più che se fosse confermata con mille giuramenti. Usano anche incontrandosi insieme nel paese di salutarsi vicendevolmente dicendo il Licano: pomos Bozam, Dio v' ajuti, e rispondendo lo stesso

il Turco, ma senza molto inchinarsi come il Licano: e i Turchi primarii rispondono più asciuttamente: sdravo, state bene.

( Poco sensibili alle pene infamanti. ) Poco o nulla son sensibili i Licani alle pene infamanti, e due fatti a nostro avviso basteranno ad accertare la cosa. Rammenta la storia che un giorno l' Imperatore Giuseppe II a Gospich loro principale distretto mentre passava a rassegna i Licani ebbe a dire a un colonnello: Io so che questa brava gente si opprime di bastonate, non mi piace che sia così trattata: e il colennello: Sire, rispose, to posso assicurare Vostra Maestà, che venticinque bastonate si contan per nulla da un Licano, ei le riceve per un bicchier d'acquavite. L'Imperatore stentava a credere, ma poco stette nella sua persuasione; perciocche venendone con lannato uno a cento bastonate. Sua Maestà sopraggiunse in quella che il soldato ne avea già ricevute cinquanta, e gli fece grazia delle rimanenti altre. Il graziato diede in un scoppio di ridere, che non dovette forse troppo piacere alla bontà di quel Monarca. Un altro fatto di assai più recente data si racconta veduto co' suoi occhi dal signor Hacquet. Passava egli un giorno per la piazza di Carlasbad e vide un ladro alla berlina avente in cima alla testa un cartello; la guida che scortava il signor Hacquet, conosceva per accidente il malfattore, il quale ad essa rivoltosi grido: Guarda amico, se non son pazzi i Tedeschi ad acconciarmi in questa guisa ! E davvero che quel Croato non sentendo ombra di vergogua per siffatto supplicio, immaginavasi che gli astanti ridessero del fatto suo.

(LORO FISICA COSTITUZIONE.) Il vitto ordinario dei Licani si riduce a pane d'avena, latte, caoio. e qualche poca carne di capra o di montone preparata alla maniera usata dai Dalmati; e la grande sobrietà con cui ne usano, li mantiene pazientissimi anche in tempo di carestia; ma se viene un momento di abbondanza, van fuori dei limiti, ne si dan fastidio dell'avvenire. Non ostante questo repentino passaggio da una estrema sobrietà a una smoderata crapula godon essi di un' ottima costituzione fisica; e tale che interessò l'attenzione del signor Hacquet a darne più relazioni analoghe, deile quali almeno una vuol esser qui riportata. Essendo il suddetto scrittore chirurgo d'un reggimento, su condotto innanzi al colonnello un bellissimo giovane che era stato preso essendo alla testa di una banda di masnadieri; si voleva appiccarlo; ma perchè era tutto ricoperto di ferite, credette il colounello che non potesse campare, e permise al chirurgo che ne tentasse la guarigione. Fu messo il ferito in una oscura prigione, ove non aveva che paglia per coricarsi e pane e latte per sostentarsi; il suo stato faceva compassione: aveva fracessato il braccio dritto da una palla che avendogli forate due coste si cra internata nella cavità del petto; i polmoni stessi parevano esserne intaccati, e avvicinando una bugia all'apertura della piaga veniva spenta dal vento della respirazione. Una seconda palla gli aveva trapassato da parte a parte il braccio simistro, e una terza era penetrata nello sterno. Chi avrebbe scommesso della sua guarigione? Eppure guari coi rimedii più semplici, e in capo a due mesi fu per grazia congedato libero dal colonnello, e ritornò al suo paese.

(ABITAZIONI.) Povere capanne formate di quattro mura di legno o di sasso intonacate di creta e coperte di paglia o di tavole sono le loro abitazioni; ma breve tempo vi stanno gli nomini, perchè vi menano lontano i lor giurni o seguendo il comando militare!, o andando a caccia: più sequestrate a stare in casa sono le femmine; perchè attendono a coltivare la terra coi loro aratri a initazione di quelli degli Egiziani e Cinesi, e a raccogliere i grani; dopo la quale stagione comunemente procurano di collocarsi in matrimonio, nel che non si devia dallo stile consueto degli altri Illirioi.

( RITI FUNEBRI. ) Qualche variazione havvi piuttosto nei costumi fupebri; poichè venendo a morire un nomo si avverte immantinente il curato del distretto e si suonano tutte le campane; se non si suonassero, si moverebbe un rumore interminabile, come si decidesse della salvezza di un'anima o di liberarla tostamente dalle pene del Purgatorio. Durante il suono delle campane si lava il morto, si abbiglia e si adagia sopra una tavola: essendo il morto un Cattolico se gli mette tra le mani una croce semplice, e doppia se Greco. Poscia i parenti più consanguinei gli danno amplessi e piangono: dato passo al piangere, un padre di famiglia (e ve n' ha sempre tre o quattro, e dassi il caso che in una famiglia se ne conti anche di più ) recita l' orazione funebre. A mano a mano gli amici del morto si danno lo scambio e ne vanno raccontando le gesta, e le buone azioni; finito l'elogio, si apostrofa il morto, per qual ragione ha abbannato la moglie, i figli, gli amici e i compagni, con qual cuore i suoi compagni senza di lui anderanno alla guerra o alla caccia, con qual mezzo suss steranno e la moglie ed i figli senza il sostegno di lui?

( USANZE BOPO 1 RITI FUNERALI. ). Apostrofato

il morto con simil parlare, vengono le lagrime finte, perchè volute dal rito loro, il quale indica e quando devono cominciare e quando fermarsi; indi la famiglia procede a dargli l'ultimo addio, cioè ad ab. bracciarlo più e più volte, fintantochè col suo seguito arriva il sacerdote; allora, imposto silenzio e recitate altre preci, messo il corpo nel feretro; e replicatine gli abbracciamenti, vien trasportato alla chiesa a faccia scoperta. Precedono al trasporto i parenti, indi le donne e poscia gli amici. Le donne empiono l'aria di lamenti encomianti le buone qualità e le virtù del trapassato. Terminati i riti mortuali, i dolenti danno al morto un ultimo bacio, e si posa il feretro a terra. Mentre si celebra il mortorio, in casa del morto si prepara un trattamento pei congiunti più vicini, nel quale si sfoggia tauto in mangiare e bere che in ultimo più nessun sa in che mondo si sia. Il di seguente i parenti a tenore delle loro facoltà portano tanta quantità di piatti e di vino che basta a continuare i bagordi per otto giorni,

(Lono vestute.) Compajono i Licani vestiti in pubblico interamente alla militare con berretto, con abito, brache lungle e mantello, il tutto rosso, e vanno muniti in cintura d'un pugnale e d'un pajo di pistole con fucile alle maui notabile pei tanti anelli di rame entro i quali tengono la bacchetta. Di color rosso è parimente il cuffiotto a pan di zucchero delle femmine, straccato al quale un leggiero zendado scende sciolto da due parti abbasso sino al ventre. Il resto del vestire consiste in una tunica e in un grembiale rigato con frange e in una pistola; arme necessaria in un paese ove sposso avvinendo che vengan rapite le giovani, si rendé indispensabile una tale precaucione per tenere in

Cost. Europa

freno certe disperate risoluzioni. Non usa il gentil sesso le maniglie, ma in compenso porta tanti anelli quanti ne possono capire in dito. Nelle intempestive stagioni l'uno e l'altro sesso si cuopre con pastrano bruno senza maniche; le femmine hanno tra loro un distintivo facile ad essere riconosciute, se aubili, note sotto il nome divisa, hanno i coturni bianchi, se maritate i coturni celesti, e azzurri se vedove; e a tutte nell'abituata lontananza degli nomini dalla famiglia tocca lavorare la terra. Alla Tavola 7, num. 14 si è ritratto un Licano colla divisa di quelli che tutto l'anno sono di presidio contro i Turchi. I detti Licani nei giorni prescritti per gli esercizii maneggiano una sciabola senza portere la divisa, e quando vengono incorporati in un reggimento godono di un equipaggio egnale a quello delle truppe regolari. Al num. 15 della suddetta Tavola si ravvisa una femmina Licana nel suo abito più comune, 0 91 1 57 6

The state of the s

# DEI DALMATI.

Accennatesi già per noi di fuga le politiche vicissitudini, cui andò soggetta la Dalmazia, non abbiamo che a riconoscere la posizione del paese e i costumi quali sono al presente. Si stende il paese intto montuoso verso l'onest dalla parte della Liburnia, verso l'est tocca l'Albana, verso il sud il

mare Adriatico e le Alpi verso il nord.

( Innoce. ) In varii cantoni dell'alta Dalmazia si confondono gli abitanti cogli Uscochi, e in fatti pajon gemelli e in quanto all' indole fiera e in quanto all' inclinazione al depredare. Essendo stati per lungo tempo sotto il dominio Veneto hanno maggior tema che i Licarii dei castiglii; non han però saputo dimenticarsi quei di montagna della vita indipendente menata dai loro antenati, e quando cantano arie guerriere, non possono star d'invocare un loro eroe, il Re Radoslao, nome divenuto il segnale di unione allorche si sentono alterati gli animi e impazienti di freno. E avendo il signor Hacduet detto a un di loro: A che giova implorare un morto incapace di darvi soccorso: quello non diedegli ragione, ma soggiunse: O tosto o tardi verrà un secondo Radoslao che ci sottomettera le vicine contrade, e i loro abitanti saranto nostri schiavi. În grazia di tal persuasione per la sua indipendenza conserva il Dalmata un umore allegro. e tanto puntiglio d'onore di farsi scannare pel sud padrone, se si trova ben trattato; altrimenti si . procaccia al momento altro posto da servire. Più che il Dalmata della pianura o dell'espiaggie marittime, detto primarzi, è di costante fede il Dalmatino di montagna, malgrado che il primo sia miglior soldato di marina; stante la sua docilità, il robusto temperamento, la grande statura e l'ossatura corrispondente e forte.

( TEMPERAMENTO.) In tutto il paese il signor Hacquet non ha trovato un muto dalla nascita, non uno stroppio o gobbo nè un rachiticho; così nè pure non s' incontra facilmente nè un ipocondriaco o un misantropo; malgrado di tali qualità vi è rimasto in fasce l'incivilmento, e il linguaggio poco ingentilito, e sotto questo aspetto gli uomini pajon ancora i veri figli della madre natura. I hambini quand', han compiuto l'anno camminan franchi da sè soli, e giunti agli otto o ai nove anni nuotano come pesci.

(PASTI FREQUENTI.) Ciò che tribola più di tutto la Dalmazia sono le frequenti visite della peste, detta in paese kuga, e in quella accadata l'anno 1783 nella città di Spalatro, a cagione d'una balla di lana che senza precauzione vi fu trasportata da Mostar nella Bosnia, si conta che vi perisse una metà dei cittadini. Chi fu sul luogo attribuisce un tauto male al laz-retto posto in troppa vicinanza anzi entro alla città, e fa le maraviglie che la Repubblica Veneta gia tanto avveduta in politica non abbia mai pensato a rimediarvi: emanco vi pensarono i Dalmati, i quali allorche manifesta la peste non usano altra diligenza che di raccomandarsi alle immagini dei Santie poi allontanarsi dalle caserinfette. Molti credono di preservarsi dal contagio col tenere sospese per le case le ispide, o uccelli pescatori impagliati, ma trascurando i veri mezzi pre-

servativi spesso ne rimangon vittima le famiglie intere. A porzione di questo si può inferire quanto
abbiano ad essere superstiziosi in altre cose come
per esempio in materia di streghe e d'indemoniati
per cui a diversità di altri loro vicini vanno continuamente premuniti di una pistola, di un pugnale o d'altr'arme che sia stata bruttata nel sangue di un ucciso, persuasi che siano gli esorcismi
più potenti a scongiurare i demonii lo scacciare gli
spiriti maligni. Ritraendo i saeri ministri da simili
pregiudizii con che supplire al meno che mediocre
loro ordinario emolumento non devon essere troppo sollectiti a sradicarneli.

( ABITAZIONI , VITTO, MESTIERI. ) Più che si viene verso il mure più si seguita a vedere abitazioni di buon gusto e fabbricate con istile Italiano. Sulla montagna gli abitanti lavorano il leguame proprio a mettere insieme ogni genere di naviglio da cui ricavano forse più che dall'agricoltura e dalle piantagioni delle viti, degli olivi e dei gelsi che vi al-lignano non male. Il latte di pecora o di capra e le carni delle stesse col pane di avena o di segale imbandiscono il rozzo desco dei contadini, e in quasi tutte le famiglie più voltefra la settimana bevesi vino. Mangian talora anche dei selvatici a cui danno la caccia su pei monti con trabocchelli o lacci più spesso che con armi da fuoco, perchè la munizione vi costa cara. Gli artigiani non si ristringono a un solo mestiere, ma si danno a tutto, facendo ogni mobile e ripostiglio necessario alla famiglia, e tutti in generale sanno torcer corde di scorza di tiglio e rinforzarle con canape. Considerano come divertimenti la caccia, la pescagione, il tirare sassi a segno collationda o senza, il ballare e altri simili esercizii.

(CERIMONIE FUNEBRI. ) Nelle nozze e nei battesimi tengono le stesse costumanze che i Morlacchi e altri Illirici. Atteso che rarissimamente s'ammalano, i loro medici o likav non avendo congiunture frequenti di fare esperienze non son certo i più bravi. Appena che un malato ha chiusi gli occhi, si depone su una bara o in terra, gli si poue nelle mani giunte un crocifisso e si cuopre con un pezzo di tela : vicino a lui si collocano le sue mi, se un adulto gli si mette in testa la sua berretta, e una corona di fiori se è un figlio. Le donue che il conoscevano o le vicine mandano alti gridi, la vedova e i parenti si strappano i capelli, g qualche volta si graffian auche la faccia struggendosi a chiamare pel suo nome il defunto, e a domany dargli perche ha voluto separarsi da persone a lui si care, se ha motivo di lamentarsi di loro ec. Ove, il morto sia in età da nozze gli si domanda cou qual cuore è morto in tempo che poteva passare a un fausto e felice nodo, nè si omette di aggiungere che la sua amante lo seguirà tosto nella tomba: alla morte di una figlia si dice: nemmeno il tuo amante sarà in caso di sopravvivere alla tua perdita. Al trasportarsi fuori di casa il morto si rompono innanzi alla porta vasi di creta per significare la fragilità delle cose terrene. Prima che si dia la sepoltura, sia nella chiesa, sia nel cimitero vanno tutti i dolenti a dare il bacio di pace sulla bocca, sul naso, su gli occhi e su le orecchie del morto, augurandogli al tempo stesso buon viaggio caricandolo di commissioni per l'altro mondo. Colmata la fossa o chiusa la sepoltura, alla parte della testa si mette una pietra ov' è incisa la figura d'una croce, e d'un corno di cervo, o di armi, per segno che il morto era un bravo cacciatore, o che era soldato o arruolato nella milizia di frontiera.

( CHE COSA SI LASCIA SULLE TOMBE, E PERCHÉ.) Costumano per la maggior parte i Dalmati di de-postare sulle tombe grani abbrustolati', vino, olio e alire siffatte cose, così per avventura insinuati dai sacri ministri di rito Greco, i quali perche 'tirano ase quelle offerte vanno ricordando ai loro parrecciani varie storie di apparizioni di ombre per indutti a procurar con preghiere il riposo delle anime dei loro parenti o amici, e a non permetter che elle vadano errando alla ventura, dottrina conforme quasi alle favole dei Greci antichi dell'ombre erianti lungo le rive del fiume Stige. Assai più conformi ai Greci, e in ciò più meritevoli d'imitazione son essi pel divoto rispetto ai sacri asili de' trapassati, e varcando le loro montagne si afracciano passo passo monumenti funebri e cimi-teri sussistenti gia da secoli e secoli, ove più non si scorgono neppure le vestigia di umane abitazioni. Perche non furon visitati dai viventi ai nostri giorni contemplatori di sepoleri, oh quanto avrebbero trovato degno di filantropica meditazione !

(Vestire.) Rari si vedono fra loro quelli che abbiano un berrettone rosso, pocchè più comunemente usano una berretta di pel nero, tutti portano i capelli alquanto lunghi e sciolti e basette corte; nell' estate invece di abito hanno indosso un patrano di lana di colore castagno. Il num. 16 della Tavola suddetta presenta un Dalmata arruolato alla milizia nel predetto arnese, e il num: 17 una Dalmatina in abito parimente d'estate con un fazzotetto in testa ricamato in lana, e avvolto in maniera da formare all' indietro un triangolo, e con

una bustenca di color rosso, una cui estremità vien fermata da una fascia in cintura rossa egualmente, e l'altra tocca sotto il mento. Quelle di montagna non escon quasi mai di casa che non abbiano an pugnale o un tremendo coltello per esser parate ad ogni fortuito evento.

( Liquoni spinitosi. ) Questa gente vortata per natura ai liquori spiritosi si pregia anche di distillarli per eccellenza; e decantati sotto il nome di rosolti maraschini di Zara vengon favorevolmente accolti in paesi stranieri. Si estrangon essi dai frutti di alberi che crescon in abbondanza nei dintorni del borgo nomato Vodizza a poca distanza

di un'isoletta detta Morter in Francese.

( LOBO TELE DI CHE FATTE. ) Dalla stess' isola proviene ai Dalmati una pianta che non cede in merito al lino e alla canapa dei nostri paesi; e se mal non ci apponiamo debb' esser quella pianta una specie di ginestra, le cui fila son proprie a tessere o ad ordir tele di lunga durata; della qual pianta quei di Morter vanno in cerca, principiando dalle isole di Capo d'Istria sin dove termina la Dalmazia. Intorno agl'isolani di Morter ci vien significato inoltre quanto segue; che sono cioè di una estrema indolenza, e che nulla curanti o disprezzatori dell'agricoltura, aman piuttosto di guadaguare colla pirateria che coi mezzi leciti, quale sarebbe primieramente la pesca dei tonni, che in prodigioso numero nuotano quasi tutto l'anno in quel tratto di mare perchè vi stanno al coperto dalle burrasche, e in secondo luogo il traffico dei generi che potrebbero in maggior copia ricavare dal suolo nativo. ( ABITANTI DELLE BOCCHE DI CATTARO. ) Nella

Dalmazia ci convien riconoscere altri abitanti, tra i quali vengono innanzi quelli delle Bocche di Cat-



taro per la prossimità doro somiglianti ai Turchi e segnatamente ai Montenegrini più che agli altri Illirici. La più parte di essi sono marinari o pescatori, o a dir più vero, cacciatori, essendo per la caccia passionatissimi. Ravvisasi altresi la somiglianza coi Montenegrini o Turchi nel vestire, perchè quet di Cattaro portano una cappellina rotonda e brache gonfie fino alla polpa delle gambe e il restante del vestire è qual vedesi al num. 18 della suddetta Tavola.

( DONNE DI SABBIONCELLO. ) L'isola, pure o piuttosto penisola di Sabbioncello dipendente dalla Dalmazia Ragusea che farà un giro di circa trenta leghe ci offre una graziosa singolarità nell'abbigliamento delle donne. Hanno esse una gonna sostenuta da nastri che a guisa di straccale attraversano il collo; alla gonna accresce risalto verso il lembo tutta in giro una larga fascia colorita; un corto giustacuore con maniche lunghe e serrate al braccio e di stoffa color differente dalla gonna compie il vestire, Portano alle orecchie ricchi e moltiplicati pendenti, e sul capo oltre il velo un cappello di paglia con fregi a corona della stessa paglia. Quando compariscono in quest' abito ancor nuovo, siano giovani, siano novelle maritate interessano alquanto; ma perche imitando la consuetudine delle altre Dalmatine di non dismetterlo mai, finche non diventa o logoro o men che decente, tradite dall'abito stesso si rendono disaggradevoli. V. n. 1, Tav. 8.

(ABITANTI II RAGUSI.) Di tutta la Dalmazia era una volta capitale Ragusi o Rauisum, così nominata da' Romani, e Dubronic dagli Illirici, poi lo divenne della Repubblica Regusea. Giace essa sul mare Adriatico con un porto difeso da una buona fortezza; nel secolo decimoterzo cadde in po-

tere dei Veneziani; in appresso visse sotto la prutezione dei Re d' Ungheria, nel 1667 soggiacque a un ruinoso terremoto, e nel 1672 a un'anarchia fomentata dai nobili, e infine si eresse in repubblica aristocratica sul modello di quella di Venezia, il cui capo col nome di Rettore o magistrato supremo, veniva eletto di mese in mese. Il Rettore presiedeva a un senato composto di sessanta membri, le cui deliberazioni non erano valide se mancava l'intervento almeno di due terzi. Al num. 19 della Tavola 7, si è dato il costume del detto Rettore Gli abitanti attendono al traffico, e tempo fa si mantenevano in relazione colla Turchia facendovi passare munizioni da guerra, e altre mercanzie; anche al presente hanno le concie di pelli, d'agnelli, di martore, e di altre pelliccerie, e fabbriche di candele di cera giudicate migliori di quelle di Venezia. Per la più parte professano la religione Cattolica Romana, ma tollerano infra di loro i Greci Scismatici, gli Armeni ed i Turchi.

(RACIONI DELLA SPOPOLAZIONE DELLA DALMA-ZIA.) A chi scorre la Dalmazia si offrono ad ogni passo argomenti di curiosità e di meditazioni politiche, poiche dove sono le tante e tante città si celebri di cui andava superba? appena appena se ne distinguono le rovine; e la popolazione, pare che anche essa sia stata come assorbita in un vortice, tanto è scemata da quel che era. Il signor Cassas è d'avviso doversene ripetere la cagione dalle potenze che se ne contesero il possesso, e omettendo le guerre guerreggiatevi dai Baribari, s' attiene a quelle dei Turchi e dei Veneziani, e osserva che quando la vittoria favoriva i primi non d'altro eran avidi che di spogliar quella provincia rapendone i tesori, conducendone via il bestiame e la maggior parte degli uomini per tenerli schiavi; quindi rimasti deserti i campi, senza stromenti e senza braccia per coltivarli, privi delle sussistenze tanto per la via di mare quanto per quella del commercio, i pochi abitanti rispasmiati dalla ferocia ostile dovean necessariamente perire di miseria e di fame. Se vittoriosi al contrario rimaneyano i Veneziani, essi pure dapprima non molto ricchi di stati non avevano altra mira che di far colare il buono e il meglio dei paesi nella loro capitale, e in tal modo il suddetto scrittore gli assomiglia ai mercanti che nel principio della loro grandezza si compiacciono di riempiere i magazzini e contemplare le adunate mercanzie, non riflettendo che tanto più prospera il commercio, quanto più van le merci diffondendosi e circolando; per la qual cosa tra i Turchi depredanti e i Veneziani amanti di vedere la lor capitale piena di ricchezze a spesa della Dalmazia, ne risultò per essa uno stato estremo di impoverimento e decadenza.

Un tal discorso spiega bensi qual dovesse rimanere per un dato tempo la Dalmazia, ma non rileva abbastanza a nostro giudizio la eagione pea cui avesse a durare nello stato d'impoverimento e spopolazione fino al presente. E il signor Cassas sapeva meglio di noi le storie di provincie spogliate e rendute deserte d'ogni cosa, e le qualipure o tosto o tardi si sono rimesse e ajutate, e han tornato a fiorire. Perché in pari vicenda non è succeduto lo stesso della Dalmazia? Bisogna dunque che altre particolari circostanze siano concerna da attraversare il suo pristino ristabilimento, e qui sta il nodo. Sarà la qualità del clima, ovvero l'incole e il costume dei Dalmatini? o ne sarà stata la maniera del governo una delle cagioni? Chi sa?

Ma noi dobbiamo rimetterci in sentiero.

(Dt Zara.) Zara, cui gli abitanti noman kotar, par divennta la città piu frequentata e più allettante pei viaggiatori attenti alle speculazioni imercantili; comunque gli antiquarii e i curiosi si rechino più premurosamente a Spalatro per osservar-

ne le reliquie di sua grandezza,

(DI SPALATRO E SUOT ABITANTI.) E Spalatro è pure anche oggi una delle più riputate città di provincia, e i costumi dei cittadini garbati, affabili e cortesi coi forestieri danno un vivo sentore dell'onulenza che vi recano tanto il traffico interno, quanto il concorso dei curiosi, dei viaggiatori e degli artisti che vi vanno per esaminare i monumenti sopra ogni modo esaltati dai nazionali. Il popolo stesso di Spalatro manifesta più che alcun altro della Dalmazia un vero amore alla fatica impiegandosi nei varii mestieri, nelle arti ingegnose e nei lavori del porto.

ei (EDUCAZIONE DELLA GIOVENTU'.) Dell' urbanità nei costumi van debituri gli Spalatrini alla educazione letteraria e scientifica che procurano dare da qualche tempo alla gioventu, e appena che siano benestanti mandano i lor figli a Venezia, a Roma, a Padova, a Vienna, a Gottinga e fino in Olanda sui pubblici studii; nè inferiori per buon garbo sono le donne aggli uomini, poichè sembrano aver attinto il gusto di acconciarsi allo stesso fonte ove l'hanno attinto le più eleganti donne Italiane, ponendo per capo essenziale il comparire ben assettate e leggia-

dramente ornate.

(Gusto Delle Donne.) In quanto poi alla passione per la danza, per la musica e per le amene corvassazioni non istanno al di sotto certo alle 
donne di qualunque altro paese igentilito. Presso 
a poco e in proporzione, piace anche alle contadi-

ne l'andar vestite con eleganza e con ricchezza di ornamenti che ha del pitteresco. Nella figura della donna di Sabbioncello è pur rappresentato il costume della cittadine Spalarrine, come in quella di ma Dalmatina quello di queste contadine.

(Di Salona.) Più assai che Spalatro attraeva una volta la curiosità dell'osservatore la città di Salona, ove stabili Diocleziano, abdicato lo impero, la sua dimora, fintantoche fu quella edificata, ove menò la sua vita in ritiro. Salona decantata per ana delle più grandiose città antiche, e ce ha dato più d'un imperatore al mondo, ora più non conserva che la dolorosa rimembranza di sua grandezza, e sopra una superficie di forse due miglia ove ella sorgeva or più non istrisciano che i rettilli in anezzo alle macerie delle colonne, dei capitelli, delle numerose lapidi sepolerali ingombre da broachi e sterpi.

( VEDUTA DEL FIUME LA RUECCA.) Gli amatori di vedute pittoresche divertono piuttosto i loro passi alla grotta o cascata della Ruecca per osservarvi i fenomeni più stupendi che si possano mai osservare al mondo. Dal piè di un villaggio detto S. Cosiano, riferisce il signor Cassas, si mirano le rupi della montagna tagliate tanto verticalmente che meglio non saprebbe far lo scarpello, e in qualsivoglia verso si guardino il taglio è sempre eguale: ma ciò che accresce la singolarità si è che le loro cime sono tagliate con una specie di simmetria da figurare altrettante torri quadrate o merli posti a difesa di quelle gigantesche muraglie. Fra mezzo e alle falde di tai massi, quasi bastioni immensi, in un profondo abisso serpeggia e scorre il fiume Ruecca con maestrevol lentezza senza mostrar di temere i grossi ceppi di cui è naturalmente ingombro il suo letto: quand' ecco tutto ad un tratto passa sotto una cupa e linga volta, speventoso ingresso ad una sotterranea galleria, la cui [profondità e tale che somenta l'immaginazione di chi si cimenta a scandagliarla, e toglie di poterne più vedere le acque che si affondano con un orribile fragore. Tutt' altro aspetto presenta il fiume stesso veduto al rovescio della montagna, poiche dopo aver girato per le viscere della medesima, apertosi un piccolo e profondo canale tra i ceppi ammonticchiati senz'ordine ricomparisce di bel nuovo e scorre orgogilioso, finche va a gettarsi in un largo tino a cratere scavato sciento piedi sotto il livello di S. Cosiano, ed ivi a parere del signor Cassas ritrova la, sua tomba mortale.

( Del Montenegrini, ) Troyandoci nel ancora in Dalmazia siamo in debito di nominare i Montenegrini, vicini incomodi per la Repubblica di hagusi, e tali che credettero colla forza d'imporre ad essa onde non passasse sotto il dominio, Francese. E veramente al pari di altri Illirici son montati all' uso militare, vivono sotto il governo, Ottomano e dipendono dal Bascià di Scutari; ma. il feroce loro carattere li mantien ricalcitranti ad ogni giogo, van continuamente armati, sol che entrando in qualche città depongono le armi alle porte per ovviare le violenze. Men feroci, almeno all' esterno, rassembrano le donne perciocchè studiano di comparire galanti, e san bene aggiustare, alla persona una sottana, comunque poco si adatti ai più bassi servizii domestici a cui sono ob. bligate. Vanno calzate con sandali fermati alle gainbe per via di nastri di colori a piacere, hanno in vita una fascia adorna di ricami e una veste con maniche pur ricamate ai polsi e più verso il lembo inferiore, Quanto più vestono alla semplice

più han l'aria elegante: il foudo della veste è bianco, quella zimarra che vi han sopra alla Turca servi di contrapposto uno ingrato coi resto. In simi givisa figurano sui mercati con ova e polli da vendere. Vedi la Tavola 8 num. 3 un Montenegrino e al num. 4 una Montenegrina; al num. 5 altra Montenegrina, di Canali.

# DEGLI SLAVI O SLAVONI E DEI RASSIENI

· / CLIMA . Hanno gli Slavoni per confine al nord l'Ungheria, la Bosnia, il paese dei Rassieni colla Servia al' sud, all' ovest la Croazia, e all'est toccano quasi la fortezze di Belgrado, e popolano una fascia lunga e stretta di terreno bagnata dai fiumi Danubio, Brava, e Sava. Vi respirano un'aria temperata, malgrado che si dica essere stata già da secoli addietro assai diversa, per la ragione che vi si sono scoperti ossami di elefanti e d'altri grossi quadrupedi che generano soltanto in regioni calde; di più sul loro snolo son rallegrati dalla vista dei rami degli alberi maritati coi tralci di viti selvatiche, le foglie delle quali divenute rosse in autunno accrescono pregio alle verdi degli olmi con cui gareggiano di precedenza. Il paese degli Slavoni alletto già i Romani qualche tempo innanzi a Cesare a farne la conquista, e allora venne appellato Pannonia Valeriana o Saviana, vale a dire tra fiumi o interamnis Del 548, o secondo altri, del 640 varcato il Danubio a Ister procedettero gli Slavi fino al mare Adriatico lasciando di lor gente popolate la Mesia o Servia, la Bosnia e l' Albania. Quei di montagna raccolgono vin dolce e anche di queliche compete con quello di Tokai; quei di pianura un' abbondante messe di frumento e altri grani, che rendono il cento per uno, ma dove son caDEGLI SLAVI EC. 635
stagni coltivano poco la terra, vivendo contenti dei
frutti di quegli alberi, e avendo a digiunare quei di rito Greco, più d'una queresima infra l'anno, son provveduti, più che il loro bisogno richiede, del pesce opportuno: Innanzi all' epoca della conquista fattane dal Turco, che fu al principio del secolo XVII, era il paese popolatissimo i ma per i cattivi trattamenti ricevuti in tempo di quelgoverno, tanta e tale fu l'emigrazione degli abitanti, che allorche sali sul trono l'Imperatore Giuseppe'II, lo trovò quasi interamente deserto, e per ripopo-larlo fu d'uopo che vi mandasse da'snoi Stati molta gente, e che ne invitasse ad andarvi anche da altre provincie.

(VIVERE.) Per tale miscuglio di nazioni dif-ficile al presente riesce l'indicare ove sia il principal ceppo dei veri Slavoni; nondimeno dal più al meno dagli altri coloni si distinguono pel loro amore al vino e all'acquavite di prugne, alla coltivazione delle cui piante si animan di leggieri per-chè ne ricavano una bella rendita. Sono portatissimi per la frutta acerba, cosa che dovrebbe cagionar loro qualche male, ma no , invece più vanno soggetti a febbri putride in tempo d'inondazione, delle quali ne portano un tristo segno vedendosi cascare dalle dita delle mani e del dito grosso del piede le unghie.

(TEMPERAMENTO.) Non sono molto difficili pei ricoveri bastando loro qualunque cosa anche senza letti, menando una vita frugalissima e appagandisi facilmente di poco cibo. Chi li vede, non pena a ravvisarli di temperamento ben complesso e vigoroso, e nel trattare costumati alquanto al modo dei Turchi, cioè fedeli all'amico, espitali, prodi guerrieri ; ma dati ai liquori spiritosi , e quindi

collerici, a segno di porre in non cale le sostanze e la vita dei loro simili, e allo stesso tempo scaltri e fraudolenti nel contrattare.

(PLURALITA' DI MOGLI.) Si conformano anche all' uso Turco di tener più mogli, e agli altri Illirici per certa ferocia velle superstizioni. Il signor Hacquet nostra guida in altre particolarità ci ragguaglia di un aneddoto acconcio al nostro scopo.

(Superstizioni.) Due Slavoni o Schiavoni, quali soglionsi nominare, messisi in testa che potrebbersi rendersi invisibili se loro riusciva di avere i diti di un figlio levato di dosso alla madre innanzi il parto; spiaron tanto che sorpresa una donna incinta in un bosco, compirono il loro diseguo, ma con qual frutto? Lungi dall'essere invisibili, si accorsero che bisognava fuggire per sottrarsi agli occhi della giustizia, siccome fecero passando sul territorio Turco.

(Pracué reroci e cue naviscono.) Una delle cause che impedisce agli Schiavoni di esser men ferroci e meno dati al ladroneccio si vuol che sia appunto la facilità di trovare asilo appena fuor dei confini, e di darlo ad altri malviventi, quali son quelli che vi vengono dalla Bosnia; questo cambio reciproco dev' esser certamente fecondo di triste conseguenze per ambe le parti. Qualunqua sia nondimeno la ferocia degli Schiavoni, ella cade il più sul bestiame, e il signor Hacquet assicura che ancho in ció si van di giorno in giorno moderando, tal che errando pei boschi e alla pianura greggie numerose e senza guardiani, non si trovano mancare di numero.

(CURA DEL BESTIAME.) Essendo per essi il bestiame la principale sostanza mettono in opera tutti i mezzi dettati dalla superstizione per conservario,

e tra gli altri a preservarli dall' epizoozia nel giorno dei Re-Magi usano di tagliare le punte delle corna a molte vacche e di riempirne il vacuo con tante erbe benedette : così pure credono collo scuotere in certi giorni gli alberi e col tagliar piante e poscia abbruciarle doverne ridondare la prosperità degli armenti non meno che delle loro famiglie. Ma mentre si perdono per una parte in que-ste leggerezze, non badano dall'altra al vero loro interesse, perciocche lasciano alle madri allattare i vitelli finchè ne hanno un altro nel ventre, nè le mungon mai se non dopo che furono smunte con tutto l'agio dai vitelli, per cui ne ricavano scarso latte e poco sostanzioso e pochissimo butirro. In alcuni cantoni a slattare i vitelli tengono il seguente metodo singolare : legano loro intorno al muso una coreggia fatta di pelle di un riccio spinoso, i vitelli vanno per allattare e pungono le madri, queste sentendo le punture tirano calci e li respingono.

( ABITAZIONI. ) Gli Schiavoni della pianura abitan volentieri in case fabbricate a riva della Sava e piantate su palafitte; ma questo amore costa loro il pericolo di febbri perniciose prodotte e dalla poca nettezza loro consueta e dalle cattive esalazioni che vi tramanda il pantano e lo stagnare dell' acque.

CACCIA.) Vi trovano tuttavia qualche com-penso nella ricchissima caccia delle anitre che si fa in autunno senza sparare schioppo, ed ecco il no do. I Turchi volendo ad ogni conto veder de-serti i luggii ai confini dell' impero, conservarono, in piedi soltanto i boschi che sorgono alla riva, che loro appartiene della Sava, e non avendone. mai toccato un albero diventarono si tolti, che

agli stessi barcajuoli Turchi che navigan sul fiume conviene passare su la riva degli Schiavoni, per il qual passo si concede a questi un certo diritto di passare alla riva opposta e stendervi a traverso degli alberi immense reti. Disposte ivi le reti, tornano i cacciatori sulla propria sponda per aspettare che calino al fiume i detti aerei-acquatici rematori, all' istesso momento si fa un forte strepito e le anitre spaventate prendono un volo precipitoso verso dove è teso l'inganno e vi restano prese. Si conta che la preda ammonti a centinaja di migliaja. Si vendono a buon prezzo, e chi non si sente di venderle le sala, le affumica e le conserva per tutto l'anno. Quei di montagna son privi di questo vantaggio, ma ne godono un più prezioso qual è quello di non patir malattie serie e di aver costumi più miti per non esssere in tanta comunicazione coi Turchi.

( OCCUPAZIONI BELLE DONNE. ) Alle donne Slave pudiche per costumi toccano i mestieri più gravosi, lavorare il terreno, accudire alle faccende domestiche, e allestire gli abiti per sè e per gli nomini; per soprappiù sann' esse conciar pelli, tingere stoffe assai bene, adoperando a tal nopo piante native, per la cui preparazione tengono in sè il segreto; ne ad esse riesce sconosciuto il tessere, il ricamare, il far maglie, il dar tinture eccellenti alla lana di pecore, che ridotta in manifattura è ricercatissima in paese. Per vestire usano una gonna celeste . un sortù rosso con orli ben risaltanti , e un grembiale a fiori; a cuoprire la testa si servono d'un velo piegato a modo di turbante puntato nella parte innanzi con spilli ornati di capocchie di vetro a varii colori, qual è la figura al num. 6. 8. Non come quel delle donne è possibile indicare il

vestire attuale degli uomini perciocchè il maggior numero é ascritto ai reggimenti, e per conseguenza veste alla militare. I pochi che vivono civilmente non deviano gnari dal vestir soldatesco, gli altri sparsi per le campagne come i pastori portano un mantello all. Ungherese con berretto di pelo e la barba luaga, e alcuni si vedono anche con un capretto in ispalla con verga pastorale e doppio flauto.

(BAGNI, MEDICINE NELLE MALATTIE.) La comodità di avere sorgenti in patria di acque mimerali fa che gli Schiavoni usino frequentare dei
bagni, massime che dessi sono confacenti al loro
amore perla mondezza della persona. Nelle malatti
non han molto bisogno degli speziali ; vino, acquavite, salassi, ventose costituiscono il principal
loro ricettario, e qualche poco d'esorcismi: nelle
febbri di languore ricorrono a droghe ed erbe amare: nei mali delle bestie sospendono nelle stalle
mazzi d'aglio e cipolle, colle cui radici fregano ad esse la lingua. Alle moriscature di una
vipera o d'altro rettile velenoso applicano un ferro
riscaldato, e così pure a quelle delle talpe giudicate da loro mortali.

variano in particolare dagli altri Illirici in questi tratti: la sposa-procede velata dalla testa ai piedi: all' entrar nella chiesa viene inghirlandata di fiori, e così innanzi all'altare sta a ricevere la benedizione sacerdotale giusta il Greco rito. In alcuni cantoni vien ricondotta bella e velata nella casa paterna, ed vii la madre o il padre le leva il largo velò all'atto di sedere a tavola. Il banchetto ridonda talmente di vivande e di brindisi che chi cade da una parte e chi da un' altra, è i poveri

înformati della cosa vi s'affollano per portarne vid gli avanzi. Otto giorni innanzi alle nozze è in dovere la sposa di abbracciar tutti gli uomini che la vanno a visitare per certificare la sua amicizia al sesso dal suo diverso. E vengono le consuete allegrie ove suonano i Boeini che lian preparato il pasto, tranne le paste dolci , provincia riserbata alle donne. Di conformità coi Croati nel giorno di Natule a chiunque entra in una casa si getta sulla testa del grano a indicare fecondità. Il battesimo si dà ivi per immersione; e si tengono per divertimenti l' inebriarsi col raki, il bagnarsi d' estate nei fiumi, il vogare su barchetle o truogoli d'alberi scavati da far temère da un momento all' altro che abbiano ad essere sommersi. Nei funerali seguono l'uso dei Licani e dei Croatici: e le tombe giusta l'uso orientale vi sono ornate di figure simboliche e di croci e di epitafi.

(Det CLEMENTINI) Agli Schiavoni vogliono es-Sere aggregati i Clementini, i quali sono così denominati o da un piccolo distretto di S. Clemente nell' Albahia d'onde provengono, o dal nome di un certo Clemente fondatore di uno stabilimento del suo nome, o da un cautone alle rive del fiume appellato Clemente : Qualunque insomma ne sia l'etimologia, sono genti che tengono il lor nido su montagne disabitate e pressochè inaccessibili fra l'Albania e la Servia. Costuro condotti verso l'anno 1465 ili numero di più di due mila da un certo Clemente sulle montagne indicate costrussero case e fortificazioni lungo i passaggi più ovvii alla salita; e si diedero la forma di Repubblica appellata dei Clementini o compagni d' arme di Clemente. Siccome emigrati della patria furono inseguiti dai Turchi fin su le loro briccole; ma fu inutile; l'

intrepido coraggio degli assaliti rimandò gli assalitori col tamburo scordato; e a quanto pare si conservarono indipendenti sino all' anno 1526, nel quale avendo i Cristiani perduta la battaglia di Mohatz, e con essa i possessi dell' Illiria, furo-. no i Clementini obbligati a pagare un annuo tributo ai Turchi di quattro mila ducati. D' allora in poi si diedero alla vita tranquilla del pastore; e insensibilmente andaron crescendo di numero a segno che già di loro son popolati due ragguardevoli villaggi, nei quali si noverano non più di nove famiglie, e queste van sì d'accordo tra loro, che i giovani ordinariamente s' ammogliano colle loro consanguinee; e recherebbe disonore al parentado una giovane; che s'accasasse con uno straniero. Fra gli abitanti montanari sono i Clementini i migliori per le forme del corpo, non vi si notando në gozzuti, në cretini. Gli uomini son più che mediocri di statura , e di lineamenti regolari; e le donne, a quanto ne assicurano Windisch e iviaggiatori, nella prima giovento vincono al parágone le belle più superbe per naturale avve-

(Indute, abito decli tomini e delle domini e delle domini e messi; perchè sono onesti; fedeli e prudenti, nutrono spiriti guerrieri e insiem religiosi; ma për loro disgrazia patiscono il male della gelosia, onde giurano un odio eterno ai rivali; il quale ètanto più pericoloso in essi, in quanto che altronde son d'animo vendicativo. Nel tempo di parata militare si distinguon fra gli altri per un sott'abito rossu; aperto sul petto, aggruppato sotto il ventre mercè un abito bianco con rimboccatura alle due parti e con mostre alle maniche di un celeste carico:

cuopron la testa con un berrettino rosso con fiocco o bottone parimente rosso nel mezzo, e le gambe fine al ginocchio con uose attorcigliate a foggia di vite Per armi si servono di sciabole, fucile e pistole e talor anche di mazze. La figura num. 5 rappresenta appunto il Clementino armato. Variato, ma dei più eleganti che siano in provincia appare il vestire delle donne, le quali pareggiano in grandezza gli uomini e hanno in fronte due occhi ben aperti e brillantissimi, a cui accrescon pregio belle chiome nere. E maritate e nubili si adattano al capo il rubb, specie di velo bianco di lino o seta guarnito di nastri che casca indietro, e che non toglie alla vista la nerezza dei capelli che frammischiati di fiori e di paglinole d'argento e divisi in due trecce scendono sulle spalle. Hanno la sottana che giunge sino alla noce del piede, ma si stretta che non possono allungare il passo, e se hanno a smontare da un carro, bisogna che saltino a pie giunti, altrimenti resterebbero colla disdetta d'aver fesso per il lungo il vestire; sopra la sottana si mettono una bustenca lucente di piccole monete d'argento, indi un farsetto di una bella stoffa rossa tutta intorno agli orli accompagnato da frange , pellicce o ricami con maniche non più lunghe del gomito a tre ordini di guarnizioni Ai fianchi tengono una cintura colorità a cui è attaccata una catenella di rame con chiave e un grembiale a righe. Vestite in tal guisa vanno anche a trovare i mariti alle stazioni militari recando loro al tempo stesso del vino in fiaschetti di terra, come si vede al num. 6. Del resto è inutile, dare più circostanziate notizie contormandosi emoltissimo i Clementini agl' Illirici e negli usi, e nella lingua.

Poco abbiamo a dire dei Rassieni Illirici dispersi nell'antica Mesia facente già parte della Servia orientale o Darmania, Sirf-Vialieti, che stanziati sui monti limitrefi dell' Albania, Servia e Bosnia terminano alle rive del fiume Rasza, d' onde traggono la denominazione.

( VIVERE. ) Una volta vivevano, o pareve loro di vivere, nell'indipendenza sotto il governo di regoli poco stabili; ma da poi si sbandarono pei paesi Austriaci e Turchi, e oggi s'industriano a camparsela all'uso degli Ebrei, cioè col barat-

tare.

(TRAFFICO.) Pur nondimeno prevengono a lor favore chiunque li vede, tanto sono di bella ed ottima corporatura; il che alcuni medici attribuirebbero al mangiar poche carni e al mangiarne sobriamente. Realmente camminando essi sulle vestigia degli Armeni e dei Greci gustano misuratamente le carni e molto le radici bulbose, e le aringhe affumicate e salate e altri simili pesci. In amendue i sessi scorgesi una vera avidità pel caffè, cui prendono con niun addolcimento di zucchero; e in estate danno un guasto continuo ai melloni, alle zucche ed altre refrigeranti verdure.

(AGRICOLTURA.) Nel loro commercio non si attengono a rivendere al minuto, ma all'ingrosso, trasportando nelle provincie Ottomane pellicce. montoni, riso, frutta, stoffe, chincaglie, e via discorrendo. Non si affannan molto nell'agricoltura, e per arare la terra adoprano un aratro con ruote, notabile pel vomero colla punta rivoltata in dentro, vi attaccano quattro buoi, e a sito a sito sei ed otto che sono allora guidati da tre uomini perche non vadan fuori di solco.

I Rassieni che obbediscono alle leggi dell' Cost . Europa.

(DIVERTIMENTI.) Le persone del volgo non sanno molto allontanarsi dai più consueti divertimenti che sono giuocare vicendevolmente con bastoni e ballare al suono di una meschina sinfonia: le benestanti invece costumano di ricevere e restituir visite di gala.

AIME DEF ACTUME GRUELO DEFT. ERBON



## EDICE

## DELLE MATERIE CONTENUTE

IN QUESTO QUARTO VOLUME.

| Introduzione all'impero Ottomano, Pag. 7 |
|------------------------------------------|
| Governo degli Ottomani                   |
| Officiali dell' interno e paggi          |
| Leggi civili e penali                    |
| Costune civile degli Ottomani            |
| Brevi notizie storiche intorno alla Dal- |
| Degli Slavi Moderni                      |
| Dei Silauzi                              |
| Deil Carniolesi  Degli Istmoti  563  567 |
| De Japidi 570                            |
| Dei Wipauzi , :                          |

Gostcheni . Dei Liburni 582 Morlacchi 599 Croati .. 604 Degli Uscochi 609 Della Croazia militare 615 Dei Licani . Dei Dalmati 621 Degli Slavi o Slavoni e dei Rassieni . 634

-

## INDIGE

## DELLE TAVOLE.

| Tw. I. Dignitarii del serraglio e |      |
|-----------------------------------|------|
| varii altri Uffiziali. PAG.       | 10   |
| " IL Dignitarii del serraglio e   | 4. " |
| varii altri impiegati 7           | 2 .  |
| III Pairekdan ann                 |      |
| III. Bairakdar, capo cuciniere.   |      |
| Saca, Zembiladji, Canno-          | - 4  |
|                                   | 157  |
| IV. 1, 2, 3, 4, I quattro pri-    |      |
| mi califfi 5, 6, 7, 8,            | 1.   |
| I quattro primi Imani. —          |      |
| 9 Oratorio                        | 226  |
|                                   | 220  |
| , V. N. 1. Moschea Sultan Ah-     |      |
| med2. 3, 4, 5, 6, 7,              |      |
| 8, Ed-Hemy, Oervlany, Ca-         |      |
| si-Ascher, Molla, Caly,           | 2    |
| ec. 9, 10, 11. Staute rap-        |      |
|                                   | 323  |
| VI. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.    |      |
|                                   |      |
| Babay, Beckey, Sunbuly,           | £-   |
| Sahy, Camerieri ehe por-          |      |

| tan, la pipa 9. Appar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tamento d'un ministro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10, 11, 12, 13, 14, 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Donne in varj abbigliamen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ti; maomettame velate. ,, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| II. Costume de Morlacchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carniolesi, Istriotti, Japidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Croati ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Costunii do' Montenegrini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Costumi ao montenegrino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canali. Schavoni et. N. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tempio già sarro ad Escu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lapio. N.9. Parte del pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lazzo di Diocleziano . ,, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the control of the co |

ā



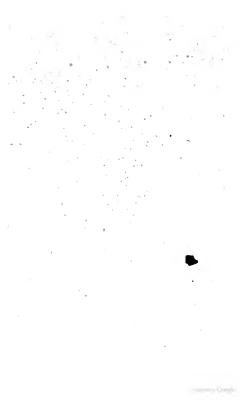

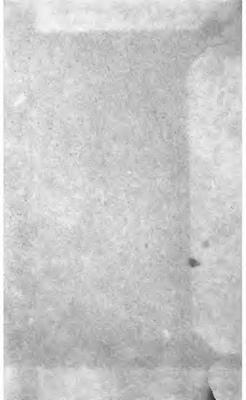





